



## **PINACOTHECA**

PRINCIPUM AUSTRIÆ,

QUÆ EST

PARS PRIMA TOMI III.

MONUMENTORUM AUG. DOMUS AUSTRIACÆ.

# PINACOTHECA

PRINCIPUM AUSTRIA,

OF ELST

PARSPRIMA TOMETIC

MONUMENTORUM AUG. BOMUS AUSTRIACE.





Sal. Kleiner Det . dt Joulpant

Petrus Meyer restituit .

## **PINACOTHECA**

PRINCIPUM AUSTRIÆ,

IN QUA

MARCHIONUM, DUCUM, ARCHI-DUCUMQUE AUSTRIÆ, UTRIUSQUE SEXUS,

SIMULACRA, STATUÆ, ANAGLYPHA, CETERAQUE SCULPTA,

CÆLATA, PICTAVE MONUMENTA, TABULIS ÆNEIS INCISA PROFERUNTUR, ET COMMENTARIIS ILLUSTRANTUR.

OPUS IN DUAS PARTES TRIBUTUM,  $Q_{UOD EST}$ 

MONUMENTORUM AUG. DOMUS AUSTRIACÆ TOMUS III.

OPERAM & STUDIUM CONFERENTIBUS

RR. PP. MARQUARDO HERRGOTT, & RUSTENO HEER,

O. S. B. PRINC. CONGREGATIONIS AD S. BLASIUM IN SILVA NIGRA
CAPITULL, NEC NON S. C. R. A. MAIEST. CONSILL. & HISTORIOGRAPHIS.

POST QUORUM MORTEM
RECOGNOVIT, PRELOQUE COMMISIT

MARTINUS GERBERTUS EIUSDEM CONGREGATIONIS ABBAS, S. Q. R. I. P.

PARS PRIOR

PREMISSA PREFATIONE, PROLEGOMENIS, ET AUCTARIO



ELITIO SECUNDA.

TYPIS SAN-BLASIANIS MDCCLXXIII.

### MONITUM.

Exemplis Pinacothecæ huius Principum Austriæ an. 1768. maximam partem incendio unacum monasterio nostro S. BLASII confumtis, aliam parare editionem necesse fuit. Prius tamen Tomum ultimum grandis huius Monumentorum Augustæ Domus Austriacæ, Taphographiam nempe, cui & ipfi immortui funt auctores, edere confultum fuit. Superest non solum reliquorum nummorum a D. LEO-POLDO usque editio, verum etiam iam editæ Nummothecæ restitutio, cuius quippe etiam complura exempla flammis cesserunt. Interea vero P. Francisco Kreut-TER, P. Marquardi HERRGOTT ex sorore nepoti, id negotii est datum, ut patrio sermone historiam Habshurgo-Austriae Principum chronographice concinnet, ac veluti in pugnum colligat vasta volumina, quibus res Augustæ Gentis Austriacæ a multis annis illustrare allaborarunt San-Blasiani alumni litterati, allaborabuntque.

### PRÆFATIO EDITIONIS PRIORIS.

S. I.

um proximis superioribus annis alteram Nummo-Instituthecæ Austriacæ partem in lucem emitteretum.
mus, fidem tum dedimus, nos prolatata tantisper, ex caussis, in præfatione expositis, nummorum residuorum editione, ad concinnandam
Pinacothecam Principum Austriæ accincturos

deinceps effe. Hanc modo ut liberemus, Monumentorum Austria-corum tomum tertium, duobus voluminibus comprehensum, Lectoris ante oculos adducimus, in quo Marchionum, Ducum, Archiducumque nostrorum, utriusque sexus, imagines, statuæ, anaglypha, ceteraque cælata, sculpta, pictave monumenta, tabulis æneis incisa, ordine suo reservante. & commentario illustrantur.

II. Imaginum, ac statuarum præprimis decus, quibus illustrium Imagivirorum, aut inter vivos adhuc versantium, litatum honori, aut nos permorte sublatorum conservata, & ad posteros propagata memoria vetustus. fuit, ab omni retro antiquitate inter clarissimas, amplissimasque humanæ felicitatis partes adnumeratum est. Quid iis Græci, quid Romani veteres, gentes omnium consensu cultissima, tribuerint, norunt Eruditi. Nemo facile de re illorum publica bene, ac præclare meritus fuerat, cuius non corporis, vultusque speciem ope imaginum, cera, lapide, auro, argento, ære expressarum, ad posterorum memoriam confecrari, aut iuberent ipsi, aut, ut ab aliis fieret, Testantur id variorum id genus operum reliquiæ, quas post tot seculorum decursum, postque tot temporum, hominumque iniurias, tanquam æterna priscæ virtutis monumenta, magno etiamnum superesse numero, cognitum est. Plena sunt hodie Imperatorum, Regum, ac Principum mufæa, domus, palatia, imagi" nibus, statuis, nummis, gemmis, annulis, veterum illustrium omnis generis virorum, fæminarumque effigies referentibus: &, fi Scriptorum in hac parte excitanda auctoritas, omnium instar esse poterit PLINIUS Secundus, ea de re verbis luculentis a) ita disserens: "Effigies hominum non solebant exprimi, nisi aliqua illustri caussa perpetuitatem merentium, primo sacrorum certaminum victoria, maxi-

a 3 meque

a) Hift. Nat. lib, XXXIV. cap. IV. fect. IX. pag. 642. editionis Harduiniana fecunda.

meque Olympiæ: ubi omnium, qui vicissent, statuas dicari, mos e-Eorum vero, qui ter ibi superavissent, ex membris ipsorum Similitudine expressa, quas iconicas vocant. Athenienses, nescio, an primi omnium HARMODIO, & ARISTOGITONI tyrannicidis publi-Hoc actum est eodem anno, quo & Reges ce posuerint statuas. Romæ pulsi. Excepta deinde res est a toto orbe terrarum humanissima ambitione. Et iam omnium municipiorum foris statuæ ornamentum esse cæpere, prorogarique memoria hominum, & honores, legendi ævo basibus inscribi, ne in sepulcris tantum legerentur. Mox forum & in domibus privatis factum, atque in atriis. Honos clientum instituit sic colere patronos.

Andins manos.

III. Transiit igitur res a Græcis mature admodum ad Romanos, apud Ro-apud quos usus imaginum idem, consuetudo eadem, &, ut videtur, haud paullo maior etiam dignatio. Quippe qui, ut ne tantus honos communis factus, aliquando, ut fere fieri amat, vilipenderetur, lege etiam caverunt: ut nemini ius imaginum, nifi qui Magistratus curules gessisset, concederetur. Unde TULLIUS in VER-REM: b) Ego me ob ædilitatem, mihi delatam, adeptum effe intelligo antiquiorem in Senatu sententia dicenda locum, togam pratextam, sellam curulem, IUS IMAGINIS ad memoriam, posteritatemque prodendam. Quin ulterius progressi, funebres etiam Nobilium, ac illustrium pompas nullo facile maiori ornamento decorare posse putabant, quam si imagines longa serie avorum præferrentur. c pressi cera vultus, ait laudatus PLINIUS, c) singulis disponebatur armariis, ut effent imagines, que comitarentur gentilitia funera: semperque defuncto aliquo, totus aderat familiæ eius, qui unquam fuerat, populus. Hinc illi loquendi modi, apud veteres obvii: Vir honoratissimæ imaginis, multarum imaginum, sine ullis maiorum imaginibus, & fimilia, ita ut imago interdum pro nobilitate acciperetur. Erat & dignationis genus, ab imaginibus profectum, aliud, quod cum stante, ac storente Repub. summis etiam viris constanter negatum fuisset, inter honores tandem C. IULII Casaris, ZONARA teste, decretum suit, ut eius imago nummis exsculperetur. Accesfit deinde & illud effigiebus auctoramentum, ut TIBERIO imperante d) circa Augusti simulacrum servum cecidisse, vestem mutasse,

num-

b) Lib. XXXV. cap. II. fect. II. p. 679. d) Sueton. in Tiber. cap. LVIII,

nummo, vel annulo effigiem impressam latrinæ, aut lupanari intulisfe, capitale fuerit. Id quod quamvis tyrannidi potius Principis, quam iuris, & æqui legi adscribendum sit; de auctoritate tamen, etiam tum imaginibus habita, luculenter testatur.

IV. Tantus ergo, tamque sublimis imaginibus honos cum suif-Hinc anset: non potuerunt non excitari decora ingenia, qui, aut dispersas tiquitus etiam colfub unum velut conducerent aspectum, aut temporum edacitati, ligi cceac iniuriis expositas, artificum manibus restitui, ac ab interitu, & oblivione vindicare conarentur. Utriusque generis homines, qui id fedulo factitarent, non defuerunt apud veteres. Ac illorum quidem, qui antiqua varii generis opera undique conquirentes, iustas ex iis pinacothecas domi fuæ constituerunt, plures laudat Ezechiel SPANHEMIUS e) Scriptor illustris, ut STHENIUM Thermitanum, & Mamertinorum Principem, HEIUM, quin & duo illa fulmina belli, ALEXANDRUM Magnum, eiusque zmulum C. IUL. CESAREM. quem gemmas, toreumata, signa, tabulas operis antiqui, semper animosissime comparasse, auctor est Suetonius. Ut adeo, quod hodie ad utilitatem, oblectationemque plurimorum folent Regem & Principes, ac bene nummati viri docti, id exemplis antiquis haudquaquam carere, non fine voluptate legamus.

V. Alterius autem ordinis, qui scilicet antiquas heroum imagi-Atque etnes artifice manu restitui, quin multorum in gratiam in unum redaiam edi. Ctas, edi curarunt, non minor apud veteres proventus suisse videtur. Egregius est hanc in rem bis iam laudati PLINH locus, f) f quem ut integre afferamus, operæ sane pretium erit. "Imaginum amore (inquit) flagrasse quondam, testes sunt & Atticus ille Cice-Ronis, edito de his volumine, & Marcus Varo benignissimo invento, insertis voluminum suorum fecunditati non nominibus tantum septingentorum illustrium, sed aliquo modo imaginibus: non passus intercidere siguras, aut vetustatem ævi contra homines valere, inventor muneris etiam Diis invidiosi, quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut præsentes esse ubique, & claudi possent., Simile sere institutum Impp. Traiani, & ut doctiores existimant, Gallieni crat, qui nummos vetustate raros,

e) De usu & præst. numis. Dissert. I. p. 10. f) Lib. XXXV. cap. II. sect. II. p. 680. edit. secundæ.

ac hominum se se paullatim subducentes obtutibus, monetarii mapu repeti, restituique curarunt; ut hac etiam ratione nedum rerum gestarum memorix, sed & præcipue imaginum perpetuitati consuleretur.

Ususima- VI. Hac vero de remotiori, se seque antecedente atate cum ginum fe-guiori, scriberet PLINIUS, suam eo nomine non æque laudare poterat. Quanquam enim usus imaginum tum minime adhuc intercidisset, artes tamen, ut inter cetera loquitur, desidia perdidit, & quoniam animorum imagines non funt, negliguntur etiam corporum. Quid? si tempora attigisset sequiora, quibus, ut artes reliquæ, ita & pictoriam, sculptoriamve, ad interitum properasse, in confesso est. Sed tamen his etiam temporibus artium faltem umbram quandam superfuisse, præter nummos, & sigilla, fidem faciunt, quantulæcunque fint, antiqui operis tabulæ, & sculpturæ, in vetustis libris, templis, aliisque ædificiis conspiciendæ.

Restituirì.

VII. At dissipatis postea, que orbem diu afflixerant, tenebris, tur 2000 recentio- renatisque felici sidere litteris, etiam artes illæ renasci, ac caput iterum extollere visæ sunt. Tumque nova de imaginibus antiquis fuborta cura, nummi, gemmæ, statuæ, imagines omnis generis, evisceribus terræ, subque ruinis operum veterum erutæ, ac Principum thesauris illatæ, a viris Eruditis certatim, ac velut signo dato, notis, commentariisque illustrari, ac in dias luminis auras proferri cœperunt. Quo in doctrinæ genere PATINI, VAILLANTII, SPANHEMII, BEGERI, OCCONIS, MEDIOBARBI, BANDURII, tum vero FABRI, GORLÆI, GRONOVII, STOSCHII, MONTE-FALCONII, GORII, celebratissima sunt nomina. Quorum opera æterna, eruditæ vetustatis lipsana continentia, manibus teruntur doctiorum, litterarizque reipublicze non minori utilitati funt, quam ornamento.

VIII. Horum nos cum nuper, tum in præsenti aliquatenus le-Nofter in conatus, gentes vestigia, opus molimur, illorum non nullis, si formam, modumque attendas, simile, at, argumentum si spectes, haud paullo diversum. Illi enim Gracos, Latinosque heroas post tot seculorum lapsum memoriæ si rediderunt posterorum: nos nostros Principes, five proxima, five remotiori atate, fatali omnibus cafu fubductos

patriæ, ad immortalitatem consecrare conamur. Illi studia sua, curasque alienis: nos domesticis impendimus. Illi hominibus, quorum pars potior fub virtutis specie, umbram duntaxat, larvamque illius sectati funt: nos iis viris, fæminisque parentamus, quorum præclare, fancteque facta, gestaque, in oculis omnium, atque admiratione versantur. - Illis, inquam, quorum saluberrimis legibus, institutis, regnandique artibus, in hodiernum usque diem fruitur orbis, prudentiæ, providentiæque eorundem adscribens, quidquid uspiam inde ab infelicibus, barbarisque, ex quo primum rempublicam capessivere Habsburgici, temporibus, securitatis hodie est, at-Quemadmodum ergo multo uberiorem lauque tranquillitatis. dem consequi, necesse est, qui sux, quam qui alienz civitati operam fuam, feu toga, feu fago, accommodarint: ita & in republica litteraria haud absimiles subduci oportere rationes, in propatulo est. Quid multis? Austriacorum in universum orbem merita nemo non novit, nemoque facile non expertus est; ut adeo, Quo, fæpe laudatus PLINIUS g) maius nullum effe arbitrabatur felicitatis specimen, quam semper omnes scire cupere, qualis fuerit aliquis: hunc ipsum felicitatis gradum singuli eorum consecuti videantur; ut nimirum nemo facile futurus sit, qui non intueri cupiat, qualis fuerit externus faltem oris, corporisque habitus illorum fanctissimorum Principum, qui tot provinciis, atque regnis, tantaque cum nominis laude, & gloria, Duces, Reges, Imperatores præfuerunt, profueruntque.

IX. Hæc autem fingula non ideo in medium proferimus; ut Et quodaut nostra commendemus aliis, aut, quod non minori dedecore sca-inde comtet, auribus inserviendo, gratiam illiberaliter aucupemur. Pridem modum? fatis desuncti sunt, de quibus loquimur, nec iure assentationis possulandi sunt, qui veritati litant. Nobis sane propositum aliud haud est, quam ut operis novi, argumentique, parum hactenus triti, reipublicæ litterariæ rationem reddamus, doceamusque, quid emolumenti capturi sint, qui hue spectatum accedent rerum pulcherrimarum amatores. Quare si & cetera, quæ ex id genus destinatione expectanda sunt, commoda recensere convenit: haud sane minora, si minimum dicimus, speranda inde fore, putamus, quam ex iis, quæ tanta omnium cum nostra, tum proxima ætate, cum gra-

MON. AUST. T. III. P. II.

h

gratulatione, atque applaufu, excepta funt prisci orbis monumenta. Historiam quis postulat? habet hic, quisquis est, continuam non tam rerum, quam ipsarum personarum seriem, quarum pulcherrima gesta spectantium animis non infinuantur modo, sed & imaginum vi inculcantur etiam. Nam memoriæ fubfidium si quis præterea exigit, quid, quæso, phantasiam fortius ferit, ac imagines? Nimirum, ut ait ille: h)

> Segnius irritant animos demissa per aurem, Quam que sunt oculis subietta fidelibus, & que Ipfe fibi tradit spectator.

Quod vero totius operis præcipuum, ac palmare merito suo haberi decet, incitamentum virtutis est, qua harum rerum spectatores mirum in modum, & quasi occulta quadam vi vehementer accendi, vetustissima persuasio fuit. Sapius ego audivi (inquit SALLUSTIUS de bello Iugurthino) Q. Maximum, P. Scipionem, præterea civitatis nostræ claros viros, solitos dicere: cum majorum imagines intuerentur, vehementissime sibi animum ad virtutem accendi. licet non ceram illam, sive figuram, tantam vim in se habere: sed memoria rerum gestarum eam flammam egregiis viris in pectore crescere, neque prius sedari, quam virtus eorum famam, atque gloriam adæquaverit. Notiffimum præterea est Cæsaris Dictatoris exemplum, quem, cum RHODII statuam ALEXANDRI Magni vidisset, illacrymasse ferunt, secum reputantem : se nihil adhuc præclari gesfisse, cum ille hac sux pari xtate orbem subegisset.

Pro Principibus tis præ fertim.

h

X. Sed habuerint illi, quos imitarentur, fucatæ virtutis cultoluventu- res, idque ipsum non ultimum confilium eorum fuerit, qui veterum imagines tanto cum eruditionis apparatu luci commiferunt: nos fane Principes nostros, utriusque sexus, tanto fidentius non sibi similibus modo, fed & quibuscunque fanctioris noftræ religionis professoribus imitandos proponimus, quanto eorum virtus ceteris emi-Quanqam (quod quilibet facile sentiet) ingens, & quasi decumanus nostri laboris fructus erit, si Principes Iuventutis, charissima, dulcissimaque, non solum Augustissimorum parentum, sed & totius orbis pignora, his operam daturi sint; habituri quippe, quos contemplentur sæpius, studioseque æmulentur. Neque enim illis maiora, illustrioraque, neque sanctiora, ubivis terrarum conquiri,

aut proferri potuisse putamus exempla, utque ille ex vero canit:i)

Suppe tibi pater est, suppe legendus avus.

XI. Atque his fere rationibus viros nedum litteratos, fed & ip-Maximi-

fos etiam Imperatores, atque Archiduces, inductos fuisse, intelligi-Ferdimus, ut avorum imagines non minima folicitudine colligerent, col-NANDI I. lectasque interdum etiam foras emitti curarent. Quos inter cum-in parte primis nominandi MAXIMILIANUS, & FERDINANDUS I. Impp. centia. Augg. qui, ut in nulla unquam re, ad decus, & emolumentum publicum spectante, in se deesse quidquam passi sunt, ita & in hac quoque fpartam suam nulli deseruerunt. Extat opus raritate, ac præstantia insigne Francisci TERTII Bergomatis, quo de mox plura dicturi sumus. Illius vero partem non minimam maximorum horum Imperatorum curis deberi, ex epiftola, qua editor operis sui partem primam MAXIMILIANO II. Aug. nuncupat, intelligitur: "Vidi (inquit) cum effem Oeniponti, admirandas illas æneas maiorum tuorum ftatuas, quas Divi Maximilianus proavus, & Ferdinandus pater, optime faciendas curaverunt. Eas mihi in exemplar propofui, ut quam diligentissime ad vivum referre possem. Reliquas pari studio fum prosequutus, ut tam insignia monumenta non tam in una urbe,

fed etiam in orbe toto spectari possenti., Idem repetit in dedicatione partis quartæ, quam Philippi II. Regis Hi/p. numini, ac maiestati sacram esse voluit:, Quæ series (ait) suerit, quoque pacto slorentissima regna complura per soeminas hereditario iure, materno videlicet sanguine suffragante, in heroicam Austriacorum samiliam concesserint: Divus Maximilianus Cæsar, proavus tuus, statuis, signisque nobilissimis, expressum posteritati, testatumque reliquit. Quod quidem præclarum Cæsaris institutum nos typis nunc hisce nostris, quantum nostra sert humilitas, imitari conamur; ut Austriacorum Principum amplitudo, maiestas, probitas, eorumque innumeræ, eximiæque vir-

tutes, in totum orbem terrarum longe, lateque diffundantur.,,

XII. Ergo operi illi præclaro, atque magnifico, Maximilianus ac Fer& Ferdinandus Cæfares munificentia fua, qua avorum fuorum ef Comitis
figies confervari, restituique curarunt, præluserunt: Ferdinandus liberalitas
autem, Ferdinandi filius, Comes Tyrolis, liberalitate sua adiuvit, quoad oprovexitque, artificem sane insignem alendo, sustentandoque. Fuit Tertii.
is, ut operis titulus præfert, Franciscus Tertius Bergomas, Sere-

b 2

niffimi

i) Ovid. fastor, I. v. 6.

nissimi Ferdinandi Archiducis Austria, Ducis Burgundia, Comitis Tyrolis &c. pictor, qui patroni fui fummi erga se munificentiam, ac liberalitatem in epiftola dedicatoria partis fecundæ largiter exponit. Hunc TERTIUM artis suæ longe peritissimum fuisse, non tam imagines Principum ipfæ, quam & parerga, pulcherrimis figuris exornata, demonstrant. Chalcographo usus est GASPARE PATAVINO, qui & alio nomine, & quidem aliquot in tabulis, Gaspar ab auibus Citadelensis incisor, & formis. (formista) Venetiis, inscribitur.

Cuius brevis defcriptio datur:

XIII. Opus edi cœptum est Oeniponti, ut frontispicium habet, MDLXIX. &, ut in calce legimus, AN. MDLXXIII. ad umbilicos perductum. Quinque partibus absolvitur. Prima MAXIMILIANO II. Cæsari, qui & ideo ceteris præponitur, inscripta, imagines continet numero XV. proceditque a RUDOLPHO I. R. R. ad ufque FERDINAN-DUM I. Cæfarem, ordine tamen converso, ita ut a iunioribus ad maiores ascendat. Secunda Serenissimo Archiduci FERDINANDO, Comiti Tyrolis, cui & primas partes dedit, dicata, icones complectitur viginti, quibus Comites Habsburgi ante RUDOLPHUM eodem ordine retrogrado exhibentur. Tertia CAROLUM Archiducem, lineæ Styrensis satorem, patronum nacta, imagines non nisi sex, quibus Reges Austrafiæ, & Francorum nonnulli: & quarta, PHILIPPO II. Regi Hisp. nuncupata, totidem aut Hispano, aut Burgundo fanguine fatos, complectitur. Quinta denique MARIÆ Augustæ, CAROLI V. filiæ, ac MAXIMILIANI II. Imp. uxoris, honoribus confecrata, fœminas exhibet quinque fupra viginti, Archiducum, Regum, atque Imperatorum coniuges, five ex gente Austriaca, five aliunde prognatas. Cuilibet imagini fubiicitur elogium, vorsa, prorsaque expositum: ubi nonnunquam etiam dies emortuales additas videas.

Deque eo iudicium.

XIV. Magna splendidissimi huius operis auctoritas est, nec dubitandum, quin infignis pars imaginum ex genuinis, ac finceris prototypis excepta, Serenissimos Principes ad vivum repræsentet. Contendit id etiam editor, nec non, qui spectatorem carmine alloquitur, Antonius GROTTA, fidenter canens:

> Austriacæ seriem , & clarissima stemmata gentis , Et veros habitus, & vivos aspice vultus! Ipsaque corda Ducum spiranti impressa tabella.

Attamen pace illorum dixerimus: nos nondum a nobis impetrare potuisse, ut imaginibus Comitum Habsburgicorum veterum, quin

& proximorum nonnullorum, RUDOLPHUM I. R. Regemetiam consequentium, nec non Austrasia, Metensium, & Francorum Regum, unde Habsburgicos originem traxisse, cum multis aliis existimabat editor, fidem adhiberemus. Qui licet affeveranter dicat, fe Gode-FRIDUM BULLIONIUM, seu, ut ipse scribit, BILLIONEUM, hoc ipso armorum ornatu, hac proceri corporis maiestate, qua eius effigies Hierosolymis egregia, & ad veram similitudinem expressa, spectatur, exhibere: nemo tamen hisce in rebus vel leviter tinctus, non videat, armorum illud genus multo recentius effe, quam ut ad remotam adeo ætatem (quidquid sit de effigie eius, Hierosolymis existente, quæ non minus supposititia, ac ætate posterior esse potuit) referri queat. Nos, ut in reaperta, gladium eius duntaxat advertimus, retro pendentem, quem morem serius introductum suisse, alibi notamus. Sed hæc, monumenta Austriaca duntaxat, quæ ad BULLIONIUM parum attinent, confectantes, nihil ad nos.

XV. Alterum iconicum opus, curx, ac munificentix Austriadum Opus Iadebitum, an. MDCI. forma itidem maxima Oeniponti sub hoc rubro Schrenprodit: AVGVSTISSIMORVM IMPERATORVM, SERENISSIMORVM REGVM, ATQVE ARCHIDV-CKII a CVM. ILLYSTRISSIMORYM PRINCIPYM, NEC NON COMITYM, BARONYM, NOBILIYM, ALIO- Nozin-RVMQVE CLARISSIMORVM VIRORVM, QVI AVT 1PSI CVM IMPERIO BELLORVM DVCES FVE- gen. RVNT, AVT IN HISDEM PRÆFECTVRIS INSIGNIORIBVS LAVDABILITER FVNCTI SVNT, VERIS-SIME IMAGINES, ET RERVM AB IPSIS DOMI, FORISQVE GESTARVM, SVCCINCTE DESCRI-PTIONES. QVORVM ARMA AVT INTEGRA, AVT HORVM PARTES, QVIBVS INDVTI, VSIQVE ADVERSVS HOSTEM HEROICA FACINORA PATRARVNT, AVT QVORVM AVSPICIIS TAM PROSPE-RA QVAM ADVERSA FORTVNA RES MAGNE GESTÆ SYNT, A SERENISSIMO PRINCIPE FERDI-NANDO ARCHIDYCE AYSTRIE, DYCE BYRGYNDIE, COMITE HABSBYRGI ET TYROLIS ETC. EX OMNIBUS FERE ORBIS TERRARUM PROVINCIIS PARTIM CONQUISITA, PARTIM AB ILLO-RVM HEREDIEVS, ET SUCCESSORIEVS TRANSMISSA, IN CELEBRI AMBROSIANE ARCIS ARMA-MENTARIO, A SVA SERENITATE NON PROCVL CIVITATE OENIPONTANA EXTRUCTO, CON-SPICIVNTVR. OPVS PRÆLIBATI SERENISSIMI ARCHIDVCIS IVSSV IN VITA AB EIVSDEM SERENITATIS CONSILIARIO ET SECRETARIO IACOBO SCHRENCKIO A NO-ZINGEN CONTINATYM ET ABSOLVTVM.

XVI. Luculenta hæc est inscriptio, operis historiam abunde ex-Eiusque ponens. Cui tamen haud illubenter addimus, quod suppeditat præ-mia. fatio: FERDINANDUM Archiducem morti proximum SCHRENCKIO operis consummationem ita commendasse, ut filii sui, Illustrissimi Principis CAROLI, Sacri Romani Imperii Marchionis Burgovia, auxilium non defuturum fore, speraret: quod & illum egregie præstitiffe, ibidem memoratur. Continet tabulas omnino centum viginti, & unam, ligneas quidem, sed ita affabre, atque concinne elaboratas, ut nihil supra. In iis Principes ex Augusta Gente Austriaca fexdecim duntaxat numerantur, quibus, ut & ceteris omnibus,

b 3

adiecta funt elogia, magna diligentia conscripta. Inter illos familiam ducit Albertus I. Rudolphi I. R. Rom. filius, agmen vero claudit Andreas ab Austria, S. R. E. Purpuratus. Chalcographo usus est Dominico Custode, seu Custodis, subintellige PE-TRI filio, cuius nomen finistro inferiori frontispicii angulo inscribitur.

Opus iconicum Austriæ Principum a-liud.

XVII. Ante horum lucubrationes prodiit opus, vernacula lingua conscriptum, Bafileæ an. MCCCCLXXXXI. in folio impressium, cuius titulus est: Illustrissimorum Principum, ac provinciæ Austriæ, origines, vitarumque series. k) Orditur auctor a LEOPOLDO Illufiri, pergitque ad sua usque tempora, Marchionum, Ducum, Archiducumque Austriæ brevem historiam, unacum illorum imaginibus, exhibens. Rudi minerva expressix sunt, ac altitudine pollicem unum, aut ad fummum unum, & dimidium, plerumque haud excedunt. Hunc vero librum, cuius notitiam aliunde accepimus, etsi multa a nobis diligentia conquisitum, nancisci tamen haud potuimus.

Aliorum quoque labores. ac impri-SERN.

aut occasionibus, aut ex caussis, imagines corum, tabulis ancis exac impri-mis Ioan. pressas, cum orbe litterario communicantes, quorum plerosque, Poppen- aut præcipuos faltem, hic ordine recensere, nobiscum statuimus. Ac inprimis quidem Ioannes POPPENHEUSERN de Kirchhain, HASSUS, Notarius Cxfareus, an. 1631. Marpurgi chronicon Habsburgicum, seu breviarium historiæ Rom. Imperatorum, a RUDOLPHO I. ad usque FERDINANDUM II. sermone Germanico edidit in folio, adiecto Latino, & Germanico carmine, nec non & iconismis: sed qui non nisi apographa sunt, ex iconibus, a Wolfgango KILIANO, de quo paullo post, editis, expressa.

XVIII. Exempla Principum imitari studuerunt viri docti, variis

Deinde Toannis rii GE-RUM.

XIX. Maius est, ac in omni antiquitate celebrius Huberti Gol-& Caspe-ZII nomen, Venlonæ in Geldria anno 1526. die vero XXX. Octovartio- bris nati, posteaque civis honorarii Romani. Etsi enim fides eius. præsertim quoad authentiam nummorum Consularium, quos vocant, apud nunnullos vacillet: Ioannes tamen GEVARTIUS, Iure-Consultus Bruxellensis, ac defuncta uxore, Canonicus, & Officialis Antverpiensis, vivas eius omnium Imperatorum imagines a IULIO ad CAROLUM V. denuo evulgans, Roman. Imperatorum, ex Austriaco fanguine cretorum, feriem ab ALBERTO II. ad ufque FERDINAN-

> DUM Getruckt zu

k) Titulus libri Germanicus hic est: der læbbarkomen, und Regierung. lichen Fürsten, und des lands Oesterrich alt Baafel MCCCCLXXXXI.

DUM III. per annos CC. continuos deductam, adiecit, Antverpiæ in folio 1645. Ante illum vero, anno scilicet 1641. filius eius Casperius operam suam ad ampliandam gloriam Austriacam conserens, opus sane elegans, Pompa introitus FERDINANDI Austriaci in urbem Antverpiam, inscriptum, in lucem emisit, sculptore Theodoro a Thulden, ubi porticum Cæsareo-Austriacam elogiis, ac simulacris duodecim exornavit. Qui tamen, si dicendum quod res est, elegantiæ potius, quam veræ, & sinceræ imaginum sormæ, rationem habuit.

XX. Ad eosdem Belgas Petrus SCRIVERIUS quoque pertinet, Itemque Philologus, & Poeta infignis, anno 1580. Harlemii natus. Huius Petri Scrive-cura, & aufpiciis P. SOUTMAN Principes Hollandiæ omnes, fumma RII. arte, & diligentia æri incifos, anno 1650. evulgavit. Ex hoc præftantissimo opere nos effigies Maximiliani I. Imp. eiusque uxoris primæ, Mariæ Burgundicæ, filiique Philippi Pulchri, nec non Caroli V. Imp. ac Philippi II. III. & IV. nepotum, deprompsimus.

XXI. In Hungaria Franciscus, Comes de Nadasd, Mauso-Nec non leum regni Apostolici Regum, & Ducum, conscripsit, Norimberga, Comitis una cum versione Germanica a Michael, & Ioanne Frid. Endte-de Nadasd. RIS anno 1644. in solio editum. Hoc in opere sistentur essigies Ducum, ac Regum, ex quibus in censum Austriacorum veniunt Albertus, Ladislaus Posth. Ferdinandus I. huiusque posteri, Hungaria Reges, ad usque Ferdinandum IV. Sed iconismi ab obviis exemplis deducti, operam chalcographi haud commendant.

XXII. Extant præterea, quin ante horum labores Bruxellis an. Ac deni-1624 apud Io. Meerbeck in fol. mai. prostabant Franc. Chrysoft. eque Fran-Henriquez effigies Reginarum, & Infantum Hispaniæ, Ord. Cist. fosomi initiatarum, cum annotationibus Hispanicis. Hunc vero librum Quez. cum hactenus non viderimus, aliorum de eo iudicium expectamus.

XXIII. Horum conatibus maius aliquid moliti funt duumviri, Quibus egregium alias nomen in rebus Austriacis indepti, Lambecius, at-accedent que Heræus. Prior ille, nempe Petrus Lambecius S. C. M. Con-cius, filiarius, Historiographus, ac Bibliothecæ Præsectus, an. MDCLXXIX. primum apparatum, ut vocat, ad Augustissimæ historiæ Austriacæ Annales edidit Vindobonæ in solio, typis Ioannis Christoph. Cosmerovii. Is in præsatione ad Lectorem institutum suum his verbis expositit: "Exhibeo hic tibi, candide, ac benevole Lector, vel-

ut in antecessium quadraginta sex imagines, summa diligentia, & fide, secundum antiquas statuas, aliaque probatissima monumenta, in æs incifas, & ad iam memoratos Annales pertinentes, ne videlicet illa, si quid mihi humanitus periculoso hoc tempore acciderit, tanquam Sybillina folia, dispergantur, & ex negligentia, vel inscitia Fruere ergo his primitiis, donec reliquum occupantium percant. totum opus, volente DEO, subsequatur.,,

Cum Annalibus Pinacothecam editurus.

XXIV. Integram itaque Pinacothecam operi fuo maiori inferere Auftriacis cogitaverat magnus ille LAMBECIUS, sed morte interceptus, aut aliis negotiis, laboribusque impeditus, imagines non nisi sex, & quadraginta protulit, incipiens a RUDOLPHO I. & desiens in LEOPOLDO I. In alio tamen codice maioris formæ inter Msc. Historiæ profanæ, Bibliothecæ Archiducalis Vindobonensis, additæ visuntur singulæ icones duarum LEOPOLDI Imp. uxorum priorum, MARGARITHE videlicet, PHILIPPI IV. Regis Hispaniarum, & CLAUDIE, FERDI-NANDI CAROLI, Archiducis Oenipontani, filiz.

Quibus Chalcographis ufus.

XXV. Chalcographi, quorum opera LAMBECIUS in concinnando hoc apparatu usus suit, tres occurrunt: I. G. DAMPERVILL, Mathias VAN SOMMERN, & Nicolaus HAUTT. Primus non nisi binas effigies perfecit, RUDOLPHI I. & FRIDERICI Pulchri. Nicolaus HAUTT paullo plures sculpsit, ut puta: RUDOLPHUM, Regem Bohemiæ: CYMBURGIN, coniugem ERNESTI Ferrei: ELEONO-RAM, uxorem FRIDERICI Pacifici: PHILIPPUM Bonum, itemque CAROLUM Audacem, Duces Burgundiæ: MARIAM Burgundicam, coniugem MAXIMILIANI I. Imp. FERDINANDUM Catholicum, eiusque uxorem Isabellam: Ioannam, Philippi I. Regis Hispaniarum: Isabellam, Caroli V: Annam, Ferdinandi I. Impp. Augg. uxores, ac denique CAROLUM Styrensem, nec non PHILIP-PUM II. Regem Hispaniarum. Reliquæ imagines omnes a Mathia VAN SOMMERN adumbratæ fuerunt.

Quidque in eo ope-

XXVI. In hoc autem opere, quod etsi impersectum, laude tamen re deside- sua minime defraudari debet, iure desideramus, nullibi indicari, quænam denique antique ille statue, aliaque probatissima monumenta illa sint, unde ectypa sua desumpsit LAMBECIUS. Quanquam expertus facile videat, plurima ad statuas Oenipontanas, aut Francisci TER-XXXVI. TII labores, exacta esse.

XXVII. Lambeciani confilii partem exsequi conatus est, cuius et Henomen in Nummotheca Austriaca sapiuscule, & pramissa nonnunguam, ut par erat, honoris prasatione, celebravimus, Gustavus Henreus. Integram enim Pinacothecam Austr. animo agitasse, ex numero imaginum iconicarum, aliarumque rerum, eo spectantium, pluribus in thecis in Augusta Bibliotheca Vindob. hodie asservatarum, colligimus. Seorsim vero programma edidit, icones Austriae Principum, deducta serie a Rudolpho I.R.R. ad usque Rudolphum II. Imp. exhibens: ubi nomina chalcographorum, imaginibus adscripta, nec non & utrarumque similitudo, luculenter produnt, eas ab imaginibus, a Lambecio collectis, nihil admodum distare.

XXVIII. Viris litteratis, doctisque, adiungere iuvat artifices, Succequi vel horum confilio, vel proprio etiam marte, hanc spartam ex-chalcoornare fatagerunt. Petrus Custos, Antverpiens. complures Flan-graphi, eprimo driæ Comitum, atque adeo Austriæ Principum effigies, ære exsculpsit. quidem Petrus, &c Cuius vestigia premens filius eius, Dominicus Custos, civis Augu-Doministanus, an. 1599. TIROLENSIUM PRINCIPUM COMITUM AB AN. STODES. VIRG. PARTUS CIOCCXXIX. USQUE AD ANN. CIDIDIC. GENUI-NAS EICONES, SINGULORUM INSIGNIA: QUORUMDAM EMBLE-MATA in folio minori edidit, Ex Serenissimi, SSa memoria FERDI-NANDI ARCHID. AUSTRIÆ PR. COMIT. TIROL. &c. pridem cubicularii ill. & Generosi Baron. Dn. Raimundi Fuggeri Dn. Kirchbergæ & Weissenhorn Museo exceptas. Exordium ducit ab Alberto I. Comite Tirolis, finitque in RUDOLPHO II. Cafare, cui & opus nuncupavit. Cuique Principi elogium adiicitur, auctore Marco HEN-NINGO. Prodiit opus eodem adhuc anno etiam vernacula, laudato Raimundo a FUGGER inscriptum, ac tertium eodem idiomate post annum 1622. continens icones Austriacas undeviginti. Præit Ru-DOLPHUS IV. & finit LEOPOLDUS Archidux, Epifc. Argentoratenfis. Porro eodem auctore anno fec. 1600. ATRIUM HEROICUM CESARUM, REGUM, ALIORUMQUE SUMMATUM, ACPROCERUM, QUI INTRA PROXIMEM SECULUM VIXERE, AUT HODIE SUPER-SUNT, IMAGINIBUS LXXII. ILLUSTRATUM apparuit, opus magna diligentia, nec minori artificio elaboratum: in cuius parte prima, MATHIE Archiducis nomini inscripta, continentur scones Principum Austr. omnino XV. a MAXIMILIANO I. nimirum usque ad CAROLUM ab Austria, Marchionem Burgoviæ. De alio eius opere paullo supra, ubi de SCHRENCKIO a Nozingen, actum est. MON. AUST. T. III. P. II. XXIX.

Deinde Wolfgan-LIAN,

XXIX. Dominico Custodi æqualis, aut faltem suppar fuit gus Ki- Wolfgangus Kilianus, iconographus Augustanus, qui prœlo commisit Genealogiam Sereniss. Austriæ Ducum, & Archiducum, a Ru-DOLPHO I. Habsburgensi, Casare, ad Ferdinandum II. Imperatorem, Augusta Vindel. an. 1623. Auctor institutum suum in epistola nuncupatoria ad Cæfarem his verbis exposuit: ,, Serenissimos autem Cæsareæ Vestræ Maiestatis genitores ex optimis Historicis, Ioanne CUSPINIANO, Wolfgango LAZIO, Francisco GUILLIMANNO, Gerardo de ROO, Theodorico PIESPRODIO, aliisque, ab Elia EHINGE-RO, Gymnasii Augustani Professore, & Bibliothecario, improbo labore collectos, imaginibus vivis expressos (quas a prima stirpis origine, nova forma, nunquam antehac totaliter edita, ex illustribus Bibliothecis, magnis fumptibus comparavi) primitus Maiestati Vestræ humillime offero, dico, confecro.,,

Postea Antonius DYCK, Petrus de IODE,

XXX. Antverpia, clarorum ingeniorum ferax, plures dedit artifices, operam fuam in edendis Archiducum nostrorum imaginibus collocantes. Ex iis primum facile locum tenet Antonius van DYCK, pictor famigeratissimus, qui plures Principum, ac Heroum icones ad nativi oris formam expressit, Antverpiæ an. 1649. editas. Has inter ad Aug. Gentem Austr. pertinentes quinque comparent, videlicet FERDINANDI Auftr. S. R. E. Card. & Belgarum Gubernatoris, AL-BERTI Archiducis, & ISABELLE CLARE EUGENIE, uxoris eius, nec non FERDINANDI III. Imp. çum eius uxore, MARIA Austriaca. Eidem æqualis erat Petrus de IODE iconographus, qui anno 1651. Theatrum Pontificum, Imperatorum, Regum, Principum & c. pace, & bello illustrium, ibidem evulgavit. Ubi plures quoque Archiduces in fcenam producuntur. Ex iis vero haud exiguum numerum obfervare licet, quorum postea effigies in imaginum iconicarum collectionem, ab illustrissimo, ac Excellentissimo Annalium Ferdinandeorum auctore concinnatam, immigrarunt.

Et Ioannes, ac Cornel. MEYSSE-

XXXI. Antverpiæ itidem circa annum 1660. in forma quadruplicata prodierunt: EFFIGIES IMPERATORYM DOMVS AVSTRIA-CE delineatæ per Ioannem Meyssens & æri insculptæ par (sic habet titulus) filium suum Cornelis Meyssens. Orditur a RUDOLPHO I. Cæsare, & finit cum Leopoldo I. Imp. Sunt tamen inter has imagines, quas aut Petrus de IODE, aut F. BOUTTATS sculpserunt. lidem & alia bina opera, iconibus Austriacis conspicua, ediderunt, in

quorum

quorum altero, an. 1662. vulgato, Comites Hollandiæ:in altero vero, anno fequenti edito, Comites Flandriæ fistuntur. In utroque autem Principum Austriæ, qui aut suo, aut Regum postea Hispanicorum nomine Belgium gubernarunt, imagines, insigni artissicio pectoretenus expressa, comparent.

XXXII. Denique Iacobus ab Heyden icones Cæsarum, ex Gente Acultimo Iacobus Austr. oriundorum, sculpsit, sumptus suppeditante Paulo Fürstenio, ab Hexapud quem Norimbergæ post initium seculi superioris in sol. prostabant. Den. In hac collectione continentur imagines eorum num. XV. a Rudolphio I. Rom. Rege, ad Leopoldum I. Imp. usque deductæ. Imagines instra pectus usque operose admodum adumbratæ, diligentiam Auctoris produnt, genuinamque oris speciem utplurimum etiam affabre reddunt. In omnium tamen prima, quam Auctor ex monumento lapideo, in summitate templi Argentinensis posito, eduxisse se consisteur, non nihil a vero aberrasse, apparebit.

XXXIII. Atqui hi fere seu chalcographi, seu viri doctrina clari, Quid ab hoc in stadio saltarunt: quibus præterea nonnullos alios, in ipso tamen his præsti opere laudandos, adiungere pronum foret, nisi brevitati potius studendum duceremus. Porro singuli eorum, ut L. B. facile videt, pro opportunitate, viribusque, præstiterunt aliquid: opus tamen integrum, suisque absolutum numeris, haud dederunt. Quandoquidem alii Imperatores duntaxat: Hispaniæ aut Hungariæ Reges alii, alii solos Tyrolis, alii solos Habsburgi Comites in lucem emittere curarunt, nulli Principes Austriæ omnes uno opere complexi sunt. Plerique autem seminas, liberosque, eos maxime, quibus sortuna obsequens imperium nullum dedit, aut mors præmatura invidit, neglexerunt.

XXXIV. Nos igitur, ut votis obviaremus plurimorum, tum ve-Noster in ro præcipue magnitudini, in hac parte, Maiestatique Augustissimæ hoc adpartentis consultum iremus, rem ab ovo adgressi, imagines Principum Austriæ, non modo stirpis Habsburgicæ, sed & , quotquot reperiri potuerunt, etiam Babenbergicæ, labore sane non exiguo, impendio autem haud paullo maiori, colligere, collectasque spectatorum oculis subiicere curavimus. Qua in re ut pro dignitate argumenti versaremur, de subsidiis idoneis, ubi ubi reperiundis, haud sane obiter, nec oculo sugitivo circumspiciendum nobis suit. Itaque omnium primos supra laudatos cum Scriptores, tum iconographos, consulendos,

\_ .

eorun-

corundemque labores, sic ubi e re visum fuit, in nostros usus convertendos duximus. Deinde vero cum hos ipfos immenfum, quantum deficere, Lectoresque suos destituere, haud difficulter sentiremus, cum pictore, seu chalcographo, inter paucos peritissimo, Salomone KLEINER, per Austriam Superiorem, Inferioremque, nec non in Hungariam, & in hac præfertim Posonium usque, excurrimus. Mox, re nova itinera flagitante, eundem pictorem, mandatis ab Aula Regia bene munitum, in Styriam, Carinthiam, Sueviam, atque Tyrolim ablegavimus, qui, quidquid destinationi huic prodesse poterat, accuratissime descripsit, descriptaque domum retulit. Eadem ferme follicitudine ectypa nonnulla ex Brisgovia, Helvetia, quin & ipfa Italia nobiscum aut benigne communicata (quæ suis locis laudamus) aut nostris impensis inde asportata sunt. Quæ quidem singula aufpiciis adeo fecundis cefferunt, ut brevi tempore egregium omnis generis monumentorum, ac imaginum præcipue, cumulum, ante oculos nostros collectum videremus.

Ac fubfi-

XXXV. His accesserunt, quin priora etiam superarunt, adiumenta velut domestica, ut sunt Aula, & Bibliotheca Cæsarea, deinde Gazæ Archiducum, postremo vicina Vindobonæ palatia hortensia, Eberstorssianum, & Bellosontanum, unde plurima, ac interdum et-Tabularium iam eximia, & hactenus non visa, comportavimus. quoque Magistratus Wiennensis duas rotulas, rebus nostris perquam accommodas, suppeditavit, de quibus in Prolegomenis Partis huius primæ enucleatius dicemus. Similia fere, quin multo etiam plura cum facra, tum profana, ex infigni Præpofitura Cl. Neoburgensi Canonicorum Reg. nec non Celeb. San-Crucensi, Ord. Cisterc. Abbatia eduximus. Subfidio pariter studiis nostris fuere collectanea fupra laudati HERÆI, cuius imaginum congeriem, thecis inclusam, Aug. Bibliotheca Cæf. affervat. Quibus tamen longe maiori ufui fuerunt thecæ multo locupletiores, elegantioresque, imaginum omnis generis immortalis memoriæ Princ. EUGENII a Sabaudia, eandem hodie Aug. Bibliothecam exornantes. Præterea non nisi cum eximii honoris præfatione nominandi funt Excell. Comites a WEISSENWOLFF, quorum Pinacotheca pictarum tabularum, quæ Lincii est, plurima, eaque genuina, nec vulgaria suppeditavit. Denique proposito nostro valde etiam opportuna fuit imaginum collectio Seren. Saxo - Mainungensis Ducis, ac litterarum statoris, ANTONII ULRICI, ex qua supra viginti iconum adumbrationes nos accepisse, grati agnoscimus.

XXXVI.

XXXVI. Hisce præsidiis instructi, & quasi onusti, ad concinnan-Partitio, dum opus ipsum accessimus. Quod cum inter manus mole sua excrescere videretur, in partes duas partiendum fuit, quarum priori, præter tabulas, ære expressas, centum, decem, & quatuor, Prolegomena, & Auctarium Dipl. complectimur. In illis præter monumenta, ex laud. Claustro-Neoburgensi Prapositura, monasterioque San-Crucensi educta, stemmata nonnulla Genealogica, cum Babenbergicæ, tum Habsburgo-Austriacæ stirpis exponimus. Quæ tractatio etsi facile alium recepisset titulum, hunc tamen more nostro adhibendum duximus; quod stemmata illa, integras Principum nostrorum series exhibentia, haud alibi commodius inseri posse viderentur. In hisce porro Babenbergicis tabulis exponendis egregiam nobis operam navarat quondam Vir Clariff. D. Carolus Andreas BE-LIUS, Professor Lips. Publ. digitum præsertim intendendo in eruditum HOFFMANNI de stirpe Babenbergica opusculum; quo nomine meritam ei gratiam memori mente perfolvimus. Cum vero interea Fasti Campililienses Doct. HANTHALERI, & Annales Austriæ Cl. CALLESII in lucem prodierint, quorum uterque stemma Babenbergicum, data opera ad reperta recens documenta exactum, novis argumentis stabilierunt: a præconcepta, ex Hoffmanni ea de re edita disfertatione, sententia, nobis in non paucis recedendum fuit.

XXXVII. Auctarium Diplom. Codicis probationum, ad com-Et conmentarium, quo pars operis posterior absolvitur, pertinentium, lo-operis: cum tuetur. Complectitur autem Instrumenta numero LXXXIV. maximam partem inedita. Hæc nos, paucis admodum exceptis, Viro, dum viveret, Clariff. P. Antonio STEYERERO S. I. debemus; ex cuius quippe amplissimis collectaneis, gratia, & permissu Excell. Domini Cornificii Antonii, Comitis ab ULFELD, primi apud Aulam Cæfaream Satus Administri, Supremi Aulæ Præfecti, ac MOECENA-TIS nostri longe Maximi, perquam benigne nobis concessis, desumpsimus. Quocirca tamen, cum Diplomata ipsa inspicere, datum nobis haud sit, æquos obtestamur Lectores, ut si quando apographa autographis minus accurate respondere deprehenderint, quam facilis librariorum lapfus fit, meminisse ne dedignentur: quemadmodum & reliquos, five nostros, five typothetæ errores, adeo atrociter accipiendos haud speramus; ut eapropter seu privatim, seu, quod gravius est, publice quasi in ius vocari, carpique mereamur. Memine-

rint

rint etiam æqui rerum æstimatores, quam difficile sit, hic ruri versantibus, atque ab omni prorsus eruditorum hominum consortio semotis, in argumento prope sterili ita versari, ut omnibus numeris absolutum opus prodeat: quamque denique, ut cum PLINIO nostro iterum loquamur, res ardua sit, vetustis novitatem dare, novis autoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, sastiditis gratiam, dubiis sidem.

Et œconomia reliqua.

XXXVIII. Commentarium Partis II. ita inftruximus, ut a Ru-DOLPHO I. Habsb. cui primo ex hac gente Austriæ dominium obtigit, ducentes initium, ad eius nepotes, atque adeo FERDINANDUM usque IV. quo cum & Nummothecam finivimus, ordine chronologico prolaberemur. Præmisimus cuique (si quidem id in Nummotheca haud præcessit) breviarium vitæ, sic adornatum, ut in subsequenti commentatione ea potissimum in medium afferamus, quæ aut asserta nostra confirmant, aut controversiæ, vel dubietati obnoxia, enodatione, ac illustratione indigent. Quo quidem conatu nos ea non infrequenter reperisse nobis videmur, quæ Annales, aut historiam Austriacam olim scripturo nec iniucunda, nec inutilia fore, spe-Aliter nonnihil in Prolegomenis egimus, ubi iisdem breviariis testimonia Scriptorum, fide dignorum, statim subiicientes, lites etiam nonnullas vel in ipío decurfu, vel in paginarum calce componere studuimus. Utrinque autem laudata STEYERERI collectanea haud parum nobis profuisse, grati memoramus; unde quippe non spernenda MSS. quorundam fragmenta, excerptaque, nobis præsto fuerunt. Adiecimus præter elogia, plerumque etiam corporis, animique, quem Principes nostri præseferebant, habitum, præsertim si quis ex Scriptoribus idoneis illum retulisset. Id vero quemadmodum imaginum natura exigere videbatur, ita & hunc usum habet, ut pictura cum descriptione eiusmodi collata, altera alteri lucem accendat. Sensit id pridem Poeta, I) cuius epigramma, si unquam alibi, penes nostras certe imagines locum sibi iure meritoque vendicat:

Ars utinam mores, animumque effingere posset:
Pulchrior in terris nulla tabella foret.

Qua in re tamen nos nobismetiplis haud ubique fatisfecisse, ingenue profitemur; quod tabulas nonnullorum Archiducum ante oculos olim habentes, nativos cum crinium, tum reliquæ facici colores notare supersederimus. Sed eæ paucæ admodum sunt, seroque illa cogitatio, cumque occasio calva iam esset, animum subiit.

1) MARTIAL. lib. X. epigram. 32.

XXXIX.

XXXIX. Imagines ipfas a peritiffima quaque artificum manu Studiumaut delineari, aut sculpi curavimus, quorum nomina in calce cuius-gines gerque tabulæ leguntur. Præterea & id operam dedimus, ut, quidquid proferensculperetur, non solum nitide, sed &, quoad eius sieri posset, ad sie-al dem prototyporum quam exactissime fieret. Quod num, & quousque affecuti fuerimus, aliorum iudicium esto. Ubi tamen id probe animadverti cupimus, alia homini adolescenti, alia ætate progresfo, ac iterum alia atate provecto esse vultus lineamenta. Denique etsi nulli neque labori, nec sumptui parcitum suerit, quibus, statuas, ac fimulacra genuina, ac germana, nancifci valeremus, de authentia tamen, ac fide fingulorum, quis cavere aufit: confiderans, quo deplorando in statu res pictoria, sculptoriave, currente medio avo, fuerit? Nobis sufficiat, attulisse pleraque fide haud indigna: Lectorque amicus nullo negotio perspecturus est, nihil nos temere, fimulate nihil egisse, quin ubi ubi vel minima spurii, supposititique partus oborta suspicio est, fideliter monuisse. Quanquam vel ipsa conficta, & supposititia non nullius usus esse, vel ideo negari nequeat; quod iuxta vera, ac fincera posita, horum nonnunquam confirment authentiam, nec vel ipforum, quæ perierunt, archetyporum locum male fustineant. Accidit non infrequenter etiam apud veteres, ut fimulacris veris, ac germanis deperditis, commentitia furrogarent: apud quos tamen tantum abest, ut inde illustrium gloriæ quidquam detraheretur, ut illam inde haud exiguo augescere putarent incremento: existimantibus hominibus, quam præcellenti virtute emicuerint illi, quorum si germana haberi nequirent, sicta etiam, ac commentitia, avide defiderarentur, exciperenturque. Unde & fæpe laudati PLINII effatum: m) In Bibliothecis dicantur illi, quorum immortales animæ in locis iisdem loquuntur: quin immo etiam que non sunt, finguntur, pariuntque desideria non traditi vultus, sicut in HOMERO evenit.

· XL. Antequam finiamus, paucis adhuc monendus est L. B. ac-Huic tocessisse huic tomo Austr. Principum inscriptiones, ex templis, foris, foris, ferunt inpalatiis, marmoribus, signis æneis, saxeis, aliisque monumentis ex-fcriptiones: cepta. Nam etsi nos iis tomum huius operis V. destinasse, probe meminerimus, confilium tamen mutare modo vifum est, duplici ex Primo; quod ad iustum constituendum volumen non inscripturis sepulcralibus minus, quam quæ viventibus etiamnum Principibus, m) Lib. XXXV. p. 680.

cipibus, vel in laudem corum deinceps positæ sunt, opus suisset. At inscripturas, mortis caussa factas, a monumentis sepulcralibus ipsis separari, quis æquo animo tulisset? Deinde & id ante oculos habuimus, ut una quasi fidelia, duos, quod aiunt, dealbantes parietes, tomum integrum longissimi, sumptuosissimique operis, missum, aut, si mavis, lucri faceremus. Quod quidem æqui, bonique confultum iri, nulli dubitamus.

Ouæ omni tempo-

XLI. Non est porro, ut de usu, ac præstantia inscriptionum re magni multa hic accumulemus; quando fatis, fuperque cognitum est, eas ob infignem utilitatem non minus, ac statuas, & imagines, confensu omnis ætatis comprobatas, ac veluti facratas fuisse. Quare nec defuerunt, qui eas, in unum velut acervum comportatas, ufui confecrarunt publico. Qua in re notiffima, immo clariffima funt GRU-TERI, REINESII, SPONII, FABERTTI, ac novissime Ludovici Antonii MURATORII nomina, qui vetera marmora undique anquirentes, exscribentesque, rempub. litterariam ingentibus locupletarunt thefauris, adeo, ut magnus ille SCALIGER vel folum GRUTERI, qui sua ætate prodiit, inscriptionum thesaurum, Divinum opus appellare, nullus dubitarit.

Utilitate fua haudquaquam carent.

XLII. Magnum quidem est, ut nulli diffitemur, antiquas inter, & novas inscriptiones discrimen. At non ideo hominibus Germanis Germanas minus, quam Gracas hactenus, & Romanas confe-Etandas esse, existimamus. Quippe quod exdem fere rationes, quas pro statuis, & imaginibus supra attulimus, pro inscriptionibus etiam nostris pugnent. Et si ex antiquis illis Theologiam Gentilium, Casarum, Imperatorumque gesta, publicorum operum origines, & auctores, Magistratuum munia, ac sexcenta eiusmodi alia, ad penitiorem prisci ævi cognitionem facientia, discimus, haurimus: fatendum certe est, recentioris, ac medii etiam avi epigrammata haud minora ad illustrandam, quin & augendam, confirmandamque patriz noftræ historiam, conferre momenta. Id quod quidem exemplis oftendi posset, si quidem in re aperta opus esset probatione. Ergo rebus nostris hunc iam in modum ordinatis, Benevolum Lectorem proxime Monumenta, quæ non nisi manu suprema indigent, Sepulcralia expectare, ac interim bene, ac feliciter valere iubemus. E Crozinga Brisgoviæ die XXIV. Aug. A. R. S. MDCCLX.

PROLE-



## PROLEGOMENA

### PINACOTHECAM AUSTRIACAM. PROLEGOMENON I.

DE VETUSTIS STATUIS, ANAGLYPHIS, ALIIS-QUE ICONIBUS, AC MONUMENTIS DUCUM AUSTRIÆ, BABENBERGICÆ STIRPIS.

no tempore ars statuaria, pictoriave, quibus Re-Res stagum, Principum, Optimatumque vultus, for tuaria, pimæque species, aut res, præclare ab ipsis ge-in Gerstæ, adumbrari, ac velut ad æternitatis me-mania semoriam consecrari solent, in Germaniam, at-ro co-que adeo in Austriam, a ente Germanicæ originis, & morum, inhabitatam introduci cœperit, res dictu facilis haud est. Etsi enim a

veteribus Romanis, in fines Germaniæ variis & loco, & tempore penetrantibus, bonarum artium cultus paullatim una illatus fuisse videatur: illas tamen aut radices nullas egiffe, aut unacum iugo, iterum, iterumque, quin sæpius excusso, intercidisse, rationi consentaneum est. Rei præterea statuariæ, pictoriæ, sculptoriæve tanto minus locus facile dari, vel superesse ideo potuit, quanto, TACITO teste (a), notius est, veteres Germanos nec cohibere (includere) parietibus deos, neque in ullam humani oris speciem assimilare consuevisse;

MON. AUST. T. III. P. I. (a) De mor. Germ.libell. p. m. 32.

tantum abest, ut has artes ad alios quosvis usus, deorum cultu ignobiliores, destinarent, aut a suis exerceri permitterent.

II. Diu igitur, & ad usque Christianismi aut introducti, aut retioni non staurati tempora hunc apud Germanos durasse imaginum neglectum, obestido-lum Sa- vero proximum est. Licet enim celeberrimum apud antiquos Saxo-

xonicum, nes idolum, Theotisco vocabulo Irmensul, a CAROLO Magno, seculo post Christum natum octavo primum destructum, aliaque eiusmodi, sed pauca admodum, ac minus celebria, certaque monumenta, huic nostræ opinioni refragari videantur: minoris tamen ponderis funt, quam ut ex iis argumentum ad imaginum usum, in Germania confirmatum, enasci queat. Certe Clarissimus, dum viveret, ECKHARDUS, in veterum Germanorum rebus, si quis alius, longe peritiffimus, licet idolum Irmenful haud nudam ftatuam fuifse aperte doceat (a), de aliorum tamen deorum Germanicorum ima-

ginibus genuinis nihil in antiquitate reperiri, & Septentrionalium idola recentioris effe ævi, ingenue fatetur. Deinde num idolum illud Saxonicum simplex, ac nuda columna, an vero IRMINIO, MARTE, HERMETE, aliove deaftro, five uno, five pluribus, artifice statuarii

manu humana specie efformatis, conspicua fuerit, certant Eruditi, & adhuc sub indice lis est (b). Adamus fane Bremensis, seculi XI. homo, nec columnam marmoream (nam quæ hodie oftenditur, monumentum Christianum, non Ethnicum esse, demonstrat WACHTE-RUS in Glossario) agnoscit, nec statuam, sed solummodo truncum, ait, ligni non parvæ magnitudinis, in altum ereclum sub dio colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes, quod Latine dicitur universalis columna, quasi sustinens omnia. Quæ verba, etsi Doctiss. Eck-HARDO, ea loc. cit. alleganti, displiceant: negari tamen nequit, etymologiam nominis aperte correspondere; quod ex veteri Theotisco Irmen, id est fortis, & validus, (quid ni & magnus?) ac altero, hodieque satis cognito, sul, Latine columna, compositum, fortem, validam, magnamque columnam indigitat, nullam prorsus simulacri, aut statuæ inserens notionem. Unde Glossarium vetustum, a Clar. P. Bern. PEZIO editum, pyramides, alterumque SPELMANNI, nec non simile Glossarum aliud, quod in insigni codice membranaceo Mf. Bibliothecæ nostræ San-Blasianæ legitur, colossum per Irmensul, voce Germanice accepta, reddunt. Tametsi enim colossus Latine intelligentibus non nisi immensæ molis statuam indicare soleat: a medii tamen ævi scriptoribus pro insolitæ molis columna ut plurimum usurpari, cum ex vocabulo ful, saul intelligitur, quod non statuam, sed columnam, immo & columnam pyramidalem indicat, quod genus columnarum imaginibus quibusvis nullo non tempore caruisse constat. Concordat & vetus Germanorum ritus, qui lucos, & nemora, teste iterum, citato loco, TACITO, consecrabant, deorumque nomi-

Carolinor. pag. 4. WACHTER Gloffar. Ger. h. v. aliique bene multi.

<sup>(</sup>a) Rer. Franc. lib.XXIII. S. Li. p. 436. feq.(b) Id. ibid. & Henr. Turckius S. I. Faft.

h

nibus appellabant, id est excelsas, ut Doctissimus Iulianus PICHO-NIUS (a) interpretatur, quercus, Iovis nomine appellatas. Hinc illud CLAUDIANI (b):

Ut procul Hercyniæ per vasta silentia silvæ Venari tuto liceat, lucosque vetusta Religione truces, & ROBORA NUMINIS INSTAR Barbarici, nostræ feriant impune secures.

Truces appellat, quod ibi fanguinem humanum litaverint; unde & Lucanus in obfid. Maffiliæ:

Lucus erat, longo nunquam violatus ab ævo,
- - - Hic barbara ritu
Sacra deum, fructæ divis altaribus aræ,
Omnisque HUMANIS LUSTRATA CRUORIBUS ARBOS.

Allegatur præterea Erasmus STELLA, de Prussis ita disserens: Præcellentes arbores, ut robora, & quercus, deos inhabitare dixerunt, ex quibus sciscitantibus responsa reddi audiebantur: ob id nec hu-

iusmodi arbores cædebant, sed religiose, ut numinum deos, colebant.

III. Atque hanc foedam superstitionem ad Christiana usque tem-Arborum pora mansisse, quin illa iam iam obtinente, radicitus ægre extingui cultu ad Christiapotuisse, inde comperimus; quod LIUTPRANDO Regi necesse fue-nismum rit, ut Langobardos suos, populum, qui ex Germania in Italiam com-usque dumigrans, eidem & ritus fuos intulit, ab ea primum ante medium se-rante. culi octavi, lege statuta, avocaret. Qui ad arborem, ait, quam rustici Sanguinum (alii codices legunt sanctivam, vel sanctivum) vocant, atque ad fontanas adoraverit, aut sacrilegium, vel incantationem fecerit, similiter medium pretii sui componat in sacro palatio (c). Quin nec opus est, Italiam adire; quando ipsius CAROLI Magni, & LUDOVICI Pii, eius filii, ætate impiæ superstitionis eiusmodi reliquias nondum penitus extinctas fuisse, ex ipsorum Capitularibus discimus, graviter præcipientibus: De ARBORIBUS, vel petris, vel fontibus, ubi aliqui stulti luminaria, vel alias observationes faciunt, omnino mandamus, ut iste pessimus usus, & Deo execrabilis, ubicunque invenitur, tollatur, & destruatur (d). Eadem totidem verbis repetuntur in consequentibus (e), nec abludunt, quæ libro VII. cap. CCCXVI. col. 1692. leguntur; aperto argumento, arbores, non statuas, pro deorum signis a cacitate veterum constitutas suisse.

IV. Non equidem sumus nescii, in Helvetia, Alsatia, aliisque Secus actransrhenanis provinciis, idola haud pauca, arte sculptoria, aut su-cidit aforia elaborata, non infrequenter e terris erui, quæ Romanæ qui-tur. dem minime, sed Barbaricæ; adeoque, ut non nemo forte inferret,

a 2

<sup>(</sup>a) In not. ad TACITUM, in ulum DELPHINI
editum, loc. cit. p. m. 33.
(b) De landibus STULCONI lib. I.

S. LXII.

S. LXII.

<sup>(</sup>b) De laudibus Stiliconis lib. I.
(c) Liutprand. Leg. Langobard. in Petri (e) Lib. VI. col. 1592. cap. ccclxxiv. Georgisch Corp. lur. Germ. col. 1071.

Germanicæ fabricæ esse videntur. At enim eæ provinciæ cum Celticæ, seu Gallicæ, non Germanicæ linguæ, & morum incolas olim habuerint: confectaneum fane est: id genus monumenta ad Celtarum, non Germanorum, ut quibus invicem in hac parte nihil com-

mune erat, religionem pertinere (a).

Introdu-

V. Progressu vero temporis, crescente paullatim religione Christiana, aut (quod non raro contigit) ubi caco Gentilium furore itemo, ima-rum suppressa, & exterminata fuit, velut postliminio reducta, pictogines fre-riis, sculptoriisque operibus paullatim honos etiam in Germania haberi cœpit; cultum nimirum Sanctorum, eorumque imaginum, ac inter eas fanctæ præfertim crucis fimulacri, exigente ritu S. Ecclefiæ. Non est nobis sermo de primis reipublica Christiana seculis; ut in quibus ob idololatriz periculum usus imaginum parcior, nec nisi pededentim, ac confirmato iam iam in fide populo, admissus fuit. At fequiori tempore, ac extincta, aut decrescente saltem idololatria, Germanos in his rebus nec omnino rudes, nec inscios fuisse, testantur, quæ ætatem tulerunt, monumenta, nummos puta, sigilla, librorum frontispicia, ac ecclesiarum vetustissimarum statuas, & imagines.

VI. Id vero quo, & quali fingulis in provinciis tempore accideperitues rit, dictu nec opus est, nec proclive. Crebris Hungarorum invasiodocent: nibus, violenta gentium migratione, incendiis, aliisque trisfibus eiusmodi casibus, innumera intercidisse, compertum est: nec desunt tamen, quæ feliciter tulisse creduntur ætatem, aut eorum habetur memoria, monumenta non folum facra, fed profana quoque, in ecclefiis aut cathedraticis, aut monasticis præcipue reperiunda. In Celeberr. monasterio Benedicto-burano notitia habetur, vetustissumo Lectionario manu feculi XII. affuta, ubi de veteribus afceterii picturis, ea tempestate iam iam pessumdatis, peramplus sane catalogus texitur (b), cuius initium ita sonat: Pictura huius ecclesiæ fuit hæc: Sancti BENEDICTI Abbatis, & Confessoris, Sancti MAURI Confessoris discipuli sancti Benedicti, Lantfridi, Walthrami, Eli-LANDI, CUNDHRAMMI, Sancti PAULI, primi Eremitæ &c. Cum vero idem monasterium ab his ipsis Lantfrido, Baldrammo, & ELILANDO ex confilio fancti BONIFACII, Mogunciacensis Archiepiscopi, anno DCCXL. constructum, atque ab ipso hoc Pontifice dedicatum fuerit (c); consequens est, ut ex picturx; utpote iam ante, vel circa feculum XII. fublatæ, remotioris antiquitatis, ac forte ad usque cœnobii incunabula referendæ sint. Maioris, ut videtur, certitudinis, parilisque ætatis, & authentiæ funt imagines, & statuæ Fuldenses, post tot secula conservatæ, & a Clar. Browero, & SCHANNATO passim prolatæ (d), quæ artis pictoriæ, statuariæque u-

De dea Hertho, in Helvetia inventa, nuper quoque Dissertationem singularem suo iti- (d) Schannat. Diœces. & Hierarch. Fuldens. neri Helvetico fubiunxit Reverend. CAL-

(b) Vid. Doctiff. Bern. Pez. Thefaur. anecdot. tom. III. P. III. col. 614. §. XII.

(a) Vid. Clar. Schoepflin. in Alfat. illustr. (c) Teste Gotschalco, hist. Burana, scriptore feculi XI. ibid. col. 623.

93. & BROWER. Antiq. Fuldenf: pag. 168. Add. Montfaucon Monumens de la France tom. l. p. 271.

fum fat mature, ac fub ipfum religionis Christianæ in iis oris exortum, obtinuisse ostendunt. Nota præterea sunt Caroli M. simulacra, quæ Turegi, urbe, in extremo olim Alemanniæ angulo fita, & Aquisgrani, urbe transrhenana, in templis primariis conspiciuntur, nec non OTTONIS Magni statua, in templo Archiepiscopali Magdeburgensi in hodiernum usque diem visenda. Nec desunt alibi alia venerandæ antiquitatis sculpta, pictaque monumenta, quæ inter procul dubio locum fibi omnium primum vendicaret statua CLODO-VEI I. Francorum Regis, Erfordiæ in ecclesia SS. PETRI, & PAULI conspicienda, nisi dubiæ nonnihil antiquitatis foret (a).

VII. Sed & artificum nomina, quorum hinc inde in antiquis Vetechronicis memoria conservata fuit, non immerito hic in testimonium rumque evocantur. Quemadmodum enim medii ævii decursu litterarum memoria, cultus, & studia, intra monasteriorum septa præcipue continebantur: ita & in iis reliquæ artes liberales ut plurimum quærendæ fuerunt. Celeberrimum Sueviæ, seu Alemanniæ olim, modo autem Helvetiæ monasterium, a S. GALLO nuncupatum, tres seculo X. insignes in istiusmodi artibus monachos alebat: TUTILONEM, qui in calatura & pictura excelluit, IMMONEM, qui pictor ibidem, & denique NOT-KERUM, qui medicus, & pictor infignis, ad dignitatem etiam An-Alia monasteria numerant alios. tistitis evectus fuit (b).

VIII. Nos vero ut ad Austriam propius accedamus, de THIE-Quos in-MONE, Salisburgensi Abbate, ac dein Archipræsule, postque laurea-ter Thie-to Martyre, ex seculo XI. refert Admontensis scriptor, a Canisio chiepisc. editus: quod non folum in eis artibus, quas liberales appellant, fed & HART-& in mechanicis universis, simul pictura, fusoria, sculptoria, omni-Abbas in busque id genus operibus artifex faberrimus ( ut quod non modo Austria. in monasterio S. PETRI Iuvaviæ, sed & in aliis perspicue cernere sit) habitus fuerit. Addit ad hunc locum auctor Chronologiæ Sacræ Ducatus Styriæ: quod inter cælata divi huius PRAXITELIS monumenta geminum e lapide simulacrum nostra ætate supersit. Alterum in monte ad ripam Anasi, quo Mater Amabilis Divinum pusionem blando amplexu fovet: alterum inter asceterii parietes, quo eadem desumptum e cruce filium gremio materno sustinet. Coniicit præterea, eiusdem Thiemonis fortasse opus esse Virginis Dolorofæ statuam, e faxo pariter sculptam, quæ in oppidi Weizensis colle ab anno MLXIV. magna pietate culta, magnis quoque prodigiis in hunc THIEMONI ex Abbate Archiepiscopo, subusque diem effulget. iungendus est B. HARTMANNUS, ex Priore monasterii nostri S. BLA-SII in Silva Nigra, primus ex Ordine S. BENEDICTI Abbas Gottwicensis. Hic enim eiusdem seculi anno XCIV. unacum monachorum Blasianorum colonia in Austriam evocatus, monasterium brevi ad fummæ felicitatis apicem evexit, atque, ut inter cetera auctor vi-

a 3

<sup>(</sup>a) Montfaucon ibid. p. 162. (b) Vid. EKKEHARDUS iunior de casibus mon.

S. Galli apud Goldast. rer. Alem. tom. L. P. I. p. m. 26. 28. 44. & 55.

a tæ B. Altmanni, Episcopi Pataviensis, fidem facit (a), honorem loci ædificiis, libris, picturis, palliis, & religiosis viris ampliavit, & tempora sua honestate, & probitate perornavit. Et non nullis

b interiectis (b): "Erant sub eo & alii viri prædicandi, ingenio, & "artibus præditi, scriptores, pictores, sculptores, susores, & aliis ar"tibus præclari."

Ubi taIX. Quod igitur in tota, qua late patet, Germania, usus, & conmen artifuetudo paullatim tulerat: id in Austria quoque itidem per gradus
non ma- obtinuisse, existimandum videtur. Hanc enim temporibus, de quignus pro- bus nobis sermo est, a populis, origine, & moribus Germanis, cultam
ventus.

fuisse, docent, qui eius singulari opera, & studio illustrarunt, concin-

naruntque historiam (c)." Religionem quoque Christianam, mature admodum ab Austriacis susceptam, rei iconicæ occasionem, & locum dare potuisse, ex dictis consequitur. At vero considerantibus nobis, quam crebro ea provincia immanibus hostium incursionibus lacessita, devastata a Gothis, ab Hunnis expilata, a Rugis, & Langobardis insessa, & occupata, ab Hungaris denique frequenter tentata, populataque fuerit, eaque singula non nisi gravissimo cum rerum omnium, tum vero religionis fanctæ detrimento, quin & excidio perfici nequierint: vix fieri potuisse tenemus, ut liberalibus artibus cum universim, tum iis, de quibus hic maxime quarimus, per eam infelicitatem temporum locus esse, aut dari potuerit; maxime quod exeunte feculo IX. Hungari hostilia arma per Pannonias, Italiam, Boiariam, & Noricum, seu Austriam circumferentes, inter ceteras calamitates, sacrorum templorum in Pannoniis (quid ni & in ceteris provinciis?) eam passim stragem secerint, ut paucos intra dies religionis nullum vestigium in ampla provincia appareret (d). Atque hinc factum fuisse credimus, ut ipsius S. LEOPOLDI ztate, sub quo provincia ad summum felicitatis apicem evecta videbatur, iftiusmodi tamen artibus modica initia, incrementa plane nulla fuerint. Testatur ea de re vetus, quod hodieque superest, quodque ut ætatem ferat, in votis habemus, celeberrimi monasterii San-Crucensis in Austria Inferiori, Ord. Cisterciensis, templum, quod laudati S. Mar-

chionis pictate, ac munificentia ante medium feculi XII. exftructum, non obscurum argumentum præbet, architectonicam saltem disciplinam in insimo tum adhuc substitisse gradu. Frons istius ædis adeo insabre; & sine omni partium congruentia, & æqualitate ædissicata est, ut diversa quæque præcinctionum, & pilarum genera inæqualiter prorsus, & inordinate misceantur. Anne vero probabile cuique videbitur, a Ducibus, rerum Dominis, ac monasterii, a se alioqui munissice, & large dotati, conditoribus, imperitiores artissices, quam quos ex civibus accire liberum erat, lectos suisse? Quod si igitur hic tempore LEOPOLDI sancti habitus, & quasi quoddam

(a) Apud Hieron. Pez. Script. rer. Auftr. tom.

(b) Ibid: col. 133. C.
(c) Idem tom. cit. Differt. III. p. xxxv11. feqq.

fpecimen præcipue vero P. Calles. Annal. Austr. lib. I.

(d) Verba funt eiusdem P. Callesii lib. IV. p. 220. ad annum 900.

specimen artis erat, facile apparet, quo ceteri artifices loco habendi fuerint. Verum enimvero ipsa antiquitatis simplicitas sacræ huius ædis structuram commendat, venerationemque non minimam conciliat. Quam ob rem inauspicato actum fieri iudicamus, si quando id templum sine caussa graviori destruatur.

X. Sive autem excelfo, five humili loco, etiam monachorum Notæ Gottvvicensium, quos seculo XII. floruisse, diximus, opera reponen-quædam da fuerint: nobis sane non licuit esse tam selicibus, ut, quantavis scenda adhibita industria, imaginem quandam, exceptis sigillis, seculo XIII. vetera superiorem detegeremus. Qua de re, id est, de ætate iconum, etsi monu-menta. iudicare difficile fit, non tamen defunt interdum notæ, ac figna, quibus fine gravi periculo inhærere queas. Inter ea iure numeramus veterum vestimentorum, diadematum, armorum, clypeorumque formas, præcipue autem infignia gentilitia, quæ ut plurimum perspicuum præbent veritatis criterium. Habetur quoque crinium, barbæque ratio, & si qua sunt alia operum veterum, recentiorumque indicia, in decursu huius operis adhibita. Iam seculum XIII. inierat, cum fieri cœptæ funt statuæ ex marmoreo pulvere, & opere, muro hærente (a), qualis est ea, quam, licet haud antiquissimum, eximium tamen laudati San-Crucensis Asceterii monumentum, in lapide sepulcrali FRIDERICI Bellicofi conspicuum, tomo I. huius operis delineatam dedimus (b). lisdem tamen temporibus, & aliquanto post, factæ etiam inveniuntur statuæ lapideæ, qualem conspicere licet in cathedrali templo S. STEPHANI Vindobonæ, simulacrum huius ipsius FRIDERICI Bellicosi referentem (c), nec non in ecclesia Tulnensi, ubi statuæ RUDOLPHI I. Rom. Regis, eiusque uxoris, nec non AL-BERTI filii, eiusque coniugis, comparent, quæ, ut suo loco dicimus, indubiæ antiquitatis funt.

XI. Abbatia Mellicensis, quæ sicut litterarum gloria, ita & anti- De lanquitate pluribus ceteris facile præstat, iuxta ac veteri Marchionum se-cea S. pultura celebris, a diligenti antiquitatis ruspatore, non sine eximio TII Meloperæ pretio adiri posse videatur. Sed frustraneus erit, quicunque licii seribi in hac parte susceptus suerit labor. Sedulus ille Benedictini huius vata, quid cœnobii alumnus, R. P. Philibertus HUEBERUS (d) schemate quo-dam? dam lanceam S. MAURITII Martyris exhibuit, quam huc muneri missam suisse ab Ernesto Marchione, Adalberti filio, qui patri anno MLVI. successit (e), veteribus Mellicensium chartis proditum est. In huius hastæ, duos, non amplius pedes longæ, manubrio signa duo, Ducem quemdam Austriæ, eiusque coniugem, ut videtur, repræsentantia, observantur, quibus laudatus auctor non multum dubitat, ERNESTUM ipsum designari. Quosnam, inquit, geminæ imagines insculptæ præferant, haud satis compertum habemus. Credibile admodum fuerit, alteram ipsum ERNESTUM Marchionem, Alteram SCHWAEN-

III. p. 297.

<sup>(</sup>a) Cl. P. Montfaucon I. c. tom. I. p. 277. (b) Tab. XIII. n. r. (c) Vid. P. II. huius tomi tab. XXV. n. 4. (e) Id quod probat laudatus P. CALLESIUS loc. cit. p. 356. not. C. feq. (d) In Austria, ex Archiv. Mellicens. Append.

SCHWAENHILDEM, eius coniugem, designare. Hoc si ita esset; sequeretur profecto, ut capulus ille non modo Neoburgensia, San-Crucensiaque, sed & quævis alia Austriæ monumenta vetustate Nos vero etsi authentiam lanceæ in dubium vocandam haudquaquam exiftimamus: manubrio tamen tantam vetuftatem, quanta exinde consequeretur, ex eo abiudicare cogimur; quod hodiernis infignibus, fascia nimirum transversa candida in area rubea, infignitum fit, quæ feculo XIII. anteriora haud effe, alibi planum fecimus. Id quod fine dispendio antiquitatis, quam in ipsa lancea veneramur, dictum velimus. Neque enim exemplis deftituimur, monumentis antiquis novas accrevisse, seu ornatus, seu restaurationis gratia, accessiones. Sic enim gladio CAROLI Magni Imperatoris, quo electi Romanorum Reges sub coronationis celebritate præcingi folent, CAROLI IV. opera additus fuisse creditur leo Bohemicus (a): & Doctiffimus P. MONTEFALCONIUS alterum gladium, quem CA-ROLI M. fuisse, persuasum habent, in celeberrima Abbatia S. DIO-NYSII prope Lutetias affervatum, producens (b), vetustiorem esse, ait, capuli pila, & quæ ab altera parte capulo hæret, virga: ipsum vero capulum, & cetera omnia recentiora esse. Quod si igitur coniecturæ locus, inclinat fane animus, ut iis fignis RUDOLPHUM IV. eiusque coniugem CATHARINAM, CAROLI IV. Imp. filiam, exprimi credamus. Inprimis enim Dux ille imberbis, ac, ut videtur, admodum adolescens exhibetur: RUDOLPHUM autem anno ætatis nono, & decimo nondum expleto, regimen adiisse, constat; cum ER-NESTUS id anno ætatis fuæ XXIX. incepisset. Deinde pone figuram illam muliebrem scutum animadvertimus, leone, ni oculi fallant, infignitum. At digmate illo, nec alio, in eiusmodi monumentis constanter usos suisse Luxemburgicos, ex CAROLO IV. Imperatore progenitos, volumine huius tomi altero videbimus. Deinde scutorum. tam Duci, quam eius coniugi appositorum, formam, si cum iis, quæ nos tomo huius operis I. tab. I. ubi figilla Marchionum feculi XI. recensentur, contendas, maximum inter utraque facili opera deprehendes discrimen. Hæc enim superne plana, inferne in modicum acumen: illa, id est antiquissima, superne rotunda, in longissimum acumen desinunt. Denique RUDOLPHUM IV. multis nominibus de Abbatia Mellicensi meritum, ac singularem erga illam benevolentiam omni tempore testatum fuisse, comperimus. Idem anno MCCCLXV. in honorem S. COLOMANNI monumentum sepulcrale, variis figu-

RUDOLPHUS IV. DEI GRATIA ARCHIDUX AUSTRIE. ET KARIN-THIE, DOMINUS CARNIOLE, MARCHIE, PORTUS NAONIS, CO-MES IN HABSPURG, VETERIS KHYBURG, ET ATHASIS, MAR-CHIO BURGUNDIE, ET LANDGRAVIUS ALSACIE ME FECIT IN HONOREM S. COLOMANNI: ANNO DOMINI M. CCC. LXV.

ris, pilisque exornatum, erigi curavit (c) adiecta hac inscriptione:

Huiu**s** p. 277.

<sup>(</sup>a) Vid. Preffinger ad Virriar. tom. I. (b) Loc. cit. tab. XXIV. p. 277. p. 878. (c) Extat apud laudatum Hueberum.

Huius porro monumenti structuram, ipsumque Gothicæ fabricationis ingenium, si cum ornamentis lancez S. MAURITII, ad ipsius Philiberti HUEBERI exemplar contuleris, facile perspicies, eadem utrinque operum artificia, eandem ætatem portendi.

XII. In pervetusta, & infigni Præpositura facra Claustro-Neobur-Icones S. gensi, secundo milliario a Vindobona dissita, & ab Austria Marchio-Leopolne, LEOPOLDO Pio, seu Sancto, constituta, magna quidem Austria- cra Præcorum monumentorum copia celebratur; at nullam inter ea statuam, positura aut imaginem, veteribus Babenbergenfibus Marchionibus, Ducibus-Neoburque æqualem, reperiundam esse, persuasum tenemus. Quæ enim in gensi veexteriori, inferiorique templi ædificio, demonstrantur statuæ Ducum tustiores; lapidex, ad recentiorem omnino, ut postea commemorabitur, 2ta-N. 1.2.3. tem referendæ sunt. Nec consecratione sancti conditoris superiores funt, quæ in columna ad fontem statua saxea, ac præterea in cœnobio passim, ac Bibliotheca illius spectantur effigies. Antiquissimum picturæ genus, in Venerando hoc Asceterio occurrens, facile illud est, quod, duplici specie, in summis veterum fenestrarum xysti orbibus vitreis ob oculos versatur, imagines ad medium corpus conditoris monasterii, uxorisque eius, nec non & filii natu maximi ADALBERTI repræsentantibus. Priora tria schemata figuræ orbicularis sunt, magnitudine numifmatum maiorum, medaillons vulgo audientium. Ante consecrationem confecta suisse, ex omisso Sancti titulo intelligitur. Habitus corporis simplex, superpositi capitibus pilei, gladiorumque, quasi tænia circumligatorum, forma, remotiorem sane ætatem portendunt, quam imagines Marchionum, quæ quidem ad manus nostras pervenerunt, quæcunque. At vero litterarum genus, ut v.g. elementum E, anteriori sui parte clausum, ac forma litterarum N. & M. plane oftendunt, vitra illa seculum XIII. haud superare; quippe quæ a litterarum specie eius ævi sigillorum, a nobis Tomo I. exhibitorum, nullo fere distant discrimine. Adde & patagium LEOPOLDI, ex pellibus muris Pontici confectum, quod infigne ad Duces potius, quam Marchiones pertinet. LEOPOLDUS cum templi schemate depingitur, tanquam Asceterii conditor, id quod circumductæ litteræ innuunt in hanc fententiam: †. LIWPOLD. US PI. US MARCHIO. FVN-DATOR. NOSTER. AGNETI contra, eius coniugi, non quidem signum, sed tamen perigraphe parem beneficii honorem tribuit his verbis: † AGNES. MARCHIONISSA. FVNDATRIX. NOSTRA. Denique & filius titulo suo, Advocati scilicet, insignitur: +. ADELBERT.us ADVOCAT.118 NOSTER. FILI.118 MARCHIONIS. Concordat cum hoc Advocati titulo imaginis species, ac habitudo; dextra enim gladium tenens, in humerum dextrum molliter reclinatum, finisfræ duos priores digitos unacum pollice, iurantis in formam, porrigit; id quod ad munus Advocati pertinens, spectatoris attentionem meretur. Énimvero Advocatos ecclesiis, monasteriisque, quorum patrocinium fumpsere, inramento obstrictos suisse, in consesso est (a). Unde ho-MON. AUST.

(a) Vid. Mager. Advocatia arm. cap. V. p. m. 141. feqq. & 166. §. 474. & cap. IX. n. 349. §. 139. feqq.

TAB. I. dieque mos permansit, ut Neo-electi Imperatores simile iuramentum,

quoad ecclesias universas protegendas, tuendasque, deponant. Extat quoque diploma CAROLI Magni (a), ubi triplex iuramentum, ab Advocato Abbati præstandum, perspicue exponitur: "Primum, "(ait) quoad secundum posse, & nosse, iustus, & utilis Advocatus, "in homines & res prædicti monasterii (Ottenburani) existat. Se-" cundum, quidquid placitando acquifierit, id est, iniuria bannorum, ", vel satisfactione temeritatum, tertia sibi parte retenta, duas reddat "Abbati: & nullum advocatum, vel exactorem præter fe, nisi Ab-"batis permissione, constituat. Tertium, quod nihil privati mune-,, ris, vel servitii a quolibet loco, sive curte, seu villicis, seu a cella-"riis quasi ex debito, & statuto iure exigat, ac mansiones, & per-"noctationes uspiam frequentare caveat &c. " Plura dabit ipse Doctiff. Magerus. Porro Adalbertum nostrum adhuc adolescentem, qualiter hic revera comparet, a patre suo cœnobiorum per Austriam Advocatum constitutum suisse, ex monumentis, seu Scriptob ribus antiquis demonstrat supra laudatus P. CALLESIUS (b); unde inter cetera chronici Claustro-Neoburgensis locum; utpote huc maxime facientem, exscribere iuvat: Primogenitus enim (LEOPOLDI Pii) ADALBERTUS nomine, (ait) Advocatus Niwenburgensis Ecclesiæ factus est, & omnium Claustrorum, ad Advocatiam Marchionis

Item aliæ

pertinentium.

XIII. Alteræ item tres figuræ, quæ in alia eiusdem veteris xyfti fuppares. fenestra conditorem monasterii, eiusque coniugem, filiumque, ut Advocatum exhibent, quamvis inscriptionibus vacuæ, ex habitu tamen corporis non minus, quam reliquis fignis, ostendunt, easdem quidem proferri personas, at sequiori avo pictas. Quin scutum, quinque alaudis infignitum, abunde commonstrat, seculo quarto decimo superiores haud esse. Species LEOPOLDI sistitur cum tunica, & toga talari ampliore, perque humeros fluente de pellibus patagio, capite pileo, cuius forma ad Ducale diadema propius accedit, operto: gladius, cingulo circumligatus, ex parte finistra demissus visitur. Præterea unum dextra, alterum læva manu sustentat ædificii sacri, seu templi, seu monasterii diagramma; ut illum tam templi, quam monasterii conditorem, fundatoremque agnoscas. Ceteroquin nec LEOPOLDI, nec AGNETIS imaginibus ulla adiecta funt infignia, neque etiam earum rerum quidquam in vestimentis, quod usus postmodum induxit, conspicitur. Prædicta AGNES, adaptato capiti velo, stolam induta, dextra manu ædificium monasterii, ut confundatrix, læva tenet librum evolutum, cui inscribitur initium Psalm. L. MISERERE MEI DEUS s.ecundum M.agnam M.isericordiam T.uam. ADALBERTUS, Ducali pileo tectus, ensem dextra, sinistra manu adis alicuius sacra structuram; upote fundatorum filius, aut, si mavis, Ecclesiarum Advocatus, tenet; schemati autem adiicitur clypeus infignium, quinque volucribus Austriacis notatus.

XIV. Pre-

XIV. Pretiofissimum vero, & ætate utique æquale, monasterii Eiusdem Claustro-Neoburgensis decus, & monumentum, ipsum est funus San-S. Mar-chionis Id autem post consecrationem demum anno MDVI. sepulcro capulus, exemptum, & argentea arca, quam delineatam hic vides, recondi- TAB. I. tum, inque publicam venerationem altari superimpositum est. Arca N. 7. ista duodecim exhibet-simulacra Apostolorum, quorum pars hic conspicua redditur, item signa defuncti auctoris monasterii, eiusque con-Subificitur capuli figura, a BIRCKENIO N. 8. iugis, a fronte contuenda. Quod si vero quæras, unde eam desumpserit? id nobis incompertum esse, ingenue satemur. Idem nempe BETULIUS, seu BIRCKENIUS p. 166. imaginem S. LEOPOLDI repræsentat, velut frato corpore requiescentis, ad cuius pedes pronus genius aliquis vibrat thuribulum, feu lampadem præfert, superaddito ad verticem clypeo, quod infignitum comparet decantatis iftis quinque aviculis. Nulla profecto fide constat, geminos ex argento capulos ad condendas S. Marchionis reliquias confectos esfe. Plures uno haudquaquam agnoscit Celeberrimi Neoburgensis Asceterii Canonicus, Augustinus RISTEL (a), & qui Hodxporicon MATHEI, Gurcensis Episcopi, anno 1515. evulgavit, Richardus BARTHOLINUS (b) de argentea hac arca paucis ita disserens: Vespere non adeo multo Neuburgæ applicuimus, vbi ditissimo in templo corpus Diui LEOPOLDI, Austria Ducis, colitur; quod decennio iam peracto (anno nimirum MDVI. ut diximus) a Mariano BARTHOLINO, patruo meo, ex humili sepultura ad ornatissimum mausolæum translatum est. Eius siquidem caluitium in quadricubitali defæcati argenti arca conditum, maximis claret miraculis. Ea igitur quæ hodieque superstes, & a nobis hic loci num. 7. delineata spectatur, verum utique est, unicumque hactenus fuit reliquiarum S. LEOPOLDI receptaculum. Neque alia unquam, funeri S. LEOPOLDI affurgens super humum arca suit; sed eius sepulcro subterraneo incumbebat æquatum pavimento marmor, omni imagine, & inscriptione vacuum. Unde haud obscure confequitur, capulum hunc Birckenianum a veris, & genuinis Auftriacis monumentis, ut & alia apud ipfum bene multa, excludendum esse.

XV. MAXIMILIANUS III. Archidux Austria, supremusque in-ac simuscliti ordinis Teutonici Magister, simulacrum argenteum media figus lacrum ra, honoribus S. LEOPOLDI dicatum esse voluit Qua de re ipse in pedorecodicillis, anno MDCXVI. die XXVII. Nov. obsignatis, & a nobis Tab. II. tomo I. huius operis p. 159. editis, memorat: "In ipsa sancti Leo- N. 9. "POLDI sestivitate cidem Patrono nostro devote obtulimus statuam, seu imaginem argenteam pectoretenus, suis locis auro illustriorem redditam, ipsamque, in quantum temporis vetusti memoria colligi potuit, sub pectus sape dicti sancti Leopoldi, dum in terris superstes sloreret, figuram, & effigiem repræsentantem. Hanc ipsam statuam, seu protomen hic num. 9. exhibemus. Inserne enim

<sup>(</sup>a) Heilige Hofhaltung Leopoldi Pii. cap. (b) Inter Freheri Scriptor, rerum Germ. XIX. pag. 302. tom. II. p. 619.

TAB. II. sua insignia celari curavit Princeps, documento sutura: imaginem ab ipso fuisse procuratam. Plura de hac re docebit citatum Instrumen-

Calvitium, & brachi-

XVI. Eodem pertinet facrum caput, & alterum os brachii, feparatim adornata. Ut enim frequentis in cultu S. Marchionis, multumque sane confidentis religio populi, haberet separatim extra capu-N. 10. lum, reliquiarum aliquid perpetuo ante oculos; falubri fane confilio constitutum est, ut hæ duæ partes, seorsim expositæ, religiosorum hominum conspectui paterent. Atque circum textura quidem, sive ornamenta, nitida fane, ac pretiofa funt, appofitusque calvariæ pileus, illi, qui hodie Archiducum est, perquam similis. Qua res fidem facit, ornatum calvarix, adeoque & superimpositum illi galerum, ac alterum illum Archiducalem pileum, inter Augustæ Gentis infignia adnumeratum, codem demum, aut certe non longo post tempore, confectum fuille, hoc est dicto anno MDCXVI. quo MA-XIMILIANUS Archidux, auctor huius diadematis, edito diplomate, palam fecit, ipfum fe fua manu, fumma cum reverentia, pileum, futurum deinceps Archiducum insigne, statuz S. LEOPOLDI imposuisse. Qua de re insuper notandum venit, binos in hac præpositura custodiri pileos, alterum seorsim asservatum, & a nobis tomo I. huius operis descriptum: alterum vero hunc ipsum, ad imitationem alterius factum, qui dimoveri haud solet.

Et picta tabula, cum Ag-NETIS elogio. N. 12.

XVII. Subiicitur beatissimum par coniugum ea specie, qua Claustro-Neoburgi in tabula quadam picta visitur. Stat LEOPOL-DUS, Ducali pileo ornatus, toga amictus, sparsis aquilis insignita, superiniecto patagio de Pontico mure, alias Ducibus proprio, adificii Neoburgensis schema manibus sustinens. Ex adverso Agnes pallam induta, orbiculis cancellatis, atque pisciculis, decussatim iacentibus, interstinctam, itidem sacræ ædis typum manibus tenet; utpote quam fundatricis titulo æque, ac maritum, honoratam fuisse, paullo ante vidimus. Denique coronam regiam in capite gerit; quippe quæ HENRICI IV. Imp. filia, foror HENRICI V. mater CONRADI III. avia Friderici I. proavia Henrici VI. & Philippi Germ. Regis fuisse dignoscitur. Hæc ex nascendi sorte, ac matrimonio priori, cum FRIDERICO Hohenstaussio habito. Nec minor felicitas, fecunditasque matrimonii subsequentis. Iuncta enim S. LEOPOLDO primo partu Idibus Feb. anno MCVII. ADALBERTUM, & anno nondum circumacto, 1. videlicet Ianuarii, LEOPOLDUM, olim ad Marchionis Auftriæ titulum, Ducis Bavariæ dignitatem adiuncturum, enixa est, cum aliis septendecim, quos inter OTTO, Frisingensis Episcopus, HENRICUS, Dux Bavaria, Conradus, Episcopus Passaviens, aliique, summo reipublicæ tum sacræ, tum prosanæ, bono nati (a).

Flammeoli, a vento asportati,

XVIII. Inter utramque figuram fambuci arbufculus, inhærente ramis flammeolo, erigitur, quo de vetus traditio habet: quod cum S. LEO-

hitoria. (a) Vid. laud. P. Calles. 1. c. p. 443. & feqq. paffim.

#### DE VETUSTIS STATUIS, ANAGLYPHIS, &c. XIII

LEOPOLDUS, eiusque coniux, nomine AGNES, aperta fenestra arcis TAB. II. fux (cuius rudera in monte Cetio, seu S. LEOPOLDI, ab incola nomen fortito, hodiedum superant) prospexissent, contigerit, ut velum quo caput operiebat, a vento raptum, ac in ignotum demum locum delatum, nono post anno, LEOPOLDO venante, a vertagis sambuco hærens repertum suerit. Qua re motus vir sanctus, in eodem loco templum excitari, ac religiosi Ordinis cœtum congregari curaverit.

XIX. Factum hoc in dubium vocat Doctiffimus, cum viveret, In dubi-KOELERUS (a), sua quidem pace cuivis liberum relinquens, de eius- um voca- ta a Koemodi mirabilibus credere, quod libuisset: mirari se tamen, aiens, il-LERO. lius nullam neque in litteris, quæ supersunt, sundationis, ab ipso LEOPOLDO, neque in bulla Canonizationis mentionem sieri; id quod indicio sit, historiam antiqua potius traditiuncula, quam solito fundamento niti.

XX. Et revera res difficultate non caret; quando nedum in ad- Quæ etfi ductis duobus monumentis nullum de flammeolo extare vestigium difficultaadvertimus: sed neque in chronico Claustro-Neoburgensi, cuius au-careat: Aorem qui Collegii huius exordia litteris commendavit, aqualem, aut saltem supparem esse, ostendit Clariss. eius editor (b). Est przterea in manibus veteris MS., feculo XII. haud inferioris, ectypon, quod incliti Neoburgensis Claustri origines totidem verbis, ac chronicon illud referens, nec ultra annum MCXXXVI. progrediens, ac de velo altum tenens filentium, cordatis viris non potest non aliquam ingerere dubietatem. Dictum autem chronographum ex hoc MS. profecisse indicio est; quod initio tantum, instituto nempe suo id exigente, leviter mutato, scriptum hoc presse sequatur, & ad verbum exfcribat. Omifit tamen finem, cuius partem, ut verbis nostris fidem faciamus, hic apponimus: Anno ab incarnatione Domini MCXXXVI. indictione XV. tertio Kalendas Octobris dedicata est hec Basilica a Venerabili CHUNRADO, Iuvaviensis, seu Salzburgiensis ecclesiæ Archiepiscopo & Gurcensis ecclesiæ Episcopis, MAYMARO, & ROMANO. In honorem Sancta & individua TRINITATIS, & pracipue in honorem sancta Dei Genitricis MARIE, & omnium Sanctorum &c. Recenset deinde longo ordine reliquias Sanctorum, ibi reconditas, ac indulgentias, eidem ecclesiæ concessas, & finit. Ad hæc temporum rationem, quam scriptores plerique obtrudunt, haud fibi constare erudite demonstrat Clar. D. Augustinus RISTEL (c) eiusdem Neoburgensis Canoniæ Alumnus longe dignissimus. Perscribentibus quippe plerisque, flammeolum AGNETIS post annos novem, ex quo abreptum fuit, repertum fuisse; cum tamen satis constet, illam LEOPOLDO anno MCVI. iunctam, primumque lapidem Collegii Neoburgensis XII. Iunii anni MCXIV. positum suisse. Unde anni duntaxat octo cum diebus non multis emergant, necesse est. Postremo similes fere historiolæ referuntur de exordiis monasterio-

(a) Delic. nummar. tom. VII. p. 364. Auft. tom. I. col. 440. feq. (b) Qui eft Clar. P. Hier. Pez. fcriptor. rer. (c) Loc. cit. cap. XIX. p. 119.

TAB. II rum, Vestalium Gaffensis, Ord. S. BENED. in Styria (a), & Salae

B. V. MARIE, Ord. Cift. in Moravia (b); at priorem faltem falsi postulare haud dubitat Anonymus S. I. Chronologia Sacra Dub

catus Styriæ auctor (c).

Vindicatur tamen ex auctore coævo.

XXI. Verum enim vero, ut ut hæc suo pondere haud destituantur: traditionis tamen illius tam constans, tamque antiqua fides hactenus fuit, ut ea non nisi temere in dubium vocari posse videatur. Ut enim de Actis Canonizationis, ubi cum a Francisco PATAVO, Advocato Confistoriali, in oratione ad INNOCENTIUM VIII. PP. an-

no 1484. XII. Cal. Decembris habita (d), ac de fummario Canonid zationis, ubi fundamento V. a Ioanne Francisco de PAVINIS (e) cone ceptis verbis refertur, nihil diçamus: suppetit sane, ad factum hoc solide statuminandum, auctor si non coxvus, suppar tamen, ac xtati S. LEOPOLDI faltem extremæ æqualis, RIKARDUS, Canonicus Neoburgensis; ut de quo LEOPOLDUS, Campililiensis monachus (f), qui ex eodem excerpta dedit, ac autographum in manibus ha-

buit, testatur, illum statim post obitum S. Marchionis scripsisse. igitur de flammeolo AGNETIS hæc habet: An. MCXIV. prid. Kal. Iunii Marchio LEWPOLDUS, venatus in sylva infra montem Cecium, ope canum allatrantium reperit, nono abbinc anno e capite AGNETIS ablatum velum, in omni tempestate illæsum, e sambuco pendens, & credidit, hoc signo sibi de calo ostendi locum, quo adificare deberet ecclesiam, quam pridem voverat pro salute patriæ, & heredibus habendis. Unde statim excidi sylvam, & iam parata pro ædificio advehi iussit, & IX. (g) Id Iul. primum lapidem, se, & uxore præsente poni cu-

ravit per Ottonem, parvæ Collegiatæ ecclesiæ, quam ibi erexerat, Præpositum. Omnia accurate hic designantur, habita vel maxime chronologiæ ratione, a scriptore non seculi XIV. qualis erat excerptor, LEWPOLDUS Campililiensis, sed antiquo, & temporibus, de quibus hæc retulit, proximo.

Unde & ceteræ difficultates tollun-

XXII. Etsi igitur alter, de quo meminimus, factum hoc silentio præterierit, idem factitante exferiptore: huic tamen non minorem fidem habendam putamus; ut qui haud secus, ac ille, statim post obitum S. LEOPOLDI, id est annum MCXXXVI. scripsisse refertur. In litteris autem fundationis nihil ea de re commemorari, nobis quidem mirum haud videtur, confiderantibus; quali vir fanctus præditus fuerit modestia, quamque contra eidem repugnasset, rem quandam pro Divino indicio publice venditare, quam tale credidit duntaxat,

(a) SCHOENLEBEN. Annal. Carniol. P. III. cit. ab Anonymo S. I. Topograph. Auft. Aufto-

(b) August. SARTOR. Cisterc. bis tertii pag. 784. edit. Germ.

(c) Pag. 204. (d) Extat apud laudat, Hier. Pez I. c. pag. 577. vid. col. 579. D.

(e) Ibid. col. 616.

(f) Editus est ap. R. P. Io. Chryfoft. HANTHA-

LER Fastor. Campililienf. P. II. p. 1308. (g) Sic legimus in editione Hantbaleriana, mox allegata, fed errore manifesto non auctoris, fed typographi; quando IX. Id. Iul. numerare, infolens eft. Itaque IV. Id. Iul. ponendum, ut idem Hanthalerus Elog. VI. p. 178. S. VII. habet. Chronicon contra Neoburgense minus verosimiliter II. Id eft XII. Iunii ponit, quem, ut hic §. XX. vidimus, Ristelius quoque fecutus est.

ut certum rescire nequivit. Sed & in bulla Canonizationis nihil ea TAB. II. de re legi, multo minus mirari fubit; ut quæ miracula LEOPOLDI generatim duntaxat, & quam brevissime attingit, & S. Ecclesia non nisi selectissima, certissimaque, approbare soleat. Postremo chronologia, abs RISTELIO in dubium vocata, si auctorem nostrum antiquum audiamus, optime se habet, secus vero, si Scriptores subsequos. Hi enim plerique flammeolum post annos novem repertum suisse, vix tolerabili incuria referunt: auctore contra nostro longe accuratiore, rem nono abhinc anno obtigisse, perscribente. Atqui id ita se habere, patet ex verbis eius paullo præcedentibus, ubi ait: LEOPOLDUS anno sequenti MCVI. Kal. Maii cum AGNETE, vidua FRIDERICI de Hohenstaufe, fecit nuptias magnificas in Melikh, in præsentia U-DALRICI, Ep. Patav. OTACHARI, Marchionis Styrix, & SOPHIE, fororis eius, & Nobilium plurimorum de terra nostra, & de Suevia. Octavo post nuptias die, in timore Dei acta, cælestis Favonius velum abstulit de capite AGNETIS. Octavum nempe Mait anno MCVI. quo velum abreptum, & ultimum eiusdem mensis anni MCXIV. quo illud repertum fuit, qui contendere voluerit, fine negotio perspiciet, annum, inter utrumque factum, emergere nonum inchoatum, Postremo haud prætereundum est, RIKARDUM conceptis verbis dicere: LEOPOLDUM, invento velo, iam parata pro ædificio advehi iusfiffe; ut intelligas, temporis angustias (id quod RISTELIUS inter cetera urget) nullas obfuisse, quo minus statim, id est IV. Id. Iulii eiusdem anni manum admoveret; quippe quod ecclesiam iam antea meditatus, rem, velo etiam non reperto, at alio tum forsitan loco, exfequutus fuiffet. Quod denique etiam alia monasteria similem, five veram, five fictitiam fundationis sux obtendant occasionem, id certe Claustro-Neoburgensibus fraudi esse nequit. Quod enim uno in loco contigit, nihil prohibet, quo minus in altero aut contigiffe, aut contingere possit. Ex vero autem oriri fabulam, tam proclive est, quam ex homine nasci monstrum. Asservatur hoc idem velum non fine veneratione hodieque in gazis Claustro-Neoburgensibus, postulantibusque, atque advenis ostendi solet.

XXIII. Adiungere lubet parvulum illud altare domesticum, Arula S. quod ex argento, iaspide, & alabastro elaboratum, in sape laudato Leopolquod ex argento, iaipide, ex aiabanno ciaboratum, in lape landato di cum Collegio inter cetera facra, & pretiofa affervatur. Illo S. Leopol-calice, DUM, cum quo proficisceretur, usum ferunt in itinere. Latitudine N. 13. patet adversum pedem unum, & tres pollices, altitudine vero, ufque ad superpositas figuras, pedes duos, pollices septem, & semis. Medium exhibet ex alabastro simulacrum CHRISTI Servatoris umbilico tenus, prominente fuperne figura, schedam explicante, in qua legitur: CHORPUS DOMINI. Infimo arulæ acropodio inclusum servatur velum AGNETIS, de quo mox dictum est. Eodem pertinet calix facer, SS. Sacrificio Novi testamenti destinatus, ex argento inaurato, altitudine pollicum quinque effictum. Eius sustentaculum, laxata cochlea, recludendum, duos urceolos continet, seu minora ad

TAB. II. facrum faciendum pocula. Oftenduntur præterea duo candelabra ex lapide gagate, pedem unum cum dodrante alta, fed quæ, si dici licet, quod res est, recentioris, quam obtenditur, videntur fabricæ.

XXIV. Adiicimus denique candelabrum, cui fambucum artifi-Item fambucus, ciose inclusam memorant, altitudine pedes XIII. & semis, latitudine lychnuuno minus æquans. Hoc etsi primo intuitu; utpote ex metallo echo inclufa: laboratum, pro frutice sambuci nemo facile intueretur, sed potius pro lychnucho magno, eoque, præfixis septem facibus, illuminando: sciendum tamen est, reperiri in simulatæ huius arboris stipite, quo loco is foramine perfractus est, lignum quoddam oblongum, fambuco fimile. Ceterum e folido metallo conflatum est hoc machinamentum, mediumque fimulacrum Beatiffimæ Virginis MARIÆ occupat, lunæ in nubibus infiftentis. Fuerunt, qui affirmarent, illud olim ad altare, medio in choro adversum, stetisse; postea vero in veterem ædem Capituli, quod vocant, ubi nunc ostenditur, translatum fuisse.

Et statuæ XXV. Recentioris ævi sunt binæ statuæ sequentes, quæ ex laposteriopide sculptæ, itidem Claustro-Neoburgi ab extremo latere templi oris ætatis. stio insistunt. Rudolphi II. ac fratrum, quorum statuas, ibidem
positas, volumine huius tomi secundo recensemus, vetustiores haud
esse, genius, & similitudo utrorumque ostendit. Ambo ædissicium,
tanquam sundatores ecclesiarum, sustinent. Leopoldo inserne duo
scuta subisciuntur, primum cum fascia, hic tamen non optime expressa, alterum cum quinque volucribus, quorum tamen neutro usus est, ut alibi demonstravimus. Agneti, tanquam Romanorum
Regis & siliæ, & sorori, præter aquilam simplicem, fascia Austriaca eodem errore attribuuntur.

Vitra XXVI. Monumentis Neoburgensibus subiungere iuvat San-CruSan-Crucensia, monasterii videlicet Ord. Cisterciensis, in Inferiori Austria sicensia
Tab. III.
ti, cum eius familiæ in illa provincia antiquissimi, tum longe celeberrimi. Ibi in Claustro ad fontem plumbeum prope cœnaculum
in senestris vitreis depictæ sunt figuræ octo cum schematibus monasteriorum duorum. Seculo tertio decimo superiores haud esse,
prodit scripturæ genus, & sascia Austriaca, quæ aquilæ simplici successit. Quin ad seculum sequens, id ess, decimum quartum, proxime accedere, ex scutorum forma, statuendum videtur. Quippe
quæ magnam similitudinem ostendunt cum iis, quæ nos tomo l. tab.
VI. & VII. omnium oculis exposumus; ut intuentibus patebit.

Exponentur. Sanctus, veste talari oblonga, cum pileo Ducali in capite, dextra expansa, & pectori admota, sinistra gladium cum scuto tenens. Imberbis denique, ac admodum iuvenis adumbratur, secus, ac in monumentis Neoburgensibus antiquissimis, ubi cum modica barba comparet. Quod quidem vero proximius est; quandoquidem eius ætate

cum

### DE VETUSTIS STATUIS, ANAGLYPHIS, &c.

cum Imperatores, Regesque Germaniæ, quod figilla, tum & Reges TAB. III. Francorum, quod monumenta, a Clar. MONTEFALCONIO edita, ostendunt, cum simili barba exhibentur. In sigillis equidem LEOPOL-DI nostri barbam non ita aperte conspicimus, sed caussa in cassidem, quæ mentum quoque obtegit, reiicienda est. Circumscribitur titu- N. r. lus: LEVPOLDVS MARCHIO AVSTRIÆ FVNDATOR HORVM COE-NOBIORVM. Quæ vero hæc cænobia fint, explanant cum delineationes, tum inscripturæ, proxime sequentes, quarum prior ita habet: DOMVS S. CRVCIS ORDINIS CISTERCIENSIS FVNDATIO LEVPOL. N. 2. DI MARCH. Et altera: DOMVS NEVMBVRGENSIS ORD: S. AVGV- N. 3. STINI FUNDATIO LEVPOLDI MARCH: ionis. San-Crucense comobium Neoburgensi præponitur, etsi hoc tempore præcedat. De exordio fundationis posterioris dictum est paullo supra: illud autem initia ad annum MCXXXIV. confignare folet, quo GOTTSCHALCUS Abbas, aliique Morimundensis coenobii sodales, sub autumnum in Austriam adventantes, locum in Sattelbach habitandum accepere (a). Porro utriusque Afceterii typus vetustatis quemdam sensum spirant; cumque novus Chorus San-Crucensis ecclesia, ducentis post primam fundationem annis costructus, in hac designatione haud appareat; novum argumentum exfurgit: picturas has initio feculi XIV. inferiores haud esse. Intelligent quoque Religiosi DD. Neoburgenses alumni, quænam illis temporibus fui facies fuerit domicilii, huncque typum prorfus alium, ceterisque, in quibus hoc monasterium adumbratur, tabulis, multo effe antiquiorem. Quarto loco uxor LEOPOL- N. 4. DI adumbrata est, sat modesto habitu: dextra stolam colligens: sinistra pectori admota, cum lemmate: AGNES CONIVX LEVPOLDI MARCH FILIA HEINRICI IMPERATORIS QVARTI. Hanc sequuntur liberi melioris sexus, ac primo quidem ADALBERTVS, ut cir- N. 5. cumscriptio habet, PRIMOGENITVS SVPRA DICTI LEVPOLDI MARCH: deinde in fecunda facie HEINRICVS PRIM: us DVX AVSTR: N. 6. FVNDATOR SCOTORVM VIENNE FILIVS LEVPOLDI MARCH: mox Vero OTTO FILIVS LEVPOLDI MARCH: MONACHVS CISTERC: E- N. 7. pisco PVS FRISINGENSIS. A cuius latere stat CHVNRADVS FILIVS N. 8. LEVPOLDI MARCH: ARCHI episco PVS SALISBVRGENSIS. Quem N. 9. excipit LEVPOLDVS FILIVS LEVP. MARCH: QVI DVX WAWARIE EFFIGITVR (efficitur): ac denique familiam claudit ERNESTVS MAR- N. 10. CHIO AVSTRIÆ FILIVS LEVPOLDI MARCH. SVPRA DICTI. Omnes ii, fane haud ineleganter expressi, stolis, pretiosis pellibus suffultis, palliisque induti, & pileis Ducalibus obtecti adversa fronte sistuntur, qui scuto, ac uno excepto ADALBERTO, gladio quoque instructi, ac cingulis constricti sunt: Episcopi contra infulis contecti, dextris in modum benedicentium compositis, pedo pastorali instructi, sunt: ac OT-TO præterea Frising. librum sustinet, tanquam locupletissimus variarum lucubrationum auctor. Notatu vero dignum est, his ipsis Episcopis infignium tefferam adiungi nullam: quia scilicet a viris, in dignitate facra constitutis, infignia gentilitia geri, tum adhucdum infuetum erat. MON. AUST. T. III. P. I. XXVIII. (a) Vid. R. P. CALLES loc. cit lib. VIII. p. 473.

Ordo co-

XXVIII. Denique ordo chronologicus, hic male observatus, chrono- hunc in modum emendandus est: ADALBERTUS, natus XIII. Febr. 1107. LEOPOLDUS V. cognomento Largus, qui in hanc lucem ve-TAB. III nit I. Ian. 1108. OTTO, anno sequenti die V. Decembris editus. HENRICUS II. Marchio Austriæ VIII. & Dux Bavariæ, cognomento Iachsamirgott, ortus II. Aprilis, an. 1114. CONRADUS, monachus primum Cisterciensis ad S. Crucem in Austria, ac deinde ex Episcopo Passaviensi Archiepiscopus Salisburgensis, mortalium numero accenseri cœpit V. Iunii anno 1118. quem demum XV. Augusti anno 1124. secutus est, qui hic locum extremum recte occupat, ERNESTUS, S. LEOPOLDI ex AGNETE filius, & qui ad adultam ætatem pervenerit, ultimus. Quæ fingula luculenter demonstrat laudatus P. Callesius. Y THE TENTIFICATION OF THE PARTY OF THE WAY OF THE WAY

# PROLEGOMENON II.

DE TABULIS GENEALOGICIS MARCHIONUM, ET DUCUM AUSTRIÆ, QUARUM ALIÆ IN PERISTY-

LIO, SIVE XYSTO PRÆFECTURÆ SACRÆ CLAUSTRO - NEOBUR-GENSIS, ALLÆ IN TABULARIO MAGISTRATUS VINDOBO-NENSIS ASSERVANTUR.

Institu-

um prolegomeno huic titulum facimus: de tabulis genealogicis Marchionum, & Ducum Austria, nemini in mentem veniat, constitutum nobis esse, ut ortum, & progeniem stirpis Babenbergicæ, data opera, ad examen revocare, ac conquisitis undique chartis, & diplomatibus, Scriptorumve idoneorum testimoniis, pro virili illustrare aggrediamur. Altioris sunt hæc indaginis, harumque rerum explicatio curam, ab hoc opere plane diversam, aliaque prorsus exigerent subsidia, quam quæ pro adornandis hisce monumentis comportata fuerunt. Quin hoc ipsum argumentum a Clar. Duumviris Ioan. Chryfostomo HANTHALERO Ord. Cisterc. & qui post ipsum scripsit P. Sigismundo CALLES S. I. in lucubrationibus supra laudatis, quantum scopus eorum postulabat, satis, superque expeditum suit. Nobis itaque propositum hoc loco aliud non est, quam tabulas genealogicas, intra has nostras curas cum Claustro-Neoburgi, tum in tabulario urbis Vindobonensis repertas, ac stemmata Babenbergensium, Habsburgicorumque Principum belle exponentes, Lectorum obtutui exhibere. Etsi enim recentioris avi sint, ac atatem plerorumque, quos reprasentant, minime adæquantes: operæ tamen pretium hac destinatione facturos nos speramus; tum quod præcedentium feculorum de genealogia Ducum fuorum fensum prodant; tum quod pars saltem prior vetera Babenbergenfium Gentis rerum præclare gestarum decora, utrinque autem, quæ illis fuerint cum summis familiis connubiorum fœdera,

# DE TABULIS GENEALOGICIS MARCHIONUM, &c. XIX

quæ thori, ac generis propagandi pignora, qui cultus denique corporis, quæ vestium varietas, quive per id temporis spatium usus insignium, ante oculos ponant: deinde vero Habsburgicorum insignem partem, si non genuinas essignies, conatum eas genuine exhibendi, nec non cultum saltem, externamque vestium speciem luculenter exprimant. Quæ quidem singula non tantum genealogiæ, sed & rerum quarumvis domesticarum, præcipue vestiariæ, veterum curiosis, usui esse poterunt, atque oblectamento.

II. Eas vero antequam recenseamus, animadvertere iuvat, in fa- Tabulæ pius laudata Claustro-Neoburgensi præfectura sacra duplicis gene-Neoburris reperiri Marchionum, ac Ducum Babenbergicæ stirpis, tabulas genses dugenealogicas: alias nimirum in Bibliotheca, alias in vetere xysto, plices grandi capía concluías, haud procul a facrario, quo ad fepulcrum, & thefaurum S. LEOPOLDI itur. Priores illæ tabulæ membranacex, septem marginibus ligneis inclusæ idiomate Germanico stemmata Principum utriusque fexus de Gente Babenbergensi, variis ornata picturis, atque imagunculis continent, fed adeo minutis, obscurisque, ut linceo etiam quidquam eruere difficile sit. Auctor illarum præcipuus est Ladislaus SUNDHEIMIUS Ravensburgo, Sueviæ oppido, oriundus, ac presbyter Diœcesis Constantiensis, is ipse, qui & historiam de Guelfis sub annum 1511. elucubravit, a LEIBNITIO tomo I. Scriptorum Brunsuicensium insertam. Eidem operam quoque suam accomodasse refertur Reverendissimus Dominus IACOBUS Præpositus Claustro-Neoburgensis, qui ab anno 1485. ad 1509. præfuit. Editæ primum funt Bafileæ anno MCCCOXCI. forma maiori, repetitæ deinde a Clar. Hier. PEZIO inter Scriptores rerum Austr. (a), qui etsi eas permagno labore, diligentiaque collectas suisse, non dissiteatur, inesse tamen iis errata bene multa, probe quoque animadvertit. Quare iis neglectis, alterius generis tabulas, in dicto peristylio obvias, seligere visum est; ut quæ licet pigmento oleaceo diligenter, nec inscite, in ligno pictæ sint: luce tamen publica in hunc usque diem caruerunt. Integra tabula pedes lata est XII. pollices novem, alta pedes decem cum dodrante. Truncus stemmatis stirpem virilem in areis orbiculatis, quarum singularum diameter pedem unum, & dodrantem æquat, repræsentat. Qui in truncum coeunt rami duo, fœminas & puellas, fine ulla tamen ordinis cura, fistunt. Attamen singulis fere, haud secus virilium imaginum laterculis, infignia, atque breves inscriptiunculæ litteris Germanicis adiunguntur.

III. De ætate illarum non adeo magna obversatur dissicultas. Earum-Ante consecrationem enim S. Leopoldi sactas haud esse, limbus, que fanctitatis insigne, quod illi anno primum MCCCCLXXXIV. VIII. Id. lanuarii decretum fuit, edocet: nec tamen illo anno multo inseriores esse, picturæ, ac vestimentorum ratio, tum etiam orthographia Germanica, uti v. g. bischolf pro bischof, & si qua id genus alia

(a) Tom. I. pag. 1004.

funt, conficiunt. Quid? si sub ipsa Canonizationis solemnia ad ornandam, ut sit, ecclesiam confectæ suissent. Hac vero coniectura locum inveniente, sequeretur; ut quemadmodum Sundheimianis tabulis accuratiores, elegantioresque sunt, ita quoque ætate aliquantum antecederent.

Eticones, IV. Iam ut ad rem veniamus: initium capimus ab imagine LEOac primo POLDI Illustris, primi de stirpe Babenbergeusi Marchionis: de cuius
DI Illus maioribus videndus est ECCARDUS, ac post eum mox laudati HANstris Mar-THALERUS (a), & CALLESIUS (b), ubi etiam, quando, & qua octhab. IV. casione Marchiam Orientalem adeptus fuerit, docte disquirunt. SiN. 1. stitur hac tabella expeditio adversus Hungaros, quos Mellico castel-

a b lo, quo ad infeftandam viciniam, tanquam receptaculo, utebantur, eiecit, immo non Mellico modo, sed & toto Norico ad Cetium useque montem propulit (c), substituto anno proximo, id est 984. in locum castelli, Canonicorum secularium collegio, deinceps in coenobium Ord S. Benedicti, quod hodiedum insigniter storet, commutando. Sundheimius auctor est, Mellicum, seu Mellicium ea atate castellum ferreum, die eisene burg, appellatum suisse, sed sidem non invenit apud nasutiores: quemadmodum iuxta Austriacam hic fasciam, etiam Suevica pari errore ponitur. E medio sublatus est noster Wirceburgi, quo ab Episcopo ad celebrandum S. Kiliani diem sessum invitatus, noctu sagitta per senestram, errore, non voluntate percussori, in ipsum intorta, post duos dies animam estla-

V. HENRICUS filius LEOPOLDI Illustris, qui post obitum pa-HENRIcus I. tris summa rerum potitus est, hac tabula loricatus sistitur, cum pal-Marchio lio, atque pileo, qualis Ducum est: scutum dextra, sinistra vexillum N. 2. fustinens. Non est huius loci, quam male habeant, quæ hic expressa visuntur, insignia, exponere; quando alibi ostendimus, nec HEN-RICUM, nec alium quemcunque Marchionum, aut Ducum, eo ex genere descendentium, quinque aviculas, solam contra, ac simplicem aquilam, usurpasse. Animadvertendum tamen est, ex his avium figuris, minime alaudas, sed manifeste quinque parvas aquilas cognosci. Ad sinistrum Marchionis latus, pendens ex arbore S. COLOMANNUS, qui pro fide intersectus est, visitur; quod propterea adpictum credimus: quia HENRICI istius procuratione factum est, ut beatissimi illius viri funus, Stokeraviæ terræ creditum, Mellicium transferretur, atque isthic honestaretur magnifico sepulcro. Rebellis agnomen, Germanicis hic litteris expressum, perperam illi tribui probat post HANTHALERUM sepe excitatus R. P. CALLEd e sius (d), cum eum Ditmarus (e) potiori iure fortem, armatum

vit anno 994. die X. Iulii.

honorifice appellet. Vitam reliquit anno 1018.

<sup>(</sup>a) Annal. Campilil. Differt. Proleg. §. II. p. 35. feqq.
(b) Loc. cit. lib. V. p. 257. feqq. & 273.
(c) Id. ibid. p. 274. Otto Frifing. Chron.

(d) Loc. cit. p. 300. & 313.
(e) Lib. VIII. p. 423.

# DE TABULIS GENEALOGICIS MARCHIONUM, &c. XXI

VI. POPPO, Archiepiscopus Trevirensis, LEOPOLDI Illustris fi- Poppo lius tertius, habitu facro infignitus comparet. Puer, quem coram Archiep. intuetur, quasi fausta cum prece acceptum, videtur esse Ernesti rensis. Senioris filius, ERNESTUS II. de quo paullo post dicetur. WIPPO TAB. IV. enim, in Illustrium Procerum huius ætatis enumeratione, memorat (a), in tutela POPPONIS, Trevirensum Archiepiscopi, suisse Ducem ERNESTUM, cum suo Ducatu Alemannico. Huius Archiepiscopi fa-Eta infignia memoriæ prodiderunt BROWERUS, ac MASENIUS (b). Vita ille functus est anno MXLVII. Nec defuerunt, qui virum ob magnificam virtutis, pietatisque opinionem, número Sanctorum adlegerent. Illius corporis, animique habitum Doctiff. CALLESIUS (c) ex monumentis, Scriptoribusque Trevirensibus, hoc modo exprimit: "Corpore fuit amplo, & membris æque proceris, ac congruentibus, " alta, exporrectaque fronte, raro in vertice capillo, recto, promi-"nentique naso: os illi exiguum, ac decorum, vultus oblongior, "porrectæque manus. Ad hanc plenam dignitatis formam corporis " cum animi ornamenta accederent, quæ a religione, prudentia, gra-, vitate, munificentia & multa habuit, & singularia; facile apparet, , virum fuisse inter ævi, patriæque suæ maximos cumprimis nume-"randum.,

VII. ERNESTUS Senior, Dux Suevia, seu Alemannia, LEOPOL-ERNE-DI Illustris filius alter, ac HERMANNI III. Sueviæ Ducis, cuius so-stus, Dux Alerorem GISELAM matrimonio fibi iunxerat, affinis. Is HENRICI mannia. Schweinfordiensis, patruelis sui, ut ait CALLESIUS, sancto HENRI- N. 4. CO Imp. rebellis, pravis confiliis abreptus, arma, & ipse contra Imperatorem sumpsit; sed captus, & per summam sancti Principis clementiam non modo libertati redditus, sed & Dux Sueviæ constitu-Cum vero aliquando animum venatione oblectaret, ab ADALBERONE Comite, feram petente, telo infeliciter aberrante, confossus, interiit : luculentum tamen anima vere pœnitentis, documentum præbens. Quippe qui, absente sacerdote, singulis venationis comitibus adesse iussis, omnes retro actæ vitæ noxas palam, cun-Etisque audientibus, nec sine gemitu, fateri non erubuit, obtestatus singulos, ut rationem sibi monstrare dignarentur, qua admissorum veniam a Deo impetraret: ficque plenam doloris animam Creatori reddidit, Cal. Iulii anno MXV. Quæ res in hoc laterculo adumbratur. In infima iconis parte infignia Auftriæ & Sueviæ coniuncta apparent, qualia tamen noster nunquam vidit.

VIII. ERNESTUS II. seu Iunior, ERNESTI I. silius, Dux Sueviæ, Ernesteu Alemanniæ, a Poppone, Archiepiscopo Trevirensi, educatus suit. Dux Alesa Conrado Salico, vitrico suo, a quo ad eam dignitatem evectus manniæ. sucrat, arma ingratus capiens, Ducatus honore exutus, in Saxonia N. s. exulare iussus est. Ubi tamen non longo post tempore custodia solu-

(a) Ap. Browerum, Annal. Trevir. ad anno & Hermann. Contractus ad an. 1015, 1025. fen ap. Pistor. in vita Conradi II. (b) Ibid. tom I. p. 503. feq. tom. III. p. 462. Item Ditmar. lib. VII. (c) Loc. cit. pag. 292.

TAB. IV. tus, etiam Ducatum ipsum recepisset, nisi WEHELONEM, militem fuum, hominem turbulentum, ac multarum factionum auctorem, tanquam hostem Reipublicæ agnoscere, ac omnibus viribus persequi Unde iterum proscriptus, in quadam eremo, ut ait WIP-PO, quæ nigra fylva dicitur (quam circa Principale monasterium Einsidlense quarendam putamus) rapto cum suis vixit. At inde tamen egressus, ad illam regionem, ut idem sciscit, quæ Bara dicitur (oppidum Tugio-Barense) commisso cum Manegoldo Comite, ac Imperatoris Duce, prœlio, unacum dicto WEHELONE interemptus est, MANEGOLDO pariter exfo, anno MXXX. XV. Cal. Sept. feu XVII. Augusti. Præsens imago necem eius ita exhibet, quasi a sicariis cæ-

fus fuiffet: fed WIPPO rem omnem fuse, lateque referens (a), locupletior est, quam ut eius fidei pictura recentior derogare queat.

IX. Proscripto Ernesto Iuniore, Ducatus Sueviæ fratri eius HERMAN-NUS, Dux HERMANNO collatus fuit. At cum atate minor esset, quam ut tan-Aleman- to muneri adhucdum par haberetur, WARMANNUM, Episcopum N. 6. Constantiensem, tutorem, ac curatorem nactus est. Inde cum CON-

RADO Salico Italiam petens, ibidem pestilenti morbo extinctus est anno MXXXVIII. die XXVIII. Iulii. Unde hic cum aliis proceribus in comitatu Imperatoris, & GISELE Augustæ conspicitur: tum vero exanimis plaustro impositus, in Alemanniam revehendus pingitur, Tridenti tamen, ob calorem nimium fœtens, sepultus, iuvenis bo-

b næ indolis, & in rebus bellicis strenuus, teste laudato WIPPONE (b).

X. HENRICI filiis e medio, ut mox vidimus, sublatis, ac ipso ADAL-BERTUS I. denique patre mature obeunte, ADALBERTUS, frater eius natu mi-Marchio nimus, a Cæfare Marchio suffectus est. ALOLDUS quidem, cui fi-N. 7. dem summam tribuit Cl. P. HANTHALERUS, eiusdem HENRICI filium facit, sed potior nobis est auctoritas Ottonis Frisingensis, cui

post ECCARDUM etiam Clar. P. CALLESIUS haud abs re innititur (c), ADALBERTUM, non HENRICI, fed LEOPOLDI Illustris filium non uno loco indigitantis. Victoriosi nomen a rebus contra Hungaros, quibus inter cetera Austriam trans montem Cetium in Pannonia superiori protulit, indeptus est. Quare & in nostra tabula prœlium exprimitur, Austriacos inter, & Hungaros, qui ex vexillis internoscuntur, initum. Hos enim ab OVONE, seu ABA, PETRI Regis æmulo, Austriam ingressos, levi suorum manu, ac trinis succedentibus pugnis comitante, ac operam suam strenue navante filio LEO-

d POLDO, eiecisse compertum est anno MXLII. (d). Eius obitus ad diem fextum, & vicesimum Maii an. 1056. consignari solet a coxvis.

XI. LEOPOLDUS II. ADALBERTI Victoriofi filius, natus, fi ALOL-LEOPOL-DO fides, anno 1022. Fortis miles cognominatus, velut castra obe-DUS IL Fortis qui-

(a) WIPPO in vita CONRADI Salici apud P1- (b) Vid. eund. 1. c. p. 482. STOR. Scriptor. rer. Germ. tom. III. p. 473. (c) Loc. cit. lib. V. p. 315. & 477. Hermann. Contract. ad annum (d) Hermann. Contract. ad annum 1042. a-1025. & 1030. ubi tamen XVI. Cal. Sept. pud Doctiff. P. Calles. lib. VI. p. 333. alegitur.

miles. N. 8.

### DE TABULIS GENEALOGICIS MARCHIONUM, &c. XXIII

quitans Hungarorum, hic repræfentatur. Quo ad ingentem illam vi- Tab. IV. ctoriam, quam is unacum ADALBERTO patre, ut mox diximus, e-xigua manu, anno MXLII, retulit, respicitur. Qua de re multi cum coxvi, tum alii mentionem faciunt. Sistitur pileo Ducali, & talari veste ornatus, cum ingenti acinace, a latere dependente. Diem obiit IX. Decembris anno 1043.

XII. ERNESTUS III. cognomento Strenuus, ex mente Aloldierne. anno 1027. natus, patri Adalberto I. anno 1056. fuccessit. Strenuus, Hic rebus bellicis multo clarissimus, multisque adversum Hungaros Marchio victoriis, ut ait Lambertus Schaffnaburgensis, insignis, cum Hen-IV. RICO IV. Imp. in bello Saxonico anno 1075. VI. Id. seu VIII. Iu- N. 9. nii operam suam accommodaret, in prœlio ad Unstrutam, quod hic exhibetur, gravi accepto vulnere, postridie extinctus est (a).

XIII. LEOPOLDUS cognomento *Pulcher*, quod ab eximia cor-Leoforporis fpecie tulit, bellicis præprimis artibus, & fortitudinis laude expus III. celluit; quapropter & hic loci gravis armis inducitur, in bellica expeditione. Turbis fe immiscuit, contra Henricum IV. Imp. excitatis: fed qui ei rursum hostes fecit *Bohemos*, scribente auctore vitæ B. Altmanni, *Bataviensis* Episcopi. Hinc Leopoldo non cum his folum, fed & cum Henrico Imp. bellum fuit. Utrunque auctor schematis duobus vexillis innuit, quorum ex adversa parte alteri aquila *Imperatoria*, leo alteri, *Bohemiæ* regni insigne, impressum est. Mortalitatem exuit anno 1096. die XII. *Octobris*.

XIV. Ernesto Strenuo alius adfignatur filius, Albertus, cog-Albertus de la composition del composition de la composition

XV. SUNDHEIMIUS, Vitus item Arenpeckius, multum fa-Poppo bulantur de alio Poppone, Archiepiscopo Trevirens, quem filium suppositi-Leopoldi Pulchri, Sancti fratrem, prædicant. Hunc ferunt, Pio N. 12. Marchioni Leopoldo, fratri suo, nobilem, & magnificum virum, nomine Azzonem missiscum ala equitum, qua etiam adversus hostes Marchio Leopoldus egregie usus suerit. Hanc fabulam auctor schematis ita exhibet: Azzo eques, Archiepiscopo Popponi dextram

<sup>(</sup>a) Albert. Schaffnaburg. ad an. 1075.
(b) Vid. Iob. Guil. Hoffmann. Diff. Stemm. Babenberg. S. XIV. p. m. 30. qui præeun-

TAB. IV. dextram porrigit, velut pollicitans, se fratri eius opem pro virili la-Verum non iniuria Clar. HOFFMANNUS (a) huic narrationi fidem denegat; quod nullus eo tempore Archiepiscopus Treviris, Poppo dictus, vixerit: evidenter contra appareat, hunc, quem loquimur, POPPONEM, ex cognomine illo LEOPOLDI I. Illustris filio, errore satis manifesto, confictum suisse. Vetus hac querela est, in omni historia: misceri homonymos, & mox augeri eorum, mox minui numerum, pro eo, ac e re sua scribentibus videtur.

S. LEO-XVI. Laterculum fequens Sanctum Leopoldum, Leopoldi IV. Mar- Pulchri filium, stantem exhibet, singulos singulis manibus filios prenchio VI. fantem. Qui dextram attingit, vexillo Austriæ stipatus, si quid iu-N. 13. dicamus, LEOPOLDUS est Iunior, post patrem admotus regimini: qui vero latus finistrum occupat, ADALBERTUM nobis videtur filium natu maximum, quem Patronum monasteriorum pater constituerat, Quare pictor, in hac tabula utriusque monasterii Clauindicare. stro-Neoburgensis, & Abbatia San-Crucensis scenographiam addidit. Effiges S. Marchionis, pileo, ut Ducis, obtecta, limbum, seu signum consecrationis, capiti circumpositum, exhibet. Indumentum reliqui corporis tunica talaris est, latiore de pellibus circa collum patagio incincta, atque minutulis aquilarum figuris, veterum, uti creditur, Austriæ insignium tesseris, conspersa. De quibus sparsis per vestes volucribus, alio loco (b), quid nobis videatur, prolixe expofuimus. Ad fuperos evolavit anno MCXXXVI. die XV. Novembris.

ADAL-BERTUS II. N. 14.

XVII. ADALBERTUS II. LEOPOLDI Sancti filius natu maximus. ac Ecclesiarum per Austriam Advocatus, Belæ II. Cæci, Hungariæ Regis, fororem, ALMI Ducis Hungariæ filiam, in matrimonio habuit (c). Is cum a Borichio, conspirationem inter Hungaros conflante, bello peteretur, accitis etiam in coniurationis partem Polonis, ADALBERTUM; utpote fororis fuæ maritum, cum copiis fuis ex Austria evocavit, qui & egregiam illi navavit operam anno 1133. ut habet RIKARDUS Neoburgensis, vel 1135. ut alii notant. Auctor schematis hac ita exprimit, ut agmen militum, in quo signa Hungariæ, & Austriæ iuxta feruntur, oculis subiiciat: cum ex adverso miles cataphractus scutum Hungaricum præserat, alter signum Polonicum, nisi quod ea aquila Silesiacæ magis, quam Polonicæ assimiletur. E vita abiit an. 1137. die VIII. Novembris.

LEOPOL-XVIII. LEOPOLDI Sancti filius, fecundo loco genitus, LEOPOL-DUS V. erat, cognomentum Largi, a munificentia, Deo præsertim Largus, Marchio dicatis monasteriis exhibita, sortitus. Patri defuncto in regenda Austria successit. HENRICO dein, Saxonia, Bavariaque Duce, N. 15.

(a) Loc. cit. p. 31. §. XV. (b) Tom. I. huius operis ubi de infignibus Austr. vetustis actum.

(c) Hedwigem nominat der Ehren-Spiegel des Erzh. Oesterreich lib. II. c. II. pag. 167. Reliqui Script. ut Otto Frising.

VII. 21. CROMERUS lib. V. AVENTINUS lib. VI. Cuspinianus in Auftr. de Leopol-Do Pio, de nomine nihil prodiderunt. Hungaror. Annal. altum de re omni filen-tium: vide tamen, quæ attigit Samuel TI-MON. in Epit. chronologiæ Hung. p. 16.

# DE TABULIS GENEALOGICIS MARCHIONUM &c. xxv

proseripto, & utraque provincia privato, Bavariam quoque obtinuit Tab. IV. anno MCXXXIX. ut RIKARDUS Neoburgensis memorat: aliis annum præcedentem obtendentibus. Hinc scutum bipartitum, iuncta cum Bavaricis Austriaca insignia, exprimit. Ipsa Leopoldi imago, velut in oppugnatione urbis castra circumequitantis, proponitur. Ratisbonam designari, vexillum, e summa turri suspensum, ac duabus clavibus, urbis digmate, insignitum, innuit. Hanc nempe urbem, novam provinciam, rebus novis turbatam, ingressus, primam omnium sua potestati subiecit: sed non multo post ad seditionem versam, admoto ad urbem exercitu, ad officium redire coegit, anno 1141. vitæ eius ultimo, XV. Cal. Novembris extincti.

XIX. Cuius nomen apud Historicos celebratissimum est, Otto, Otto, Frisingensis Episcopus, silius Leopoldi Sancti nascendi ordine tergensis, hic redit, magnifice incedens cum insula, & pedo, episcopali Episc. amictus veste. Quæ e longinquo oppida, & castella visuntur, Fri. N. 16. fingam fortasse, ipsumque illud Morimundense cœnobium, ubi vitam monasticam professus est, indicant: nisi malis Claustro-Neoburgense monasterium, cui a patre ante prapositus erat, quam Cisterciensem Ordinem ingrederetur, mortuo primo eius loci Praposito. Scutum quadripartitum Austriaca insignia, Frisngensibus iuncta, exhibet. Obiit X. Cal. Octobris anno MCLVIII. ut sape laudatus Callesius (a) ostendit, qui & elogium eius diserte iuxta, ac copiose texit: illum a natalibus nobilissimis, pio, ac religioso in condendis, ac instaurandis cœnobiis studio, iurium facrorum desensione, cura pastorali, ac varia rerum scientia, summaque demum modestia, impense, at pro merito, extollens.

XX. Ottonem nascendi ordine excepit Henricus; sed quia conrais patri in Ducatu succedens, genus propagavit, premittitur hic Condus, atradus, ex monacho Cisterciense Archiepiscopus, ut diximus, Salisaricop, burgensis. Pingitur ab auctore schematis cum mitra, & amictu sa Salisburcro, pedum, cruce sastigatum, manu tenens. Stipatus est binione, sens. ut videtur, nobilium velut samulabundorum, & eminus hominum quasi iter facientium, & ad ingum montis cuiusdam, in quo domus, altius adiscata, forma, tendentium, agmen procedit. Inter eos unus equo vehitur, quibus rebus verosimiliter exilium pientissimi Pontificis significatur. Cum enim mortuo Eberhardo, Salisburgensum Archiepiscopo, Canonici Conradum nostrum, Antistiem tum Passaviensem, ad Archiepiscopatus culmen ea conditione eveherent, ut ne ad Paschalis III. Antipapa partes, contra Alexandrum III. legitimum Pontificem, exemplo pradecessoris sui, unquam desecteret: ille sidem datam adeo intemeratam, omnia licet contra moliente patruo suo, Friderico I. Imp. servavit, ut eaproptes Frisaci in Carinthia exulare coactus, in Admontensi tandem Ord. Mon. Aust. T. III. P. I.

<sup>(</sup>a) Loc. cit. P. II. lib, I. pag. 25. feqq.

TAB. IV. S. BENEDICTI cœnobio vitam plenam laborum ad IV. Cal Octobris, seu XXVIII. Septembris anni MCLXVIII. deposuerit (a).

ERNES-TUS IV. iuvenis.

XXI. Sextus, & ultimus S. LEOPOLDI filius ERNESTUS IV. quod Cal. Septembris anni 1124. in lucem emissus, ac pracoci morte, annorum videlicet duodeviginti, id est anno 1142. die XXIII. Ianuarii eidem subtractus fuerit, Iuvenis dictus, cervum in comitatu venatico prementis specie hic exprimitur. Qua de re Vitus AREN-PECKIVS (b) ita loquitur: "ERNESTUS, dictus adolescens --- 18. " annorum, cuius fama ad Rhennm usque volavit, omni venatione , delectabatur. ,,

HENRIcus II. Iachfa-

XXII. HENRICO, dicto Iach/amirgott (quod cognomen a folemni, ac crebrius ab eo frequentata paræmia: Ia so mir Gott, subintellige helffe, non inepte trahitur) filio S. LEOPOLDI, ut diximus, Marchio. quarto, Ducale axioma, Austriæ illatum, debet posteritas. Imperator enim FRIDERICUS I. Barbarossa, ut veterem illam, de Ducatu Bavariæ inter HENRICUM Leonem, & Marchionem HENRICUM nostrum, controversiam dirimeret, hunc ad comitia semel, iterumque vocatum, sed non comparentem, anno tandem MCLIV. Goslariæ omni in Ducatum Bavariæ fure privatum pronuntiat. Quæ res, Duce multum, diuque reluctante, post biennium Ratisbonæ tandem ita composita suit, ut HENRICUS Leo in Ducatus Boici, HENRI-CUS Austrius in Marchiæ Bavaricæ, regionis scilicet supra Anasum, possessionem immitteretur. Itaque HENRICUS noster primus Auftriæ Dux constitutus, inter ceteras amplissimas prærogativas, id etiam obtinuit; ut, si quibus curiis Imperii Dux Austrix præsens fuerit, unus de Palatinis Archiducibus --- censendus sit: & nihilominus in consessu, & incessu ad latus dextrum Imperii post Electores Principes obtineat locum primum (c). Unde honorifici Archiducum tituli origo non incongrue derivatur. Certe RUDOLPHUS IV. quem eo primum usum fuisse, aut resuscitasse potius, alibi observamus, in diplomatis tam Germanicis, quam Latinis, nec non in figillis, plerumque non simpliciter Archidux, sed Archidux Palatinus audit. In præsenti tabula binis navibus, quarum aplustria Austriaca sunt, aquila etiam Imperii in aliis expressa, pingitur, ut eius navigationem in terram Sanctam, quo CONRADUM III. Regem anno MCXLVII. cum ingenti Antistitum, Principumque numero comitatus est, indicaret auctor. E longinquo monasterium conspicitur, & ante illius fores ipse Dux, virum religiosum, habitu Benedictino indutum, ad latus habens. Qua specie monasterium Scotense, Ord. S. BENED. Vindobonæ, a se conditum, indigitatur, primis colonis Ratisbona evocatis (d). Finem vivendi fecit anno 1177. die XIV. Ianuarii. Diploma fundationis obsignatum est Wiennæ anno 1158.

XXIII.

<sup>(</sup>a) Vid. laudat. P. CALLES. loc. cit. p. 34. RENPECK. loc. cit. col. 1195. aliosque. Add.

Otto Frifing. de gestis FRIDERICI I. (b) Apud. Cl. Hier. PEZ. l. c. col. 1199. B. (d) Conf. Calles. loc. cit. P. I. p. 343.

<sup>(</sup>c) Extat infigne hoc diploma apud Vit. A-

# DE TABULIS GENEALOGICIS MARCHIONUM, &c. XXVII

XXIII. LEOPOLDUS VI. cognomento Virtuosus, HENRICI II. LEOPOLfilius natu maior, inter homines esse coepisse creditur anno 1 157. Pirtuo. Huius Principis etsi plurima, eaque præclara sint sacinora, a Scripto-sus Dux ribus fide dignis passim celebrata, auctor tamen tabularum nostra-II. rum nihilofecius eligere maluit putidum, fed pervulgatum tamen N. 20. commentum. Nimirum LEOPOLDUM, aiunt, in Palæstina adversus SALADINUM in obsidione Ptolemaidis, anno 1191. a christianis sufceptæ, ita fortiter, constanterque pugnasse, ut eius vestis alba, triumphali fanguine respersa, non nisi eo loco, quo fascia militari tegebatur, illibata maneret. In huius vero victoriæ memoriam a FRIDE-RICO I. Imp. novis Austriæ infignibus, videlicet fascia candida, clypeum intersecante rubeum, honoratum fuisse LEOPOLDUM. Is itaque in hac pictura flexo poplite, præsentibus Galliæ Angliæque Regibus, a FRIDERICO vexillum, dicta fascia insignitum, accipiens, ac crucem demum manu tenens, adumbratur. Quæ pictura auctoramentum accipit a scriptoribus bene multis, at maximam partem, ut alibi diximus (a), recentioribus. Prodiit tamen ex eo tempore Fr. PERNOLDI Ord. Præd. Scriptoris fere coxvi, chronicon, de digmate Austriaco ita scribentis: MCCXXXII. Dux FREDERICUS (Bellicosus) in Purificatione apud Scotos Wienne gladio accingitur, & Nobiles ducenti cum eo in magna solennitate, & hilari militum novorum ludo: quorum vestes rubræ erant, albo interstinctæ, iuxta formam consuetam clypei Austriaci. Quæ ultima verba aperte innuere videntur, fasciam hodiernam ante FRIDERICUM in usu fuisse. At vero cum PER-NOLDUS chronicon fuum, ad an. MCCLXVII. perductum, fortaffis etiam non nihil ferius finierit, eo tempore non inepte dicere potuit, fasciam in area miniata consuetum esse clypei Austriaci digma. Facile quoque auctori, vel librario excidere potuit particula nunc, iam, vel similis, ut, ea addita, sensus emersisset: iuxta formam (iam, vel nunc ) consuetam clypei Austriaci. Verum de his alia occasione uberius. Ad plures abiit LEOPOLDUS die XIX. Decembris. anno 1194. ex eo inter cetera memorabilis, quod Styriam, sibi ab OTTO-CARO, ultimo provinciæ Duce transcriptam, Austriæ adiecerit.

XXIV. HENRICUS de Medliko (ita enim non apud Historicos Henritantum, sed & in diplomatis nuncupatur; quod in arce Medlicensi cus Ill. sedem constituerit) Senior, HENRICI Ducis Austriæ, dicti Iachsamir-ling Segott, filius secundus, anno 1158. in lucem prodiisse, scribitur. Vi. nior. vente etiamnum patre, in societate fratris, LEOPOLDI Virtuosi, arma ceperat contra SOBESLAUM, Ducem Bohemiæ, in cuius commilitio Saxones, Poloni, Hungari, Moravi censebantur. Quod bellum ut indicaret auctor tabulæ, in scuto vetera æque, ac recentiora Austriæ insignia coniunxit, & in adversa parte vexilla cum Bohemiæ, & Hungariæ tessers expressit. E vita excessit anno MCCXXIII. die XXXI. Augusti.

d 2 XXV.

<sup>(</sup>a) Tom. I. huius operis Differt. III. S. III. p. 54.

# XXVIII. PROLEGOMENON SECUNDUM

HENRI-

XXV. De HENRICO Medlicensi Iuniore, Senioris filio (a) in cus de Medling. Annalibus Auftriacis nihil nimiopere memorandum occurrit: nifi quod admodum paucorum annorum eius, post mortem patris, regi-TAB. IV. men fuerit, quodque florente ætate, fine prole decesserit. Venationi inprimis fuisse deditum, vel ex hac tabula intelligitur, qua feras ictu glandis plumbeæ deiiciens exhibetur, & quidem sclopeto, post eius atatem primum invento. Iuxta eum eques accipitrarius falconem manu gestat. Qua re cum generis celsitudo, ut solet, tum potissimum venatio ardearum, quæ in Medlici vicinia alebantur, forte indicata est. Obiisse dicitur post annum 1232.

XXVI. Quæ figura FRIDERICUM Catholicum, LEOPOLDI Vir-FRIDERIcus l. Ca- tuosi, Ducis Austriæ, & Styriæ filium primogenitum, anno 1174. Dux III. die XXVI. Decembris ortum exhibet, duo complectitur argumen-N. 23. ta: alterum navigatio est in terram sanctam, expeditione sacra recuperandam: alterum quod anno MCXCVII. iterum transmittens, postque multa præclara facinora reditum parans, anno MCXCVIII. Kal. Maii morbo sublatus, vehiculo, quatuor tædis illuminato, in Austriam ad tumulum devehitur. Huic Catholici agnomen, pietatem, ac zelum pro religione peperisse testatur ORTILO.

XXVII. LEOPOLDUS Gloriosus in hunc mundum anno 1176. DUS VII. die XV. Octobris ingressus, FRIDERICI Catholici, qui cœlebs obiefus, Dux rat, frater, tam pace, quam bello contra Saracenos, præfertim in Damiatæ urbis obfidione, egregia edidit specimina virtutis, atque alias N. 24 sæpe magnum se virum, fortemque præstitit: magnam eapropter a-

pud rerum Austriacarum Scriptores celebritatem, ac Gloriosi agnomen a gestorum magnitudine, & secuta exinde gloria indeptus. Auctor huius tabulæ unum illud facinus, quod paullo ante mortem edidit, reliquis omnibus præferens, pacem, & amicitiam, quam inter Pontificem GREGORIUM IX. & FRIDERICUM II. Imp. adnitentibus etiam aliis utriusque ordinis Proceribus, restituit, intuentium oculis exhibere voluit. Inde & imago eius ita sistitur, ut inter Pontisicem Maximum, purpuratorum senatu stipatum, a dextro latere, atque Imperatorem FRIDERIGUM II. stet medius, horumque dextris iunctis, manus adplicet suas, quasi fidem, & amicitiam mutuam spondentes, confirmans. At huic tam ingenti negotio die XXVIII. Augusti anno 1230. immortuus Princeps, prospera quidem initia vidit, exitum, qui æque lætus erat, non vidit. Ceterum pileo Ducali LEOPOLDUS ornatus est, veste ad hæc talari, amplo de pellibus patagio, in humeros reclinato, infignis. In imo præter fasciam Austriacam etiam panthera Styriæ occurrit, cuius regimen permissu fra-

tris sui Senioris FRIDERICI, statim ab obitu patris adivit. XXVIII: Natu maximum LEOPOLDI Gloriosi filium, patri cog-LEOPOL-Dus In-nominem, immatura mors puerum abstulit. Hunc scribunt, cum fans, seu Puer.

N. 25. (a) Vid. hanc in rem Diff. Iob. Guil. Hoffmanni de stemmate Babenbergico-Austriaco §. XXIV. pag. 57-

# DE TABULIS GENEALOGICIS MARCHIONUM, &c. XXIX

Claustro-Neoburgi scholasticis exercitationibus vacaret, præceptoris TAB. IV. incuria, arboris fastigium conscendisse, indeque præcipitem efflavisse animam. Pictura situm ad oram Danubii Neoburgense oppidum exhibet, duobus in ripa magistris, epomidibus humero iniectis, adstantibus. In dextro latere puer LEOPOLDUS, amiculo talari, cum patagio refupino, indutus: aliud puerorum par, in finistro comparet, quo spectaculo res indicantur scholastica, & familiaritas condiscipulatus. Acerbus adeo casus anno MCCXVI. die XXI. Octobris, teste ORTILONE (a), accidit. Quare decennis erat Princeps, si eius natalem cum eodem ORTILONE (b) ad VIII. Cal. Octobris, id est, diem XX. Septembris, MCCVII. reponas: novennis vero, si cum chronico Admontensi (c), ao tabulis Neoburgensibus (d), die XXV. Martii natum fuisse teneas; quos ultimos potiores habemus. Præter enim Admontense hoc chronicon, etiam Claustro-Neoburgense (e), quod unicum diem subsequitur, a nostris potius, quam ORTILO-NIS partibus stat, pronumque suit, omissa unitate, VII. Cal. Aprilis, loco VIII. poni a librario; ut adeo tres testes, quorum duo æque pro coævis habendi, opponantur uni.

XXIX. LEOPOLDI Gloriosi filius natu posterior HENRICUS e-HENRIrat, editus die XVIII. Maii anno MCCVIII. Crudelis cognominatus cus V. fuit ab impietate in matrem THEODORAM; quam, aliorum prava N. 26 fecutus confilia, armis petens, ex oppido, & castro Haimburg eiecit: haud pientior post hæc suturus in patrem; quem variis artibus e medio tollere voluisse legimus. Execrapile facinus hac pictura ob oculos ponitur, ab una parte mater, cum omni comitatu muliebri fe se tristi spectaculo proripiente: cum ab altera pater, nefarii interim facinoris fama ex Italia (quo se se cum HENRICO Rege, genero suo, conventui Imperii Cremonensi, qui tamen tum interversus est, interfuturus contulerat) excitus, admoto ad oppidum, & arcem milite, filium ad deditionem compellit, anno MCCXXVI. Mortem oppetiit infelix Princeps, ante patrem, biennio post ad diem XXVI. Septembris, non tamen fine poenitentia, ut ORTILO auctor est (f).

XXX. In ultima totius tabulæ arcula FRIDERICUS, LEOPOL-FRIDERI-DI filius tertius, sistitur, qui vitæ usuram Neostadii anno MCCXI. die cus II. XV. Iunii accepit, a crebris bellis, quæ cum Hungaris, Bohemis, fus, Moravis, Bavaris, aliisque, fortiter plerumque, feliciterque geffit, Dux V. Bellicosus cognominatus. At ultimo certamine, ad Leytham fluvi. N. 27. um, cum BELE IV. Hungariæ Regis, exercitu congressus, sauciato a fronte, quod hic exprimitur, equo, adactoque per oculum Ducis gladio, animam efflavit, ultimus suz stirpis: victoria nihilominus

(e) Ibid loc. 450. B.

<sup>(</sup>a) Apud Hanthaler. loc. cit. pag. 1300. (d) Apud eundem Pez. loc. cit tom. I. col. Add. chronicon. Admont. apud Clar. P. 1022. D. Hier. PEZ. l. c. tom. II. col. 196. C.

<sup>(</sup>b) Ibidem. p. 1298. (c) Ibid. col. 1195. D.

<sup>(</sup>f) Loc. cit. p. 1303. Chronicon Australe apud STRUVIUM Script. rer. Germ. ad an. 1226. & 1228.

ab Austriacis, post necem Principis acrius in pugnam accensis, stante, anno 1246. ipfo eius die natali.

Sexus

XXXI. Postquam auctor schematis nostri genealogici, Princitoemine-us ftirpis pum Babenbergicorum feriem masculini generis, recto ordine a LEO-POLDO Illustri ad usque FRIDERICUM Bellicosum ascendendo, abbergensis. solvisset: ad utrumque huius tabulæ latus, tabulis duabus aliis, mediam illam, quasi duabus valvis, seu alis, claudentibus, Principes sexus fequioris, cum aliquo tamen discrimine, repræsentat. Non enim, ut in præcedenti, a maioribus ad posteros, sed ordine immutato, a posteris ad maiores ascendit. Facta præterea nulla addidit; haud dubie, quod fæminarum laus potiffima in fecunditate, modestia animi, pietate, obedientiaque erga maritum, consistens, pictori haud fatis amplum, variumque præbuerit argumentum. Icones pleræque ad genua duntaxat pertingunt: ils ut plurimum infignia adiecit, & nomina; cum ut a se invicem discernantur, tum & familia, quibuscum matrimonii fœdera contraxerunt, dignoscantur: paucis tamen, quarum nomina ignoravit auctor, schedis, & littera solummodo N. atque numero Arabico fignatis. Addidit præterea nonnullas inscriptiones Germanicas, Gothico charactere efformatas, sed adeo obscuras, inficetasque; ut eas, utpote nulli, aut exiguo certe ufui futuras, consulto omiserimus, sensu tamen earum, quoad eius sieri potuit, Latine reddito. Sed inspiciamus fingula.

Di Sancti filiæ ano-

XXXII. Prior tabula, a dextris posita, imagines sexus muliebris complectitur duas omnino, & viginti. Orditur a filiabus S. Leo-POLDI. Superiorum quinque nomina silentio premuntur, additis Oyme, POLDI. Superiorum quinque de la la LEOPOLDI virgines; quarum Tab. V. tamen numeris, indicatur effe filias LEOPOLDI virgines; quarum Duo enim de quippe sorores, & mater e vestigio subsequuntur. Duo enim de viginti adscribuntur LEOPOLDO Pio liberi, quin, si RIKARDUM Neoburgensem, novissime e tenebris eductum, audiamus, omnino undeviginti genuit, atque inter hos filias decem, aut undecim, quarum quinque primis infantiæ annis immatura morte fublatæ fuisse, memorantur (a), nominibus earum in obscuro relictis, atque adeo

pictori nostro pariter ignotis.

Etadultæ.

XXXIII. Reliquæ hoc, nonnihil turbato, ordine sequuntur. Prima AGNES, nata an. 1115. nuptaque an. 1134. WLADISLAO Polono, Silesiarum Duci; unde præter quinque volucres in primo, in altero scuto aquila coronata, Silesia, aut Polonia potius, digma observatur. Auctor noster ad eius imaginem hanc inscriptionem adiecit: AGNES FILIA S. LEOPOLDI, ET DOMINÆ AGNETIS, UXOR POLESLAI, DUCIS POLONIÆ. Vitam finisse fertur die XXVI. Sept. anno 1139.

N. 7. Altera GERTRUDIS, an. 1119. die XXIV. Martii progenita, ac U-LADISLAO, Bohemiæ Duci, postea ad dignitatem regiam sublima-

(a) Vid. inter ceteros RIKARDUS Neoburg ap. HANTHALER p. 1310. ex quo hic fecutura, ad AGNETEM usque, LEOPOLDI S. coniugem, magna ex parte desumpta funt; maxime vero temporis ratio.

to, matrimonio iuncta an. 1140. maritum duobus filiis, PRIMIS-TAB. V. LAO, patris in regno successore, ac Alberto, Archiepiscopo Salisburgensi, beatum fecit. Unde clypeorum alter leonem Bohemiæ oftendit: ipfa vero corona, sceptroque superbit. Noster inscriptionem adiecit: GERTRUDIS FILIA S. LEOPOLDI, ET DOMINÆ AGNETIS, N. 8. UXOR HERFLADILLE (2) PRIMI REGIS BOHEMIÆ. Tertia ordine ELISABETHA, I. Septembris an. 1123. effufa, Landgravio Thuringia, HERMANNO de Winzeburg, an. 1142. elocata, labori primi partus fuccubuit an. 1143. Auctor nostræ tabulæ hunc HERMANNUM DI-VITEM, LANDGRAVIUM SAXONIÆ appellitat. Hinc præter Austriacum, etiam Saxonicum digma adiicitur. Subsequitur IEITH, seu IU- N. 9. THA, vel luditha, an. 1126. die XIV. Iulii in hanc lucem protra-Cta, atque viginti post annis WILHELMO (quem noster perperam REGENGERUM, & corrupte de Monte Phetran appellat) Marchioni de Monteferat, thori focia data, (b) mater BONIFACII Marchionis effecta fuit. Ultimum locum PERCHTA, seu BERTHA occupat, cui N. 10. debebatur primus. Nata enim an. 1110. in manus HENRICI, Burggravii Ratisbonensis, an. 1133. convenit, quem alii perperam FRI-DERICUM nominant. Difficultas quoque subest de prosapia HENRI-CI, quam alii ex Comitibus de Stephaning, & Riettenburg deducunt (c), alii ex Comitibus de Andechs (d), quam litem modo nostram c d haud facimus, de ea forte alia occasione visuri. Mortua fertur BER-THA an. 1141. Infignia scuto duplici exhibentur, Austriaca tessera dextro, Ratisbonensis, dux videlicet claves, decussatim positx, finistro latere: illa prosapia, ha connubii indicia.

XXXIV. Decem filias mater tandem excipit, S. LEOPOLDI con- AGNES, iux, quam auctor tabulæ recte dicit filiam HENRICI IV. Imp. ac vi- uxor S. duam FRIDERICI Ducis Sueviae, ex quo, ut hoc addamus, CONRA-DI. DUM III. subinde Rom. Regem, & FRIDERICUM, Ducem Sueviae fu. N. 11. scipiens, mater duorum, & si RIKARDO Neoburgensi credimus, trium, & viginti liberorum, quorum potissima pars ad adultam ætatem pervenit, effecta est. Ornata sistitur sceptro, & corona, monasterii typum manu sustinens, quarum rerum ratio supra allata fuit. Quæ infignia adpicta funt, huc non usquequaque pertinent. Aquilam enim bicipitem, tanquam S. R. Imperii fignum, ante CAROLI IV. ztatem ignotam fuisse, constat (e). Alterum tamen cum quinque volucribus ad eius nuptias, tres leones ad gentem Hohenstauffen spe-Etant, ac quartum fortassis ad prius eius connubium referri oportet. XXXV.

(a) Hoc idem forte est nomen barbarum, quod libris fuis accedere noluit Güntherus LIGURINI lib. VI. v. II. Nobis ex VLADIS-LAO fensim Vladilla, deinde adhibita potestate litteræ V. acuminatæ, Fladilla, ad-iunctoque domini axiomate Her, coaluisse videtus Herfladilla. Sed hæc ex coniectura.

(b) Ita conceptis verbis RIKARD. Neoburg. loc. cit. REGINGERUS autem WILHELMI pater fuerat. Vid. etiam fi labet Doctifs.

HOFFMANNI Diff. de stemmate Babenber-

genst. S. XXII. p. 54.
) Vid. Clarifs. P. Calles. I. c. tom. I. lib. VIII: p. 492, not. B. & mox. cit. Hoff-

MANN.

(d) Huc facit Doctifs. Korteri Differt. de Ducibus Merania, ex Comitibus de An-

Neoburg. (e) Vid. TREVERI V. Clar. Commentatio de vera origine aquilæ bicipitis Imperii Romano-Germanici 1726. 4.

XXXV. Succedit figura muliebris, cuius nomen licet indicare nequierit tabularum harum auctor, filiam tamen Ducis, Polonia, ac ALBERTI Levis coniugem facere, nullus dubitat: Verum iam fu-TAB. V. pra §. XIV. dictum est, quam nullo, aut exiguo saltem cum fundamento afferatur, hunc inter mortales unquam versatum fuisse : ac multo minus, si unquam extitisset, ad stirpem pertinare Babenbergensem. Veterum certe ante Sundheimium, & Arenpeckium, nullus corum mentionem fecit. Quare utrumque hic; ut & frequenter alibi, humani quid passum fuisse tenemus.

LEOPOLchri filiæ. ac S.LEOforores.

N. 13-

XXXVI. Referent Annales Claustro-Neoburgenses ad annum DI Pul- MCXIV. tres LEOPOLDO Sancto forores suisse, quarum primam OT-AKORUS, Marchio Styria, alteram LIUTOLDUS, Comes de Znoym, Dux Bohemiæ, Pozwaius tertiam uxores duxerint. At nostri auctor schematis, duplicato numero, Sancti LEOPOLDI sorores sex in scenam hic producit. Quarum nomina etfi, una excepta, prodere nequierit, in numero tamen haud aberrasse, ex monumentis idoneis, hucusque in lucem productis, compertum habemus. Prima igitur, nomine destituta, ELISABETHA vocanda fuerat, OTTOCARO Marchioni Styriæ nupta, ac LEOPOLDI Fortis, Styriæ Marchionis mater effecta, diem supremum obiit X. Octobris ante annum 1107. Altera LIUTOLDO, Marchioni Znoymensi coniuncta, vitam finivit die XIV. Aprilis anno incerto. Tertia HERBIRGIS, alias etiam Hailbirgis, & Gerbirgis, Pozwaio, Bohemiæ Duci, Znoymæ desponsa, filium genuit IAROMIRUM, ad plures evocata die VIII. Iunii an. 1125. Hanc numero 16. exhibens artifex noster, coniugium quoque, subiecto scuto, cum leone Bohemico recte indicavit. Quarta EUPHEMIA, CONRADO Hirsuto, incognitæ familiæ Principi. elocata, XVI. Iunii, anno itidem incerto mortua fuisse traditur. Quinta vero SOPHIA, HENRICUM primo Ducem Carinthia, deinde vero SIGHARDUM de Scalah in matrimonio habuisse, narratur. E vivis abiit die II. Maii post annum 1132. Sexta denique RICHARDA. HENRICO, Comiti de Stephaning copulata fuit, allatis dotis nomine IBSIO, & BESENBEUGO (a). De plerisque auctori nostro aliquid, quamvis perobscure, illuxisse videtur; ut qui non modo numerum, ut diximus, tetigit, fed, & HELBIRGIS saltem nomen. Adiecit & ad num. 14. inscriptionem: UXOR COMITIS SIGHARDI, DICTI SCHULACH, qua verosimiliter SIGHARDUM de Scala in-

XXXVII. In eo quidem conveniunt auctores, ERNESTUM Stre-Strenui nuum, Marchionem Austriæ, uxorem habuisse filiam DEDONIS, Marux. & fi-chionis Lusatia: de nomine autem istius sua coniugis disquisitio ad-N. 19. & huc ambigua foret, nisi reperiretur in diplomate. SUNDHEIMIUS, HASELBACHIUS, & plerique alii, quin & ALOLDUS, cui primus eius editor Doctiff. HANTHALERUS, tantum tribuit, cum nostro, MECH-TILD, seu MATHILDEM, vocant; quam fide appendicis ad chronicon Mon

dicare voluit: ab eo certe non longe aberravit.

(a) Confer. de his Cl. P. Callesius suis locis. Add. si Inbet P. HANTHALERUS.

#### DE TABULIS GENEAL. MARCHIONUM, &c. XXXIII

Montis Sereni, ECCARDUS in originibus Saxonicis, ADELHEYDEM TAB. V. adpellat. HOFFMANNUS autem ex diplomate Archivi Mellicensis, SCHWAENHILDEM fuisse dictam, evincit. Quid vero? si quod de GERTRUDE, RUDOLPHI I. Rom. Regis coniuge, in Anonymo Murensi denudato oftenditur, nomen, cum matrimonio se se obstrinxit, mutasset. Quod enim Reges, & Imperatores factitare solent, facile etiam transit ad reliquos, in sublimi præsertim, qualis Ducum est, dignitate constitutos. Nos certe mox IUDITHAM, HENRICI III. Imp. filiam, commemorabimus, quæ duplici nomine IUDITHA æque, ac SOPHIA audit. Filiam quoque LEOPOLDI Pulchri, quam PESSINA (a) LU-CIAM vocat: Necrologium, a Cl. HATTHALERO editum, ad XVIII. Cal. Maii, aliique, IDHAM, seu ITHAM appellant. Quod autem rem vix non extra omnem dubietatis aleam ponit, auctoritas facit ENEN-KELII, Scriptoris æqualis (b), qui verbis, in calce huius paginæ pofitis, luculenter testatur (c) THEODORAM, LEOPOLDI VII. Gloriosi coniugem, ab Austriacis etiam HERNAM appellatam fuisse. autem inficietur, ab hac argumentum ad reliquas quoque, sic ubi opus fuerit, recte deduci? Infcriptio Germanica, a nostro addita, de istius matronæ ortu, atque prosapia, nil memorans, istud solum indicat: Principem fuisse, uxoremque ERNESTI Strenui, Ducis Suevia, Austriæque Marchionis. Qua in re hunc nostrum cum ERNESTI I. aut II. HENRICI I. filiis confundit. Hos enim folummodo, non item illum, Suevis aliquando præfuisse, comperimus. Eodem igitur errore infignia tam Austriæ, quam Sueviæ non illi solum, sed & filiæ adpinguntur. Atque hac porro Iuditha dicitur VIRGO ERNESTI STRE-NUI FILIA, sed veteres Scriptores eam silent, nec ante SUNDHEI-MIUM, & ARENPECKIUM, nomen istud quisquam adnotavit.

XXXVIII. Altioris indaginis res est, si quæras, quo genere oriun-Iuntda fuerit coniux Leopoldi Pulchri, cui ludithæ, feu lthæ, quod тих Leoidem est, nomen fuisse, nemo dubitat. Doctiss. Vir Hier. PEZIUS, POLDI gravibus omnino argumentis innixus, contra auctorem huius stem-Pulchri. matis, aliosque recentiores Scriptores, recte negavit (d) filiam HENRICI III. Cæsaris dici posse, quæ LEOPOLDO Pulchro nupserit, ITHAM, quod hic loci addita infignia, ac fceptrum, quod in manu

MON. AUST. T. III. P. I. (a) Mart. Morav. lib. III. cap. III. p. 282.

(b) Hier. MEGISERUS, primus Auctoris huius editor, illum pag. 89. in margine circa annum Christi 1230. floruisse docet: cum contra Theodora an. 1246. obierit.

cundæ funt hæc:

Daz ift Herzog LEUPOLT, do daz Gott wolt, daz er im ein Vrawen nem, die im wol gezem.

Ein Vrawe er zu chan (chon) nam, die von tugend ein plucunder (blühender) stam,

und geporn auz Crichenlant, dez Tochter, der do waz genant Chunich EMANUEL: fie wa im lieb fam fein fel, unnd waz gehaizzen THEODORA, man biezz si ze Osterreich Herna.

tenet.

(c) Verba Enenkelli pag. 208. editionis fe- (d) Henrico III. fuit quidem filia, Iuditha. quæ & Sopнia, an. 1047. in lucem edita, fed ista Salomonis primum, Hung. Regis, deinde Uladislai I. Ducis Polonia, qui anno 1202. obiit, coniux fuit. Vid. Lambert. Schafnab. ad annum 1061. & 1063. Registrum Gregorii PP. VII. lib. II. num. 44: ad an. 1075. Bertholdus Confant. ad an. 1084. Eleo in Vita S. OTTONIS Bamberg. in act. SS. Antwerp. T. I. Iulii p. 426. DLUGOSSUS hift. Polon. lib. IV. col. 511.

TAB. V. tenet, indicare videntur. HOFFMANNUS Vir Cl. contra SUNDHEI-MIUM, qui ITHAM, WELPHONI IV. Bavaria Duci, nupfiffe scribit, æque, ac contra Pezium disputat, qui istius Welphonis siliam credit. Nos in tota hac lite istud intelligimus: e Guelphica prosapia ITHE duci originem haud posse; immo undenam prodierit, plane ignorari. Malumus hic solemne illud, Non liquet, quam coniecturas prositeri.

FROWIZA. XXXIX. Ultima huius tabula figura FROWIZAM, feu FROBIZAM, fiffit, fi auctori fchematis, SUNDHEIMIO, ac PEZIO fides,
LEOPOLDI Marchionis, Fortis Militis, uxorem. At vero Clarifs.

HOFFMANNUS planum fect (a), hanc Frowizam non uxorem Leopoldi, sed matrem suisse, coniugem Adalberti Marchionis Austria, sororem Petri Regis Hungaria, nisi quis de altera Adalberti coniuge postremum evicerit (b). Conferendus tamen hoc

loco sæpe landatus CALLESIUS.

Pars altera ge.

XL. Altera valvarum ala, eaque finistra, quatuor, & viginti
tera ge.
mulierum icones complectitur, a GERTRUDE scilicet, FRIDERICI
ca arbo. Bellicosi coniuge, ad usque KUNIGUNDAM, quam CONRADI Saliria.

ci, & GISELÆ filiam appellant, ordine retrogrado. De his igitur
deinceps a nobis dicetur.

Uxores

XLI. De uxoribus Friderici Bellicosi immane, quantum discribelifriderici fenserici hactenus Scriptores. Auctor huius schematis priorem nocost.

Tab. VI. 1226. thalami sociam datam suisse, quam illi hac ipsa in urbe anno
traveniente, quoad genus Principis, in peculiari schediasmate Clar.

Eckardo, iam an. 1716. edito: ubi contendit: Gertrudem de
Domo Brunswicensi haud exortam, filiam potius suisse Bertholdi,
c Ducis Meraniæ. At Clarissimi Duumviri Hanthalerus (c), &

d CALLESIUS (d), ea nobis pro Brunswieenst origine attulisse argumenta videntur, quibus nec ipse Doctissimus vir, si viveret, contraire vellet. Nobis ea de re sermo recurret, cum tomo sequenti epitaphium Principis, in Celeberr. monasterio San-Crucenst legendum, afferemus. Interim originem Brunswieensem etiam subiectum scutum, in quo inter cetera duo leopardi in area rubea comparent, indicat. Qua illi adiungitur anonyma, AGNETEM esse, OTTONIS, Merania Ducis, filiam, ex Aquila Tyrolensi, in adiecto scuto conspicua, discernimus. Hae primum FRIDERICO nostro comuncta, & anno MCCXLIII. ut supra excitatum chronicon Garstense habet, repudiata fuit. Deinde vero eo satis cedente, UDALRICO, Duci Carinthia,

(a) Loc. cit. §. X. & XI. pag. 20. feqq.
(b) Eft ea Petel, Hing. Regis, cum AdalBerto Marchione adfinitas a plerisque auctoribus male intellecta. Borfin. dec. II.
lib. II. p. m. 131. E. Adalbertum Petro fororem coningaffe fcribit, omnibus
diffentientibus. Fugger Ebrenfpiegel lib.
II. cap. II. p. 162. 195. Petri filiam dicit coningem Adalberti, Addelheidem,
quam tamen plerique, contra, quam credit

HOFFMANNUS, fororem Hungaria Regis fuiffe, memoriae prodiderunt. Urumque Otto Frijing. qui Petrum Alberti levirum nominat, voce ambigua lib. VI. cap. XXXII. abduxit in errorem.

(d) Loc. cit. P. II. S. XXVI p. 713.

(d) Loc. cit. P. II. lib. IV. p. 238. not. C. cuius laboribus, & fide, maximam partem etiam in fequentibus Babenberg itirpis foeminis recenfendis utimur.

# DE TABULIS GENEAL. MARCHIONUM, &c. XXXV

anno 1248. in manus convenit. Sophiam, quam Fridericus Tab. VI. dicto anno 1226. post præcocem Gertrudis Brunswicensis; excessum, duxit, post annos vero tres repudiavit, haud expressit artifex.

XLII. Auctor noster ordinem retrogradum constanter tenens, Maria, ab uxoribus Friderici gressum facit ad Mariam, Henrici Cruz Gertruz delis ex Gertrude, ciusque marito tertio Romano, Ruthenorum dissilia. Duce, neptem. Huic maritus Stephanus, Dux Zagrabiensis, obtigit. Occupaverat nempe Styriam Bela IV. Rex Hungaria, anno 1253. tenueratque ultra biennium, teste inter ceteros Sterone. Huic filium præponens Stephanum, hunc ipsum Zagrabiensem Ducem repetitis vicibus administrum dedit (a), qui tum Mariam nossum consentiente, & volente matre, at vero Ottocaro, Rege Bohemia, ut statim dicemus, summe invito, coniugem duxit.

XLIII. A connubio GERTRUDIS ultimo, auctor noster, institu-Itemque ti sui memor, ad secundum ascendit, cum HERMANNO, Badensi Agnes se Marchione, anno 1248. initum, prognatamque ex eo sobolem Ag-lia prior. NETEM postbumam, anno 1250. essuante Hæc UDALRICO primum Duci Carinthiæ anno 1263. thori socia adiuncta, eoque, nulla suscepta prole, extincto, anno 1270. Comiti de Heimburg, priori cognomini, ab OTTOCARO Rege Boheniæ, Austriam, & Styriam tum occupante, in depressonem generis, ut ait chronicon Australe, in matrimonium data suit. Ex quo cum præter quasdam filias F.RI-DERICUM, & HERMANNUM, Comites Heimburgenses, sustulisse, ante maritum anno 1295. die secundo Ianuarii inter mortales esse dessit. Pictor in subiecto scuto præter arma Austriaca, & Carinthiaca, fascia Austriacæ iuncta, etiam Badense, ut videtur, digma adiecit, baltheum scilicet coccineum diagonalem, auro sulgentem, sed quem a sinistris ad dextram duxit, contrarium obtinente usu.

XLIV. Denique depicta comparet Marie, atque Agnetis mater, Ac Ger-Gertrudis, Heinrici Crudelis ex Agnete, Hermanni Thu-trudelis ex Agnete, Hermanni Thu-trudelis ringia. Landgravii, filia, circa annum 1226. prognata. Tres hac n. 27. ordine maritos experta est: primum Uladislaum Moravia Marchionem, anno 1246. quo anno sequenti extincto, in Austriam redux, Medlinga sedem fixit, ac anno 1248. cum Marchione, ut diximus, Badense Hermanno sedus iunxit, unde prater nominatam Agnetem anno 1249. Fridericus, cum Conradino, ultimo Duce Suevia, ambitionis olim victima sutruus, prodiit. Denique tertium, quo de pariter diximus, Romanum, Danielis, ut Cl. Callesio videtur, Russia Ducis filium. Artifex noster digma Badense ac Moraviense expressit quidem, sed turbato ordine: cetera, prater sasciam Austriacam, nobis quidem obscura sunt.

XLV. LEOPOLDO Glorioso quatuor fuisse filias, compertum est. Leopol-Margaritham scilicet, Agnetem, Constantiam, Gertru-riosi filia

<sup>(</sup>a) Samuel Timon epitome Chronol. res. Hung. p. 34. Anonym. Leob. ad an. 1253. Unresti chronicon Carinth. p. 497. alii-

Que, maxime ap. Hanthaler, & Cal. N. 28.

TAB. VI. DEM. Harum vero tres, omissa, aut dilata paullisper priori, hic loci sequenti ordine exhibentur. I. AGNES, quæ primam lucem die XIX. Iulii an. 1206. intuita, postea Anhaltino cuidam Principi, in matrimonium cessit, defuncta XXIX. Augusti ante an. 1248. Nomen marito an Alberto, an vero Wernhardo fuerit, ambiguum est inter Eruditos. Nos priori ut faveamus, Chronicon Garsten-Se facit, a Doctissimo olim Ant. STEYERERO excerptum, cuius verba ad an. MCCXXIII. funt haca Albertus, Dux Saxonia, filiam LEOPOLDI, Ducis Austria, & Stiria AGNETEM duxit uxorem. Extare dicitur hoc chronicon in Bibliotheca Cæsarea Vindobonensi, eiusque testimonium quantivis esse pretii, ex iis intelligimus, qua auctor ad an. MCCL. notat: "LUDOVICUS, filius Ducis Bawaria iuvenis , --- ad Ecclesiam Gerstensem accedens, cum ex improviso sine præ-"munitione monasterium inveniret, ita suam nequitiam in ipsa et-"iam Ecclesia (ostendit) quod bene confido de Domino, quod fine "ultione non fecerint tanta mala., Apertius vero ad an. MCCLVI. de Philippo Salisburgensi Episcopo, agens, subiungit: nescio, quo eventu adhuc finaliter succedente. Quæ verba ætatem auctoris satis N. 29. luculenter manifestant. Altera Constantia, teste Ortilone, an.

N. 29. luculenter manifestant. Altera CONSTANTIA, teste ORTILONE, an. 1212. die VI. Maii exorta, uxor evasit Henrici Misniæ Marchionis, cui cum Henricum, & Albertum genuisset, ad plures abiit anno, quo de nondum satis conveniunt Eruditi: quanquam nobis vero proximum videatur, quod Samuel Reyherus, & Antonius Steyererus volunt, suiste Non. Iul. an. 1262. ut tom. seq.

N. 30. dicemus. Tertia denique Gertrudis vitæ lumen die VII. Ian. ut tradit Ortilo, an. 1214. adiens, coniugem agnovit Henricum Rasponem, Landgravium Thuringiæ, eidem Neostadii mense Iunio anni 1239. coniuncta, quibus tamen nuptiis haud diu supersusse, atque ante annum 1248. decessisse, ex caussis idoneis existimatur. Auctor tabulæ subiecta scuta ita distribuit, ut num. 28. sasconicas cum serto rutaceo exhibuisse satis illi suerit, etsi ad scutum Anhaltinum dimidiata aquila rubea quoque pertineat: num. autem 29. leonem Missicum, & sequenti leonem Thuringicum recte expresserit.

Uxor XLVI. LEOPOLDI Gloriosi filiabus trinis HENRICI Crudelis coniugem subiungere voluit auctor noster, ut ex adiecta ab ipso incrudelis. N. 31.

RICHARDIM tamen appellat, quam alii AGNETEM, qua in re Vitum ARENPECKIUM sponsorem habet. Quid, si & hac, matrimonium iniens, nomen mutasset? Scutum subiectum leonem Thuringicum recte præsert. Erat enim HERMANNI, Thuringiæ Landgravii, filia, HENRICO anno 1225. elocata.

MARGA- XLVII. Tandem & MARGARITHA, filia LEOPOLDI Gloriofi quarta, & a fororibus fuis paullo ante seiuncta, in conspectum hic Leopol- prodit. Nascendi ordine prima erat, an. 1205. die X. Aprilis edilia ta; atque adeo post cædem fratris Friderici Gloriofi, vera, & legi-

### DE TABULIS GENEALOG. MARCHIONUM, &c. XXXVII

tima, si fortuna arrisisset, Austriæ, & Styriæ heres, & domina. primo-Anno enim 1225. HENRICO VII. FRIDERICI II. Imp. silio, in ma-genira. trimonium tradita, cum eodem exilium passa, filiis quoque same, Tab. VI. aut veneno sublatis, vidua, & orba sacta suit. Nec selicior erat in matrimonio secundo, cum OTTOCARO, WENCESLAI Bohemiæ Regis, filio communicatis etiam cum eo Austriaci (quibus ille tamen postea excidit) Principatus iuribus, contracto, ac Heimburgi anno 1252. inito. Ab eo enim anno 1261. iniuste repudiata, modicisque sibi in Austria constitutis proventibus sustentata, vitam demum cum morte die XXVIII. Octobris an. 1267. commutavit. Duplex hoc connubium in subiecto scuto ita indicatur, ut in illo Imperii primum aquila, deinde vero leo Bohemicus appareat, ultimo autem saccia Austriaca. Ipsa poro MARGARITHA sceptro, & corona conspicua est, ut Regina Germaniæ, quo honore anno 1227. Aquisgrani in magna Principum frequentia cumulata suit.

XLVIII. In ordinem iterum rediens Genealogus noster, THEO-THEODO-DORAM, LEOPOLDI Gloriosi coniugem, in medium adducit. Gra-RA, UNOR cam fuisse satis convenit inter Scriptores. Disconvenit de familia. Di Glo-ALEXII, Græcorum Imperatoris, filiam appellat noster, alii neptem riost. faciunt, alii filiam MANUELIS Comneni &c. ita, ut inter tot diver. N. 33. sas relationes dubii hactenus hæserint, quicunque hoc argumentum attigerunt (a): quanquam ex Augusto Graco sanguine ortam suisse nemo ambigat. ENENCKELIO tamen, qui eam EMANUELISI. Comneni, ut fupra ad num. XXXVI. vidimus, filiam facit, cur fides, utpote auctori aquali, denegetur, haud videmus; maxime cum eidem EMANUELI ob matrimonium GERTRUDIS, uxoris suz sororis, cum Conrado Rom. Imp. initum, affinitas alias intercesserit. Certior est exitus, qui ei ex mœrore ob insperatam filii, FRIDERICI Bellicofi, cædem concepto, octavo post die, seu XXII. Iunii an. 1246. evenit. Inter infignia, tribus clypeis expressa, primum locum aquila biceps occupat, ex sententia auctoris Gracorum Imperium indicans, alterum Austriæ fascia, ac tertium denique panthera Styriæ, cuius regimen eius marito, indulgentia fratris, etiamnum viventis, obtigit.

XLIX. REIZA, feu RICHEZA, RICHARDA, filia Regis Bohemiæ Riche-Wazlai, feu Uladislai, ex Iuditha, altera coniuge, filia, Hen-Za, uxor Rici de Medlico, dicti fenioris, uxor, cum fceptro, & diademate III. Sehic exprimitur, ad indicandum e regio fanguine ortum. Nomen nioris. eius ab ignoto chronici Auftriaci fcriptore ad annum MclxxvII. Nomen nioris, M. 34-& MclxxII. profertur: fuffragatur quoque Balbinus in epitome, etfi nomen eius haud exprimat. Scuta, imagini fupposita, præter nativum digma Bohemiæ, Austriæ quoque cum veterem, tum recentiorem tesseram exhibent.

L. Eodem hoc ordine spectabilis est Kunigundis, quæ a Vito Kuni-Arenpeckio (b) nominata, ceteris Scriptoribus ignoratur. At gundis, e 3 Orti-

(a) Quos inter precipius Cl. P. Callesius P. (b) Apud Hier. Pez. loc. cit. tom, I. col. II. lib. III. p. 166. not. D.

# XXXVIII PROLEGOMENON SECUNDUM

Leofol. ORTILO (a), civitati Litterariæ nuper restitutus, AGNETEM appellat.

11 Virtuosi.

Reliquit Liupoldus sextus (inquit) dictus Virtuosus, duos silios, FRITABE. VI. DERICUM, & Liupoldum Septimum, præter filiam AGNETEM, ex

N. 35. coniuge sua Helena, Geizæ Secundi, Regis Ungar. silia: cum qua

unptias celebraverat an. MGLXXIII. Nupta dicitur Ottocaro Iuniori, Duci Styriæ; unde insignibus gentilitis gryphus Styriacus accessit.

AcHeleNA, eius
LI. Hanc Agnetem, aut Kunigundam matre usam fuisse HeLENA, Geysæ II. Regis Hungariæ filia, ac Belæ III. eius successories,
sorore, ex mox adducto Ortilonis loco didicimus, nuptamque
an. 1173. unde in adiectis clypeis Hungariæ, Austriæ, ac Styriæ tessera occurrunt. Ipsa vero tanquam nata Regina Hungariæ sceptro,
& corona superbit. Mortua scribitur an. 1199. die XXV. Decemb.

HEDWIGIS, UX.
ADALBERTI II.
N. 37.
I I 32. celebratæ feruntur: at nulla eas consequente sobole. Quod
de regio sanguine prodierit, sceptro, & diademate innuitur. Insignia ad dextrum latus Hungarica, ad sinistrum quinque iterum volucres conspiciuntur.

Uxores LIII. HENRICUS II. Marchio Aufriæ e stirpe Babenbergica VIII. Henricus, duas sibi adlegit thori socias, primam Gertrudem, Jachfamingott.

LOTHARII II. Imp. siliam, viduamque Bavariæ, ac Saxoniæ Ducis, N. 38. HENRICI Superbi. Hxc illi pro dote Bavariam attulit, persuadens silio, Henrico Leoni, ut Principatui illi in gratiam vitrici sui renuntiaret, nuptiis Francosurti anno 1142. celebratis. At iis haud diu superstes, anno sequenti, die vero XVIII. Aprilis, ex partu obiit. Sceptro, & diademate insignis est, ut eius indicentur natales, quemadmodum & ob eandem caussam in scuto subiecto aquilam Imperii bicipitem cernimus: ac ob nuptias priores in area secunda leopardos Brunswicenses, ob secundas vero, notas quinque volucres, ac ultimo denique cuneos Bavariæ, quem Ducatum marito attulit. Al. N. 39. tera, Theodora Commena, Manuelis Imp. ex fratre Isaacio,

b Lexio, aut Andronico, neptis (b) thorum Henrici an. 1149. confeendit, Princeps, ut ex ceteris rebus arguit Callesius, nulla non laude infignis. Mortuo marito, reliquum vitæ in Aufria exegit, ad meliorem anno 1184. evocata. Bavariæ, Aufriaque infignia mariti caussa adscripta sunt; ut qui Aufriæ iuxta, ac Bavariæ, ut innuimus, Principatum aliquando tenuit. Superiores duæ areæ ad seminæ originem spectare videntur: quanquam quid gryphus rubeus, atque alatus, in area aurea sibi velit, nobis in obscuro sit.

AGNES, LIV. Huius THEODORE, ex HENRICO II. Duce Auftriæ, filia prædictæ erat AGNES, nata circa an. 1150. STEPHANUM III. Hungariæ Re-

(a) Apud Cl. Hanthaler. ad annum 1195. (b) Conf. laud. Calles. l. c. P. I. lib. IX. p. 1290. P. 552. not. C.

# DE TABULIS GENEAL. MARCHIONUM, &c. XXXIX

gem, an. 1167. maritum adepta, postea an. 1171. uterum ferens, eo- DORE fidem orbata fuit. Exinde coniugem alterum, vidua viduum, nacta lia. fuisse fertur, HERMANNUM nimirum, Ducem Carinthia, ex quo fi N. 40. lios ULRICUM, & BERNARDUM fustulerit, ut ex MEGISERO refert PESLERUS (a), fed cui testimonio, nullius ex veteribus auctoritate firmato, ipsemet haud multum tribuit. Nec eidem, dum luculentiora proferantur, inhærendum putamus, quemadmodum nec ei nofter suffragatur Genealogus; ut qui in subiecto scuto non nisi Hungaricum, & Austriacum digma quinque volucrum notavit.

LV. LEOPOLDUS V. cognomento Largus, thori sibi consortem MARIA, MARIAM felegit, SOBIESLAI, Bohemiæ Ducis, filiam, nuptiis Olomu-uxor cii mense Octobri 1138. ritu solemni celebratis, ut præter Anonymi Largi, chronicon Bohemiæ (b), RIKARDUS Neoburgensis (c), sat idoneus N. 41. testis est, cui suffragium serunt iuniores. De secundis eius nuptiis, quas cum HERMANNO, Duce Carinthia, ENGELBERTI filio, contraxerit, non æque exploratum est. Quanquam enim rem præter MEGISERUM affirmet Clar. HANSIZIUS (d), nullum tamen ex antiquis laudat. Et quamvis sponsores haud recentissimos, HASELBA-CHIUM, & CUSPINIANUM in medium adducere possemus (e), nec ii tamen ab ea ætate prope adeo absunt, ut sidem omnimodam invenerint apud cordatiores, tacentibus nimirum scriptoribus coævis. Easdem nuptias noster quoque ignorasse videtur; quippe qui præter leonem Bohemicum non nisi mariti Austriaci insignia subiecit.

LVI. Idem vero auctor schematis, turbata iterum serie genea- RICHElogica, ad uxorem LEOPOLDI Illustris transilit, omissis, aut dilatis ZA, UX. LEOPOLfa tem intermediis. RICKHART, seu RICHARDEM vocat, quæ & DI Illu-RICHIZA, ac RICHEZA audit. De profapia eius non modicum fuit stris. hactenus certamen; dum ex GOLSCHERO modo edocemur fuiffe N. 42. Ducis cuiusdam Franciæ Germanicæ, seu Franconiæ, filiam (f). Cuius opinionis noster fuerit, ex duobus leonibus, in area aurea averfis, non fatis intelligimus.

LVII. HENRICO, LEOPOLDI Illustris marchionis, filio, coniux Schwa-SCHWANEHILDIS, maxime a recentioribus, adscribitus. ALOLDUS DIS, ux. præterea, abs Clar. HANTHALERO (g) tanti habitus, cum iisdem con-Henrici cordans, insuper addit, ex hac SCHWANEHILDE ADALBERTUM I, I. procreatum fuisse. Sed supra iam §. X. animadvertimus, ADALBER. N. 43. TUM huncHENRICI nostri non filium, sed fratrem, communique cum eodem patre, LEOPOLDO I. usum fuisse. Adiecit quidem nofter scutum, quasi familia, unde descendit, cognita sibi esset: quin HASELBACHIUS viduam fuisse cuiusdam Ducis Suevia, afserere hand dubitavit: fed non eo magis fidem invenit apud doctiores, nec

(a) In ferie Ducum Carinth. p. 63.

(b) Apud Mencken rer. Germ. Scriptor. tom. ad an. 1138. col. 1701.

(c) HANTHALER. loc. cit. ad an. MCXXXVIII.

(d) Germ. Sacræ. tom. II. p. 289.

(e) Apud laud. P. CALLES P. I. lib. IX. pag. 508. nota A.

(f) Vid. apud eundem lib. V. pag. 284. not. D.

(g) Conf. idem HANTHALER. loc. cit. Elog. II.

ADEL-

uxor ADAL-

TAB. VI. acutis angulis tortuofa illa fascia rubra lucis quidquam affert, quanquam si area, quæ hic argentea est, aurea foret, aut ad Comites de

Homburg, aut Manderscheid reserri posset.

LVIII. ADELHAYDEM scribit Clar. CALLESIUS (a), a Scriptoribus Austriacis ADALBERTI I. Victoriosi coniugem vocari: at nisi MAYDIS. duæ illi ex ordine uxores tribuantur, non ADELHAYDEM, sed FROI-ZAM. appellandam; quippe quod diploma HENRICI III. Imp. extet, Vidorio- datum Ratisbonæ anno 1051. prid. Id. Nov. ubi uxor ADALBERTI FROIZA nomine falutetur. ,, Noverint omnes (ait Imperator) -- qua-N. 44. "liter nos -- ob devotum fervitium ADELBERTI Marchionis, -- eia ,, dem Marchioni Adelberto, uxorique suz Froize, mansos Gra-" senberch &c. " Recte omnino; nam cum ADALBERTUS quinto post anno plenus dierum e vivis excesserit, consequens est, ut ADEL-HAYDIS, siquidem alia a FROIZA fuit, aut præcesserit, aut hæc, ut in indice coniicit CALLESIUS, binominis fuerit. Quod ultimum quidem præferimus; tum quod ALOLDUS, quanquam cetera non ufquequaque fine nævo, genealogiam ADELHAYDIS cum cura expofuisse videatur, ceterorumque Scriptorum, idem attestantium, non exiguus sit numerus (b): tum vero, quod cum ex eiusdem ALOL-DI sententia nuptiæ iam an. 1021. cum ADELHAYDE celebratæ fuerint, nuptiæ aliæ vix præcesserint, necesse sit, nec de iis quidquam memoretur ab antiquis. ADALBERTUS Marchio, nuptias fecit cum ALHAIDE (ait ad annum 1021. ALOLDUS) quæ fuit filia GUIL-ELMI, Comitis Pictavienfis, & GEISELE, Sororis STEPHANI primi, Regis Hungaria, & Sancti. Huius ALHAIDIS frater erat PE-TRUS, qui post STEPHANUM in Regno Hungariæ successit. Multa quidem contra FROIZAM, atque diplomata, nominis eius veritatem demonstrantia, affert Cl. HANTHALERUS (c), utque ALOLDI sui, de ADELHAYDE duntaxat, quin FROIZE nominis mentionem faciat,

> usum aliquando tulisse, ut illustres interdum sæminæ diversis eo ævo appellarentur nominibus. Hac enim ratione, nec alia facile, præfens haud sane exigua tollitur difficultas, suaque cum auctori, tum diplomatibus vindicatur fides, & auctoritas, cunctaque prono fluunt alveo. Burgundicam originem etiam noster agnovisse videtur; unde præter Hungariæ, etiam Burgundiæ tesseram adiecit; quanquam non fatis accurate expressam. Addidit præterea: ADELHAYDEM hanc sororem PETRI, Hungariæ Regis, fuisse, haud secus ac A-LOLDUS sciscit. Ferunt enim, WILHELMUM illum Pictaviensem, ADALBERTI, Regis Italiæ, filium, quem BERENGARIO II. Italiæ item Rege, natum, OTTO Augustus, eius nominis primus, in Graciam expulit: unde in Hungariam reversus ADALBERTUS, STEPHANI Re-

> loquentis, patrocinium sustineat, librarios aliquot erroris arguere. nullus dubitat. At non opus est tanta vi, ac contentione, si modo in memoriam revocare lubeat, quod oftendimus fupra: nimirum

<sup>(</sup>a) Loc. cit. P. I. lib. VI. p. 33 t. (b) Chronographum Mellicensem puta, eiusdemque coenobii necrologium. Claustro-Neoburg. cum tabulis Sundhemianis,

ARENPECK. & HASELBACH, omnes a Clar. tta, eiusChron. (c) Loc. cit. Elog. III. §. III. p. 87. & in apthemianis, pend. Apolog. Dial. VIII. pag. XXX. feq.

## DE TABULIS GENEALOG. MARCHIONUM, &c. XLI

gis sibi animum ita adiunxit, ut desponsa eius silio WILHELMO, SA-TAB. VI ROLA, seu, ut ALOLDUS vult, GISELA, sorore sua, PETRUM, qui ex eo coniugio natus est, heredem adoptarit. WILHELMUS, defuncta prima coniuge, in Burgundiam venit, ductaque ERMENTRU-DE, uxore altera, & Burgundiæ principatu ad titulos adiecto, annis undecim ante Regem Sanctum STEPHANUM obiit (a).

LIX. Extremum tabulæ GISELA, seu GYSILA, occupat, & KU-GISELA, NEGUNDIS. Prior HERMANNI I. Alemannia Ducis, filia, ac fecun-Ernesti di foror, primis nuptiis Ernesto I. feu feniori, Leopoldi II. Senioris lustris, Marchionis Austria, filio, itidem Duci Alemannia, tradita, que fil. ERNESTUM, & HERMANNUM, de quibus supra, peperit. Altero GUNDIS. coniugio Comiti Brunsuicensi Cunoni obvenisse, Scriptores rerum N. 45. Saxonicarum testantur. Inter ceteros Annalista Saxo ad an. 1026 Duce ERNESTO defuncto, accepit eam (GISELAM) uxorem Comes BRU-NO de Bruneswic, peperitque illi LIUDULFUM Comitem. 'Tertiis denique votis uxor CONRADI Salici facta, HENRICUM III. peperit, & MATHILDEM, teste eodem, citatis verbis subiungente: Comite BRUNONE etiam defuncto, duxit eam violenter CONRADUS, suus cognatus, & HERMANNO Contracto ad an. 1015. ERNIST, Dux Alemanniæ, in venatu --- interiit: & Ducatum eius filius æquivocus, viduam vero eius GISELAM CUNRADUS, HENRICI filius, Imperator postea suturus, accepit (b). Et ad annum 1043. Gis-LA Imperatrix, mater HENRICI Regis, XVI. Calend. Martias obiit, & apud urbem Spiram sepelitur. Denique & Hugo Flavinia-censis (c): Conradus, Ottonis III. silius, successit, qui accepit uxorem GISLAM, RODULFI, Regis Burgundix, fororem, CONRADI, & MATHILDIS filiam, de qua genuit tertium HENRICUM. Et hanc quidem, etiam a ceteris auctoribus sic appellatam fuisse, maxime vero a WIPPONE (d), CONRADO Regi æquali, comperimus. Solus auctor noster Kunegundem vel lapsu memoria, vel incuria nuncupat. Neque enim dicere audemus, eam ad imitationem fortassis aliarum illustrium sæminarum, quæ tum nomina sua, cum nuberent, in alia, ut diximus, mutarunt, binominem fuisse; quippe quod marito cuidam adstricta nunquam fuerit, quanquam Regem Franciæ coluerit sponsum; ita enim excitatus WIPPO: "Eo tempore (an-"no nimirum 1034.) filia Imperatoris CONRADI, & GISELE Im-"peratricis MATHILDA, nimiz formositatis puella, HENRICO Regi "Francorum desponsata, obiit Wormatia, ibique sepulta est.,, Utcunque vero res se habeat, auctor noster hanc male in serie Babenbergensium collocavit; CONRADI Salici filia cum fuerit, idcirco etiam sceptro, & corona fulgens; cum matri contra novo errore id genus ornamentorum negarit. Eidem GISELÆ insignia adscripsit, MON. AUST. T. III. P. I. quot-

(a) Verba funt Cl. CALLESII ibid. ex ECCAR-DI Origin. Principat. Saxonia Superior. præfat. §. XXXII.

(b) Stemma eius ubertim exponit Hugo Flaviniacensis Chron. Verdun. ad an. 854. Add. WIPPO p. 470. vel. 432. edit. primæ, (d) Ibid. p. 479.

ibi: Gisela Regina, filia sororis ipsius Regis (Burgundiæ) RUDOLPHI. Præprimis vero Doctiff. Koelerus in familia Augusta

(c) Ibid. p. 174.

TAB. VI. quotquot potuit. Primum Austriaca, ob nuptias cum ERNESTO, deinde eodem scuto & Gallica; quod atavum habuerit maternum LUDOVICUM IV. Regem Galliæ (a). Scuto altero aquila Imperii biceps cum Franconiæ infignibus comparet; quod CONRADO nupferat, e Duce Franconiæ Imperatori: triga item leonum Sueviæ, ob paternum genus: tandem & secta sexies ad sinistrum area Burgundica, ob matrem GERBERGAM, filiam CONRADI Regis Burgundiæ. Ultimum laterculum aliis exponendum mittimus. Aquila itidem biceps, cum Burgundiæ tessera, filiæ KUNEGUNDI adscribitur.

LX. Cum tabulis Claustro-Neoburgensibus merito coniungimus Fragmentum tabu- stemma tabularii Vindobonensis, in membranaceo volumine multa inlogica, in dustria pictum. Familiam Babenbergensem exhibet, non integram, tabulario fed facto a stirpe HENRICI Iachfamirgott, id est LEOPOLDO Glorio-Vindobo- So, initio, ad GERTRUDEM usque, HENRICI Crudelis filiam, progrenensis af- ditur: dubium relinquens, an priores eius gentis generationes unquam adiecerit, vel ut adiiceret, in animo habuerit. A gente vero Babenbergensi ad Habsburgicum, in Austria hodieque feliciter regnantem, delabitur. Utramque seriem modo recensere statutum nobis est, breviter tamen, ac succincte; tum quod Babenbergicam progeniem mox supra, quantum pro instituti ratione satis visum est, dederimus: Habsburgicorum autem imagines volumine sequenti data opera recensuri simus. Iuvabit præterea Habsburgicæ genealogiæ prolegomenon destinare singulare; cum ut gentem a gente distinguamus, tum ut ne in præsentia prolegomeni excedamus modum.

LXI. Itaque omnium primo loco LEOPOLDUM Virtuosum, tan-Dus Vir-quam ceterorum apicem sistit, adiuncta ei HELENA coniuge, cui tuusus, ac quant eccesionam apicem mue, autometa et Helena coninge, cui reliqui auctor sascias Hungaricas, tanquam Geysæ II. Regis Hungarica, si-

HENRICI liæ, recte adscripsit (b): at Sueviæ insignia cur adposuerit, non satis II. liberi. intelligimus. A finistris HENRICUM III. Ducem Medlicensem, fratrem LEOPOLDI, adiunxit, unacum eius coniuge, de quibus hic b fupra §. XXIV. & XLIX. egimus. Addidit HENRICUM Iuniorem. ex eo prodeuntem, quem §. xxv. consideravimus. Falconem manu tenet, tanquam primariæ nobilitatis fignum, quo de videndus est Cl. P. MONTEFALCONIUS (c). A dextro latere AGNETEM posuit,

cum coniuge eius STEPHANO III. Rege Hungaria, de quibus supra S. LIV. pariter dictum est.

LXII. Absolutis HENRICI II. liberis, ad nepotes eius gressus fit, LEOPOL-DI Vir- LEOPOLDUM videlicet Gloriosum, fratremque, ac sororem. Atque truss relations ille quidem cum sua coniuge sistitur Theodora, quam, ut ex Au-

gusto Gracorum sanguine procreatam (d) aquila aurea in area rubra distinguit: quanquam eo tempore nil tale in usu fuerit. LEO-POLDO item leones Suevicos simili fere errore attribuit, quemadmodum & fasciam Austriacam omnibus adscripsit; licet eam ante FRI-DERICUM Bellicosum incognitam fuisse, alibi ostenderimus. A latere fini-

<sup>(</sup>a) Vid. KOELER. 1. c. p. 43.

<sup>(</sup>c) Dans la Monarchie Franc. passim.(d) Vid. supra §. XLVIII. (b) Conf. dicta hic fupra S. L.L.

finistro Fridericus, eius frater, comparet, atque in Principatu an-Tab. VII. tecessor, sine posteris desunctus. A dextris vero Cunegundis, alio nomine Agnes, qua de videatur §. L. ubi Ottocaro Iunio-ri, Duci Styriæ, aliquando nupta perhibetur, qua in opinione etiam nostrum versatum suisse, subiectum illi scutum docet.

LXIII. Ex LEOPOLDI Gloriosi liberis primo loco filiz eius si- Itemque stuntur, Margaritha nimirum, Constantia, Agnes, & Ger-nepotes. TRUDIS, de quibus fingulis paullo supra S. XLV. actum est. Cly. pei, singulis subiecti, maritos earum sat perspicue indigitant. MAR-GARITHE coniugem posteriorem, OTTOCARUM, a dextris collocavit; non prælationis ergo, sed quod & in ceteris mariti ubique a sinistris suarum coniugum compareant, dextram, nisi ad altera vota ventum fuisset, ubique occupante uxore. Superne latus dextrum FRIDERICUS Bellicosus tenet, ad cuius agnomen cum cataphracta, qua induitur, tum vero & gladio bellatorio adluditur. Adduntur uxores duz, ac prima quidem GERTRUDIS Brunspicensis, altera AGNES, quæ ex subiectis scutis dignoscuntur: prætermissa SOPHIA, de qua conferri potest §. XLI. A læva LEOPOLDUS recurrit VIII. LEOPOLDI Gloriosi filius primogenitus. Medium contra occupat truci vultu HENRICUS Crudelis, generis propagator, dextrum comitante uxore illius AGNETE Thuringica, sub qua & scutum eius gentilitium bis apparet, nosque de illa S. XLVI. locuti sumus. Denique omnium ultima est GERTRUDIS Medlingensis cum tribus suis coniugibus: ULADISLAO, Marchione Moraviæ, qui a dextro latere locum tenet extremum, HERMANNO Badensi, qui a sinistris ponitur, ac denique ROMANO, Russiae Principe, cuius digma an recte expresserit artifex, aliorum iudicium esto: quemadmodum & litteras, pectori ULADISLAI inscriptas, iisdem interpretandas mittimus. De singulis vero nonnulla S. XLIV. retulimus.

## PROLEGOMENON III.

STEMMA HABSBURGO - AUSTRIACUM, TABULIS EXPRESSUM, EXPONIT.

S. I.

n laudato iam iam Vindobonensi tabulario, aliud quoque, cylin- Tabular dro volvendum, reperitur membranaceum volumen, aliquot genealopedes longum, inque duas partes divisum. Stemma exhibet altera, Habsburgo-Austriacum, a Rudolphol Rom. Rege, tanquam uni-stemma versa stirpis Ducum, atque Archiducum Austriae propatris, ad Phi-Habsburgicum Lippum usque Pulchrum, Maximiliani I. Rom. Imp. silium. Ad-complesiunxit singulis singulas schedulas, nomina, matrimonia, obitusque xa: corum (de quibus nos tomo sequenti) Germanica lingua continentes. In aliquibus tamen, re obscura, inscriptio omissa est, maluita

chante, anno tandem 1278. post decretoriam, atque exitialem ipsi pugnam, novis pactis, Iglaviæ obsignatis (a), sponsalia tandem solemnia habita fuerunt, nuptiis ipsis anno demum 1286. Prugæ (b) celebratis, tanta quidem pompa, ac Principum (quos inter ALBERTUS, & qui eodem loco suas quoque nuptias celebravit, RUDOLPHUS, sponsæ fratres) frequentia, ut indies supra centum hominum millia

convivio exciperentur (c). Porro matrimonium isthoc eximia fecunditate beatum fuisse, GUILLIMANNUS docet, affirmans, intra annos novem, decem ex eo prodiisse liberos (d). Magna præterea huius Principis laus est apud Scriptores sui temporis, eam cum a corporis, formæque præstantia singulari, tum & ab animi dotibus, prudentia præfertim, vitæ innocentia, & amore, seu misericordia erga

pauperes (e) deprædicantibus. "Fertur siquidem (ut inter ceteros "HASELBACHIUS (f) ait) quod dum iuvenis WENCESLAUS Gu-,, TAM, suam conthoralem, tam venustam facie, quam moribus con-,, spexisset, in tantum eam adamavit, ut ejus amore dolorem super pa-"tris interitum temperasset., Atque hinc etiam factum fuisse existimandum est, ut amori honorem quoque iungeret WENCESLAUS, eamque an. 1297. puerperio licet cubantem, eadem fere pompa in palatio Pragensi coronari voluerit, qua is in Ecclesia S. VITI coronatus fuit (g). Sed ut res humanæ fluxæ, atque caducæ, tum maxime nos interdum deserere solent, cum minime putamus: ita tantæ felicitati ultra quatuordecim dies haud superstes GUTHA, ad coronam immortalem die XVI. aut XIX. Iunii anni eiusdem, qua de re tamen videbimus tomo sequenti, evocata fuit.

rum filio Regis Bohemiæ XL. millia marcarum argenti dotalitii nomine. Etsi vero Instrumentum cum die, tum anno, quo subscriptum est, careat, ad annum tamen 1276. recte refertur; confentit enim HAGECIUS Chron. Bohem. pag. 452. & Hift. Auftr. p. 471. Quin Stevererus apud Cl. Calles UM tom. II. p. 525. not. B. Laudum istud X. Cal. Dec. confectum scribit. Secus statuebat GANSIUS Gynac. lib. I. cap. I. p. 4. annum affignando sequentem, uti & Chron. Bohem, apud. Mencken. T III. col. 1725. pari errore an. 1278. primam desponsationem confundens cum fecunda. HASELBACHIUS QUIdem col. 741. A. laudi huius mentionem facit, fed tempora pariter turbat. Nos integrum, cum reliquis, huc facientibus, in Au-ctario Dipl. ad Codic. Rudolph. vulgabimus.

(a) Teste Chronog, Salisburg, ap. Hier. Pez. Tom. I. col. 380. B. Hist. Austr. p. 473. CZERWENCKA lib. I. cap. XIII pag. 76. ac præcipue Horneck. a cap. CLXXI. ad CLXXVII. qui c. CLXXIV. p. 165. haud obscure innuit, se omni illi solemnitati interfuisse, ubi ait:

Do stund Ich, und maz In mein gedankehen, Daz die Frawen plankehen Warn geparriret, Als die Haid stet gecziret.

(b) Alii, ut præfertim Chron. Auft. ad h. a. p. 468. & Hift. Auftral. p. 477. Ægræ celebra-

tas fuisse memorant. Id quod mox cit. Horneckio eatenus consentaneum est, quatenus de benedictione Sacerdotali intelligitur, ita, ut hæc Ægræ, lætitiæ autem publicæ figna Praga edita fuerint. Eius verba infra, ubi de nuptiis RUDOLPHI Ducis Suevia agetur, adducenda refervamus.

(c) Roo lib. I. p. 40. ex Dubravio. Czer-

WENKAL C. CAP. XX. P. 115.

(d) GUILLIMAN. Hift. Auft. MS. ubi eos fic enumerat: 1. fuit Ottocarus natus 1288. ætatis Regis XVII. qui obiit eodem anno die S. ELISABETHE. 2. WENCESLAUS. 3. AGNES, nati anno 1289. 4. Anna, nata 1290. 5. Elisabetha an. 1292. 6. Gu-THA an. 1293. 7. loannes an. 1292. obiit eodem. 8. IOANNES II. an. 1295. obiit anno sequenti. 9. MARGARITHA 1296. 10. N. 1297. Qui, vel quæ scilicet matri exitium

attulit, ut tomo fequenti amplius patebit.
(e) Horneck. cap. CLXXI, p. 164. HAGENUS col. 1092. D.

(f) HASELBACH, COL 741. B.

(g) Pessina Mart. Morav. p. 389. Hift. Austral. p. 484. ubi tamen verba illa, quibus WENCESLAUS uxore fua nunquam fuisse dignus perscribitur, in textum irrepsisse, cum Reverendissimo Linckio (Annal. Austr. Claravall. tom. I. p. 511.) tenemus; utpote cum Rex ille tantis virtutibus enituisse feratur, ut cognomento Pius, quin a nonnullis Sanctus appellaretur. Conf Script. Bobém.

V. Ex opposita parte CLEMENTIA (cuius imaginem quoque Secundo Vol. II. afferimus) sistitur, quam CAROLUS Martellus, Princeps Sa-CLEMENlernitanus, CAROLI Claudi, Neapolis Regis filius, cui an. 1281. addu- TA Cta fuit, complectitur. Huius matrimonii, unde CAROLUS ROBER-TUS, Rex Hungariæ, & CLEMENTIA, LUDOVICI X. Regis Franciæ uxor, prodierunt, occasionem, & caussam fuse, & luculenter describit BZOVIUS (a). De die, & anno obitus eius, quo de Scriptores variant, tomo sequenti videbimus. Subiecta scuta præter Austriacum, etiam Andegavense, unde CAROLUS ortum duxit, præfert: nec non & Hungaricum; quod ex MARIÆ, STEPHANI V. Regis Hungariæ filia, prognatus, ANDREÆ III. æmulus factus fit, quanquam ad regni possessionem nunquam pervenerit.

VI. Succedit MECHTILDIS, unacum LUDOVICO Severo, supe-Tertio rioris Bavariæ Duce, marito suo, quocum an. 1273. Aquisgrani con-Mechiunctam fuisse Guillimannus (b), & Birckenius (c), & ante illos Vitus ARENPECKIUS (d) testantur. Concordat quoque HORNECKI-Us (e), cuius verba in calce paginæ, ut adiungeremus, operæ pertium esse putavimus. Quare mirari subit, apud ADLZREITERUM (f), præftantiffimum alias Scriptorem, annum his nuptiis eius feculi nonagefimo quinto affignari; cum enim LUDOVICUM hunc nostrum Falatinum RUDOLPHI Cæsaris electioni ea conditione assensisse, retulisset: ne qua sibilis de MARIE Brabantina, prima uxoris cade (nam hanc ob levem vetiti amoris suspicionem, cœco surore abreptus, occiderat) unquam moveretur: subiungit: & hic re ipsa, Anna Polona defuncta, duxit MECHTILDEM Habspurgicam anno XCV. Norimbergæ, Calend. Septembribus. Sed facilis est hisce in rebus lapsus. Idem vero Illustris Scriptor elogium huius Principis ad an. MCCCIV. nostræ emortualem, hunc in modum concinnavit: "Cometa, triste , fidus, autumno per mensem comas explicavit, cladem portendens "mortalibus, quarum pars fuit MECHTILDIS, Casaris Alberti foror.

(a) Apud Conring. de fin. Imp. Germ. cap. XXIV. §. 10. opp. tom. I. p. 388. (b) Guilliman. l. c.

(c) Lib. I. cap. IX. p. 83. (d) Loc. cit. col. 1229. A. Add. Stero ad annum 1273.

(e) Loc. cit. cap. CIX. p. 120. feq. Die Fursten die rieten ym daz, Ez folt sein sein erstes werich, Daz er hincz Nürnberig Ainen hof folt gepieten,

> Auf Sand Merteins tag Solt der hof geschehen

Nu warib der Phalczgraf An den Kunig umb sein tochter, Zwar daz mocht er Mit guten ern tun, Daz er gewan ze fun, Der e fein stal - frewnt waz. Lawter als ein fpieglaz Da waz ym wunder von gefagt,

Wie fchon fy wer, und wie chlar. Trawrens ward er par, Do fy ym ward gegeben Daz er mit jr scholde leben, Und in frewden wachfen. Nu waz (warb?) der von Sachfen, Dez er auch wart gewert, Dez Kunigss tochter er gert, Die gab er ym zu chonen, Mit der fach man wonen Gar tugentleichen jn. Der tochter find nu zwo dahin, So daz fy Man haben genomen, Do dez hofs zeit waz chomen, Der Kunig fur gen Nurnberig.

Ex quibus verbis haud obscure colligitur, nuptiarum has folemnitates non multo ante fe-ftum S. MARTINI dicti anni peractas fuisse; utpote quod auctor confilium, prima comitia Norimberga celebrandi, cum historia nuptiarum commisceat, Rudolphumque, quasi iis celebratis statim eo profectus fuisset, An kewschs, an zucht waz die magt. (f) Boic. Gent. Annal. P. I. lib. XXV. S. L. col. m. 649.

, foror, hoc anno defuncta, Princeps magnarum virtutum, cuius fe-, cunditati suam debet originem, quicquid Boico-Palatinæ stirpis ho-"die superest. " Genuit enim præter duas filias RUDOLPHUM, patris in Electoratu fuccessorem, ac LUDOVICUM, Ducem Bavariæ secundæ, ac postea Imperatorem. Ceterum circa humeros Ludo-VICI fascia per transversum ducitur, in quo siglæ HS & NS. obfervantur, quas aliis exponendas relinquimus.

Quarto G18.

VII. MECHTILDI a dextris adiungitur HEDWIGIS, foror eius, HEDWI- OTTONIS Parvi, OTTONIS III. March. Brandenburgensis filii, coniux, an. 1278. desponsa. Cum enim, ut chronicon Salisburgense (a) refert, post decretoriam cum OTTOCARO pugnam, Reginæ viduæ se fuaque omnia RUDOLPHI Victoris gratiz permittenti, OTTO Longus, Marchio Brandenburgensis, regiæ prolis tutor, obsisteret, resque. iam ad belli continuationem spectaret, ,, demum (ut pergit auctor) "post multos tractatus, quia severitas hiemis non sustinuit, ut Ro-"manus exercitus opus bellicum in campestribus exerceret, inter Re-"gem, & Marchionem compositio celebratur: Marchio filium, & "filiam quondam Regis Bohemiæ sub tutela sua retinet, & constitui-"tur Administrator Regni Bohemiæ, Moravia vero remanet sub Re. "gis (RUDOLPHI) potestate. Frater quoque Marchionis (OTTO "Parvus) filiam Regis Romanorum (HEDWIGEM) duxit uxorem: "filia Romanorum Regis (GUTHA) filio Regis Bohemiæ desponsatur; "matrimonium inter ipsos eatenus contrahitur, quatenus minor atas "fustinuit in utroque. " Ex quibus verbis haud obscure innuitur, inter OTTONEM, & HEDWIGEM matrimonium, at inter ceteros sponsalia duntaxat celebrata suisse. Concordat cum hac epocha chronicon Floriacense, & S. LEOPOLDI apud STEYERERUM: at HER-MANNI Contracti continuator, ipsam eius solemnem celebrationem in annum sequentem differt, hanc in sententiam: Ao. MCCLXXIX. frater Marchionis Brandenburgensis coram RUDOLPHO Rege, & aliis Principibus, & Baronibus in Wienna militavit, & eiusdem Regis filiam duxit uxorem. Eiusdem opinionis est anonymus Leobienb c fis (b). CZERWENKA hac in re paullo aliter fentit (c), existimans, tres omnino nuptias iam tum anno 1273. a RUDOLPHO, adhuc A-

(etsi ex eo non nisi duæ filiæ prodierint) fuisse hoc matrimonium, inde intelligitur, quod HEDWIGE anno 1303. fatis defuncta, maritus eius fecundos thalamos respuens, in monasterio Leninensi monachum Cisterciensem induerit, naturæ concedens anno sequenti (d). MENLIUS (e), qui cam BERTHAM, quemadmodum & alii ANNAM appel-

quisgrani agente, factas fuisse, quibus nempe MATHILDIS LUDO. VICO Palatino, AGNES ALBERTO Saxoni, & HEDWIGIS OTTO-

non auctores mox allegati, de hac ultima filent. Iucundiffimum

NI Brandenburgico addicta fuerit.

At HORNECKIUS fupra, nec

<sup>(</sup>a) Loc. cit. col. 380. B.

<sup>(</sup>b) Ibid. col. 851. B. (c) Lib. I. cap. XI. p. 62. (d) Gans I. c. cap. VI. p. 26. Beckman.

Hift. Anhaltin. P. V. lib. VI. cap. VI, (e) In Chron. Geneal. Habsb. MS. lib. II. arb-II. tit. 32.

appellant, admirabili vitæ sanctimonia, & morum comitate insignem Tass fuisse, deprædicavit. Albertus Argentinensis (a), hanc primum VIII. Duci Vratislaviæ matrimonio copulatam fuisse, refert : de quo tamen Scriptores reliqui, quantum quidem nobis constat, nullam faciunt mentionem: quemadmodum de Volmaro, aliisque Marchionibus, quos ex eadem HEDWIGE genitos fuisse, affirmat (b), nihil explorati habemus.

VIII. A latere MECHTILDIS finistro coniugem suum OTTO-Quinto NEM, HENRICI, Bavaria secunda, seu Inferioris, Ducis filium, CA-CATHA-THARINA complectitur, eidem an. 1276. ad restituendam inter ut-RINA. riusque parentes, confirmandamque amicitiam, tradita. Cum enim HENRICUS OTTOCARO, Regi Bohemia, fœdere fociatus, RUDOL-PHO, quo eundem Regem ad officium reduceret, Bavariam cum non magno, sed valido tamen exercitu transire paranti, se se primum opponere, mox vero faniora fequi confilia inciperet: pax inter illos ea conditione coaluit, ut RUDOLPHUS filiam fuam OTTONI, HEN-RICI filio, matrimonio elocaret, HENRICUS vero sex, & quadraginta aureorum nummum millia numeraret, Austriam supra Anasum, seu Superiorem, cum dotis, tum pignoris nomine accepturus. Qua de re præter multos sat idoneos testes (c), etiam ADLZREITERUM (d) habemus, qui HENRICUM, eodem tempore bis vacillantem, novis beneficiis contineri debuisse affirmat, ac tum demum regionem fupra Anasum ipsi hypothecæ loco, & ad filiæ CATHARINÆ firmandam dotem, oppignoratam fuisse. Qua facilitate RUDOLPHI HEN-RICUM aliquantisper ita fidum, promptumque suisse, ut Cæsar nemine libentius, liberaliusve uteretur. Sterile fuisse hoc matrimonium, LEQUILEUS existimavit, sed binos exillo filios prognatos fuisse, præter chronicon Salisburgense (e) epitaphium illorum, in monasterio S. Crucis legendum, testatur, quod huiusmodi est: RVDOLF ET HEIN-RIC FRS (fratres) FILII OTONIS DVCIS BAWARIE ET NEPOTES RVDOLFI REGIS ROMANORVM. lpfa CATHARINA diem fupremum clausit anno 1283. teste ADLZREITERO (f), ac chronico Australi (g). In subiecto scuto præter Austriacum digma, ad uxorem pertinens, Hungarica, Bavarica que mariti tessera observantur: hac gentilitia, & avita: illa adventitia; nimirum quod Otto Hungaria aliquando, quanquam jam mortua CATHARINA, Rex electus fuerit, ut ut fortunz potius ludibrium factus, illud cum ingenti vitz periculo brevi deserere coactus fuerit.

MON. AUST. T. III. P. I.

(a) Chron. p. 105. lin. 4.

(b) Ibid. lin. 42. (c) Hist. Austral. plen. apud Freher. T. I. pag. 470. ad an. 1276. Haselbach. loc. cit. col. 735. A. quanquam haud aperte. Dicit tamen : Hinc (RUDOLPHUS) Rex arma verfus Austriam corripuit, & per Bavariam iter suum deslexit, quem Henricus, Dux Noricorum supra Pataviam plurimum arrestavit, tanquam Ottokarı rebellionis confentaneus: nam & eidem devoverat, se Regi per sua dominia transitum negaturum. Sed post interjectis tractatibus, libere proIX. Su-

cessit. Add. Chronicon Colmar. ad annum 1276. Roo, Cuspinianus, Aventinus, aliique bene multi.

(d) Loc. cit. col. 651.

(e) Loc. cit. col. 382. B. ubi eos Vindobona

obiisse, conceptis verbis memoratur.

(f) Loc. cit. col. 655. ubi loco Henrici legendum esse Ottonts, ex adiecto nomine Catharina manifestum sit.

(g) Loc. cit. p. 475. ad an. 1283. ubi tamen lectorem haud moretur, quando STRUvius in calce paginæ Ottonem legendum putat.

Sexto

IX. Superne tandem a latere finistro conspicua redditur AGNES, cui maritus Albertus, Dux Saxoniæ, qui ei statim post coronatio-VIII. nem RUDOLPHI Aquisgrani an. 1273. obtigit, adiungitur. Sic enim Henricus STERO ad an. 1273. "Ipse etiam Rex (RUDOL-, PHUS) adhuc existens in palatio Aquensi, ad quod iam pridem in-, thronizatus a Principibus fuerat, duas filias fuas, vnam Domino "LUDOWICO, Comiti Palatino Rheni, alteram Duci Saxoniæ matri-"monialiter copulauit.,, Quod quidem ante festum S. MARTINI, Rege, ac Principibus adhucdum Aquisgrani verfantibus, factum fuifse, supra S. VI. ostendimus. Felix, atque secundum etiam hoc matrimonium fuisse, argumento erant, præter filiam ELISABETHAM, filii quinque. Obiit circa annum 1312. qua de re tamen tomo fequenti ex instituto agemus.

X. Atque has quidem RUDOLPHI filias stemmati suo inseruit malo ple- Genealogus noster, sex videlicet numero, omissa septima, EUPHEMIA ordinere- nomine, sanctimoniali Tullnensi; quin, si nonnullis sides, etiam octacensetur: va, eaque anonyma, aut COLETA nomine, de quibus nos tamen volumine fequenti videbimus. Quod ad ordinem spectat, illum, respe-Etu cuiusque ætatis, tam hic, quam apud plerosque alios, male se habere, ex dictis, & quidem præcipue ex tempore nuptiarum, ab illis initarum, constare poterit. Quare operæ pretium erit, debitam secondum ordinem ætatis, quoad eius fieri poterit, hic constituere seriem.

Oui restituitur.

XI. Itaque inter RUDOLPHI I. filias omnium primo loco natam fuisse tenemus MECHTILDEM, proximo AGNETEM. Cuius rei ratio exinde petitur; quod hæ duæ non modo omnium primæ matrimonio elocatæ fuerint a RUDOLPHO, sed & longius ante ceteras. Inter ipsas quoque has duas ut ordinem observemus, MECHTIL-DEM primo, AGNETEM secundo loco ponimus; quippe quod id ab auctoribus cum æqualibus, tum fequioribus, ficubi de iis mentionem iniiciunt, similiter fieri videamus. Rationi autem consentaneum omnino est, a prudentissimo Rege factum suisse, quod solet frequentius; ut nempe ceteris paribus, filiæ natu maiores præ iunioribus, ne cui iniuriam facere videantur parentes, elocentur. Ergo MECHTILDIS primo, secundo loco AGNES nata est: tertio CATHARINA, quæ an. 1276. quarto HEDWIGIS, quæ an. 1278. vel 79. nupfit, collocanda: quintum locum CLEMENTIA, quæ an. 1281. ac ultimum, quæ anno 1286. eundem statum amplexa fuit, GUTHA occupabit. Porro ex his ipsis cum, ut paullo ante diximus, GUTHAM an. 1271. in festo S. Gertrudis natam, Guillimannus, & Schoenlebe-NIUS doceant: reliquas ante id tempus editas fuisse, necesse est: quarum tamen ætatem ut proximius definiamus, difficile foret. Id unum animadvertimus: seculo XIII. & sequenti usum tulisse, ut Principum filii, filiaque, mature admodum nuberent; cuius rei exempla vel ex fola historia Austriaca plura adducemus volumine sequenti. Ipsam quoque GUTHAM anno ætatis XIV. nupsisse, ex dictis elucescit, cui parem natu fuisse & maritum, historiæ Bohemicæ Scripto-

b

Scriptores notant. Quod si igitur & reliquæ sorores exemplum eiusmodi præiverunt, ad earum ætatem eruendam eo pronior erit cal-

XII. A liberis Rudolphinis, sexus seminei, ad mares nos ducit HART. Genealogus, qui ut posteros Alberti, generis propagatoris, ininter-Mannus, rupto deinceps ordine profequi posset, fratres eius iuniores præmisit. Rull. si-Primo itaque HERMANNUS, seu rectius HARTMANNUS, occurrit, lius, cum cum sua sponsa Ioanna, Eduardi I. Angliæ Regis filia. Extant a-sponsa pud RYMERUM (a) epistolæ variæ, unde desponsatio ista, paucis memorata, illustrari queat. Negotium ipsum an. 1276. cæptum, atque inter ceteros cum Episcopo quoque Basileensi HENRICO (b) transactum est. Nam etsi EDUARDUS anno præcedenti ALPHONSO, Castellæ Regi, qui assumpto Regis Romanorum titulo, ius aliquod in Imperium Romanum sibi competere obtendebat, multum faveret, atque ea propter etiam GREGORIUM X. PP. quatenus ALPHONSO ius, quod in Romanum Imperium haberet, affereret, per epistolam(c) Westmonasterii, die IV. Maii an. 1275. signatam, compellaret; acceptis tamen a RUDOLPHO, quibus HARTMANNO filiam EDUARDI in matrimonium postulabat, litteris, (d) confilium mutavit, missisque in Germaniam nuntiis, quam grata sibi foret eiusmodi affinitas, contestatus est. Petebat autem EDUARDUS præter dotalitium, filiæ suæ confignandum: ut RUDOLPHUS, accepta olim dignitate Imperiali, feu corona Romana, HARTMANNUM in Regem Romanorum eligi procuraret, quod & is in se recepit (e); mox vero mutato consilio, operam se daturum perscribit: ut filium suum Regem Arelatensem (f) crearet. Nosse volumus vos universos, & singulos, per præsentes, quod ad hoc efficaces curas nostras, & operas applicare promittimus, & magnopere laborare, quod charissimus filius noster HARTMANUS, Comes de Habesburg, & de Kyburg, Alfatiæ Landgravius, regnum Arelaten. Romani Imperii Principum applaudente consensu benivolo, va-Secundum hæc sponsalia contracta sunt, & quidem leat adipisci. an. 1278. (g), donatioque IOANNÆ propter nuptias, mille marcarum argenti redditus amui, iisque cum Deo & die (sicubi nimirum HART-MANNUS largitione Divina bonorum pariter, & honorum temporalium incrementa susceperit) successivis, ut epistola RUDOLPHI loquitur, augendi incrementis, stipulati sunt: dos contra a patre EDUAR-DO decem milia marcarum Sterlingorum adpromissa fuere (h). Quin res eo iam perducta fuerat, ut tam Augustus, quam Augusta, qui-

(a) Act. publ. tom. I. P. II. p. 153.

(b) Epiftola EDUARDI ad hunc Epifcopum adducitur ib. p. 154. Idem unacum præpo-fito Verdensi Andrea Wiennæ sept. Kal. Sept. 1277. mandatum accepit, îponfalia contrahendi. ibid. p. 161. col. 1.

(c) Extat hæc epiftola ibidem p. 145. cui addatur & alia pag. feq. qua Eduardus Alphonso Rom. Regi contra Rudolphum de Alemania, Comitem de Habsburg, auxilium bromittit.

(d) Innuunt hoc instructiones, tradita Nun-

ciis Regis Anglia, in Alemaniam profecturis ob idem negotium, quæ incipiunt: Su-per curiali mandato, & responso, quæ Dominus Rex Alemaniæ fecit Regi Angliæ &c. Ibid. p. 154. col. 2.

(e) Ibid. p. 169. col. 2.

(f) Ibid. p. 170. col. 1. (g) Per inftrumenta, ibidem p. 170. col. 2. & p. 171. col. 1. & 2. edita.

(h) Cuius rei instrumentum extat ibid. p.

170. col. 1. feq. & p. 172. col. 1.

libet suo nomine, Vienne quinto Non. Maii Indict. sexta anno Do-VIII. mini 1278. nuptias circa proximum instans festum Nativitatis Beatæ MARIÆ Virginis, vel circiter, celebrandas fore, publice promul-

gari fecerint (a). Hæc vero, uti ad effectum hoc anno perducta haud funt, ita & sequenti conventum suisse videtur, ut HARTMANNUS in b Angliam se se conserens (b), id quod Rex Angliae ob teneram filiæ

ætatem iam sub initium negotiationis petebat (c), ibidem & nuptias celebraret. At mors, ultima rerum linea, totum hoc cœptum uno velut memento subvertit, HARTMANNO anno 1281. aquis Rheni fuffocato, ut volumine sequenti dicemus.

Corolla in eius capite. quid fibi velit?

d

XIII. Ceterum quoad cultum HARTMANNI, suspiciendum est cum primis caput eius, serto cinctum, quod etsi hic loci tanquam signum iuvenis, qui cœlebs obierit, habendum sit, in memoriam tamen revocat usum, & morem gestandi serta, MAXIMILIANI temporibus, quibus has tabulas prodiisse, docuimus, vigentem, de quo nos volumine huius tomi fecundo aliquot testimonia congerimus (d), illustrarique poterit ex Ponti HEUTERI loco, ubi de eiusdem MA-

XIMILIANI nuptiis agens (e), de pompa, ab illo ea occasione ducta, ita ait: "Numerus nobilium equitum, exceptis famulis, erat mille "ducentorum, qui omnes MAXIMILIANUM nudis capitibus præ-" cedentes, serta circum tempora, e margaritis ingentibus consecta, , quibus pretiofi intermiscebantur lapides, serebant., Simili corolla etiam IOANNEM parricidam, cuius icon in hac tabula locum penultimum occupat, ornatum videmus, etsi illam, qua eum ALBER-TUS ipso sux cxdis die redimire voluit, adeo aspernatum suisse, referant, ut execrabile, quod in illum conceperat odium, inde tanto magis auctum, ac incensum fuisse, videretur.

Rubot-PHUS cum Agux. fua.

XIV. HARTMANNUM RUDOLPHUS excipit, frater eius iunior. Neque enim audiendi sunt, qui hunc illi nascendi ordine praivisse putant. HARTMANNO enim, antequam de evehendo RUDOLPHO quisquam cogitaret, dignitas Regis Romanorum, mox vero regnum etiam Arelatense, ut mox vidimus, decretum erat. Quod etsi a singulari patris in filium amore, ac studio, quo illi etiam præ ALBER-TO primogenito favisse videtur, proficisci potuerit: argumentum tamen, quoad ætatem RUDOLPHI sat firmum ideo est; quod de hoc mentio eo tempore nulla, ALBERTO autem primogenito Ducatus Au-Aria, & Styria; utpote OTTOCARO an. 1276. iam iam cedente, statim animo destinari potuerit, etsi promulgatio ipsa ante Principum Imperii consensum fieri nequierit; quare mirum haud est, si ALBER-TO primogenito amplissimos Austriacos Ducatus decernens, filio alteri de Regia quidem dignitate, sed Austriacis provinciis forsitan haud præferenda, provideret. Accedit, quod RUDOLPHO patre,

(a) Ibid. p. 171. col. 1. & 2.

178. col. t.
(b) Per mandatum Regis Anglia fub die 28. (c) Teftantibus allegatis instructionibus Nun-Aprilis anno 1279. præcipientis, ut HART-Aprilis anno 1279. præcipientis, ut Hart-Mannus brevi in Angliam venturus, ubi-(d) Lib. I. cap. XVII. que honorifice exciperetur. Ibidem pag. (e) Rer. Belg. lib. I. p. 81.

Ibid. p. 154. col. II.

monasterio Wettingensi die XIII. Ianuarii anno 1273. usumfructum bonorum quorundam assignante (a), Alberti, & Hartmanni confensus rogatus sit, RUDOLPHI non item; quod cum nullam verosimiliorem ob caussam fieri potuerit, quam quod is ætatem legitimam nondum attigisset; consequens omnino est, ut HARTMANNUS ætate maior fuerit. Huic RUDOLPHO AGNES, OTTOCARI Regis Bohemiæ filia, iisdem contractibus obvenit, quibus, ut supra vidimus, eius foror GUTHA WENCESLAO, OTTOCARI Regis filio. Imprimis nempe RUDOLPHUS AGNETI sponsus adpromissus suit per laudum concordiæ, a nobis supra allegatum: deinde vero, cum, fædere isthoc brevi rescisso, aliud an. 1278. non longo post decretoriam cum OTTOCARO pugnam tempore, cum vidua Regis, ac OTTONE Brandenburgico, tutore, initum fuisset, sponsalia tandem celebrata fuisse ex HORNECKIO (b) intelligimus, auctore qui omni illi actui interfuit (c). b c Ipfas nuptias anno deinde 1286. Pragæ celebratas fuisse, ex eodem HORNECKIO colligimus, ubi WENCESLAUM, Regem Bohemiæ, inducit, RUDOLPHO huic nostro valedicentem, rogantemque, ut sibi suam ipfius fororem GUTHAM, uxorem in Moraviam usque adduceret, a se vice versa sororem AGNETEM recepturus, quacum matrimonium antea ratum & ipse consummaret (d). Quod & factum, pera-Etumque fuisse, eodem loco memorat. Cum igitur nuptiæ WEN-CESLAI cum GUTHA dicto anno 1286. insigni cum pompa Pragæ celebratæ fuerint, ut supra retulimus; consequens est, ut & RUDOL-PHUS sponsæ suæ eodem loco, & tempore coniunctus suerit, præmissa tamen benedictione sacerdotali, ut supra §. IV. not. (b) p. XLVI. innuimus Agra. Id quod ex verbis HORNECKII, in calce huius paginæ adductis, confirmatur, dicentis; WENCESLAUM Re-

(a) Per instrumentum, in Genealog. Dipl. tom.

11. P. II. num. dxxiv. p. 433. editum.
(b) Cap. clxxi. p. 164. feqq. ad clxxvi.
(c) Cap. clxxiv. p. 165. ubi ait:
Der Kunig (Rudolph) schuef do, Daz ymer zwischen zwo, Ain Ritter nider faz. Do stund ich, und maz, In mein gedankehen, Daz die frawen Plankehen

Warn geparrieret.
(d) Horneck. cap. cciii. p. 185.
Und der Kunig von Pehaim Fur auch haim zu land, Herczog Ruedolfen er tewr mant, Daz er darnach gedecht, Und ym churczleichen precht Die schönn wolgemuten Sein swester Frawn Guten, Die er e zu der E het genomen: Und wann er mit jr wer chomen Hincz Merchern in daz lannt, So wolt er in zu hannt Trawrens berawben, Seiner fwester erlauben Frawen Angnesen er wolt, Daz fy ym hinwider folt Gesellchleich ligen pey.

Der gehaiz wart trawrens frey Chunig RUEDOLFS Parn, Als pald er chom gevarn Ze Oesterreich in daz lannt, Seinn Prueder er mant Herczogen Albrechten, Daz er im hiez gerechten Und seiner swester chlarn, Die da mit jm scholden varn Hincz Pehaim zun jrm man. Herczog Albrecht gewan, Wez man bedorft vollen rat, Und do man daz berait hat, Daz jm geprast nicht; Herczog Ruedolf all gericht Gegen *Pehaim* fur, Dem sein hercz swur In ganczer liebs chraft, Nach der geselleschaft Waz ym ant und ger, Die furt auch gen ym her, jr Prueder Chunig Wenczla Die hochczeit hub sich da, Und der wechfel mynnichleich, So daz jr yedweder geleich Dem andern fein swester gab, Ganczer frewden urhab, Unter jn virn fich hub.

TAB. gem, cum sorore sua, RUDOLPHO, sororem suam itidem adducenti, obviam processisse, statimque sponsas utrinque extraditas, ac nuptias, ut loquitur Poeta, inceptas fuisse. Qui etsi locum haud exprimat, Ægræ tamen contigisse, ex supra adductis testimoniis facile intelligitur. Verum non diu durasse hoc matrimonium, volumine fequenti, ubi de immatura morte RUDOLPHI dicetur, perspicuum fiet: nec exoptatos tulisse fructus, IOANNES, qui in supremo huius tabulæ angulo fistitur, infelix patrui sui percussor olim suturus, testimonium feret.

De Duca-

XV. Ceterum utrique horum Principum in subiectis scutis præter fasciam Austriacam, ac leonem Bohemicum, ad prosapiam AGNE-Suevia o- TIS pertinentem, Suevia leones tribuuntur, quin & sigla, nomini RUDOLPHI adiecta, haud dubie D. ux S. ueviæ interpretandæ funt Qui titulus haud vulgariter hactenus Eruditorum torsit ingenia, huius Ducatus situm, ac fines investigantium. Etsi enim Historia Australis ad an. 1282. conceptis verbis dicat: RUDOLPHUS Rex Augusta curiam celebrat, ibique de consilio, & voluntate nobilium, qui aderant, Albertum, filium suum, Ducem Austria, & Styria constituit, sibique Chronologum Australem, ad an. 1283. Gerardum de Roo, BIRCKENIUM, aliosque, consentientes habeat: non desunt tamen viri hac nostra ætate doctissimi, qui cum ex silentio auctorum, ab historia, & chronica Australi diversorum, attamen æqualium, aliisque ex caussis bene multis, omne hoc factum aut fere negant, aut de falsitate saltem suspectum reddere sategerunt (a). "abesse video (ait Doctissimus Pescerus b) quin in suspicionem ", incurram, figmentis me adnumerare, quicquid vel de Ducatu, vel "Principatu Sueviæ in RUDOLPHUM, RUDOLPHI Cæsaris filium, a "patre translato, vulgo narratur. Ac fi quidem ex animo dicenda "fententia est, libere profiteor, me eius rei credere parum, aut om-"nino nihil.,, Alii contra factum negare non aufi, reliquias Ducatus Suevici vel in Landvogtia Austriaca Sueviæ, alii in patrimoniali Guelphorum antiquorum Comitatu, vel omnino in illis ditionibus Suevicis, quas hodie Archiduces sub nomine Anterioris Austriæ posfident, ut funt Landgraviatus Nellenburgicus, Marchionatus Burgoviensis, Comitatus Hohenbergicus, quatuor civitates Silvestres, pagus Brisgoviæ, Mortenaviæ tractus, dynastiæ Schelcklingen, Berg, & Ehingen, vel denique in regione Sueviæ transdanubianæ quærendas effe existimant. Cui ultimæ sententiæ etiam accessit, qui has aliasque diversas eiusmodi opiniones retulit, KOELERUS (c). Verum quemadmodum doctiflimus Vir ceteras opiniones ipfe facile confutavit: ita & fux tantum abest, ut magnopere confidat, ut in calce fux scriptionis ingenue potius fateatur: "Altioris indaginis hoc effe argu-"mentum, & gravius, quam quod pro dignitate a se tractari, atque " exponi potuerit. " XVI. No-

<sup>(</sup>a) Hos inter facile Princeps est Doctifs. D. Io. (b) Ibid. S. XXIII. p. 43. The first process of the first Thef. rer. Suevic. tom. III. p. 5. recufo. 587. S. XV.

XVI. Nobis igitur, si sententiam, animo insidentem, exerere li-Qui ei recet, negari posse haud videtur, RUDOLPHUM Sueviæ Ducem non vera colaliquando, ac certa faltem ratione, appellatum fuisse a parente Cæsa-" Non enim sola historia, aut chronica Australis, qua communiter allegari folent, id fuadet auctoritas, fed & HORNECKII teffis, ut iam diximus, RUDOLPHI res suismet oculis multoties spectantis (a), adeoque locupletissimi. Is namque Comitia Augustana, in quibus Cæsar Albertum, & Rudolphum, filios suos, Duces Austria, Styriæque nominarat, data opera describens, Austriæ, ac Styriæ Proceres, quid Cæsar animo versaret, ignorantes, suisque iuribus inde derogatum iri veritos, fub ipfum folemnem eius Orationem intercessisse memorat, ac ut ne dux illa provincia inter totidem Principes tribuerentur, rogasse. Cæsarem itaque ut turbatos sedaret animos, defixis aliquantum humi obtutibus, submissa voce reposuisse: non fibi animum esse, geminos illis præficere Dominos, sed ubi ad herciscunda olim dominia ventum fuerit, alterum Austriæ, Carinthiæ (b), (quanquam hanc statim, ac eodem die, MAINHARDO Tyrolensi collatam fuisse, ibidem referat) & Styriæ Ducem fore: alterum Sueviæ (c). Et revera anno mox insequenti, ut fidem datam solveret, Austriacisque conceptum ex geminatis Principibus timorem

(a) Add. Cl. Pez. in præfat. ad eundem au-ctor. p. 5. §. IV. feq.
(b) In diplomate quoque, VI. Kal. Januar.
an. 1282. fubfcripto, & a Clár. Calles.
loc. cit. P. II. lijb. VIII. p. 588. not. C. ad-ducto, quo filiis fuis Alberto, & Rudoldicta feuda confert, de Ducatu Carinthiæ mentio nulla est, quemadmodum ex caussa, postea dicenda, nec de Ducatu Suevia, sed solummodo: De libero (ait Rudolphus) ac expresso censensu Imperii Principum, jus in electione Regis Ro-mani ex longa confuetudine tenentium, Principatus, sive Ducatus Austriæ, Styriæ, Car-niolæ, & Marchiæ, cum universis suis bonoribus, juribus, libertatibus, & pertinentiis - - - Illustribus Alberto, & Rudolpho, filis nofiris obarifimis, apud Agultam fo-lemniter cum vexillis, folemnitate debita concessimus in feedum, ac Principum nume-ro, confortio, & collegio aggregantes eosdem, & ipsis jus Principum concedentes, ab eis pro Principatibus memoratis fidelitatis, & bomagii recepimus juramentum.

(c) Horneck. cap. cc. p. 182. ubi Rudol-Phum in Comitiis Augustanis, anno 1282. convocatis, hunc in modum loquentem

inducit:

Er fprach: Jr herren, jr schult wissen, Waz Ich dez leibs han verfliffsen Ze dinst Römischer chron, Dez han Ich den lon Von den Fursten, genom. Die land, die Ich han vberchom, Und dem Reich han Ich pracht Mit ewr helfleichen Mach, Daz daz ist jr wille

Offen, und stille, Wem jch sew wil leihen, Daz fy den nicht verczeihen Jr gunst darczu, Paide spat, und frue Sind fy mir dez berait, Daz ist die warhait. Die Fursten sprachen all Mit ainem lawten fchal: Ir habt die gunst vmb vns erworben, Seind daz find verdorben Derfelben landt Erib - Herren, Wen jr damit welt eren, Mit vnferm willen jr daz tut. Kunig Ruedolf der wolgemut Sein fun hiecz chomen dar, Er sprach: jr Herren nu nempt war, Waz jch dem Reich gedint han, Daz ift durch Got allermaift getan, Darnach durch die zwen, Die ir hie fecht sten. Dauon Niempt fol verdrieffsen, Ob fy main daran geniessen, Daz fy werden Fursten, Sy find wol in den Getursten. Wan jn guts vom Reich geschiecht, Ez bleibt vnverdint nicht, Wo daz Reich jrs Dinsts bedarf. Do jn der Kunig also entwarf Mit red fein Maynung, Daz er die zwen Jung Mit difen Landen wolt beraten; Die Herren auf hoher traten, Und besprachen sich ain weil. Hinwider gieng fy mit Eyl, Sy fprachen: Herr, feit gemant, Daz ewr Chunichleich Hant

TAB. expelleret, ALBERTUM folum, & unicum, datis propterea litteris, provinciis illis, ea tamen conditione, præfecit: ut nisi RUDOLPHO filiorum alteri intra spatium annorum quatuor de condigno Imperii Principatu prospiceret, ALBERTUS certa pecuniæ summa eidem fra-

tri suo satisfaceret (a). "Ad hæc (inquit) in providentiæ nostræ mo-"deramine residere volumus, infra prædicti quadriennii spatium or-", dinandi, sive taxandi, quantum præfatus Albertus, vel eius hæ-"redes legitimi, dicto RUDOLPHO post lapsum quadriennii, dare, "& folvere in pecunia teneantur. - - - qua tamen (folutione nempe "pecuniæ) erunt liberi, si eidem RUDOLPHO de honorabili prævide-"rimus Principatu.,, His adde IOANNIS Parricidæ facinus, quo in Albertum, patruum suum, ideo duntaxat exarsit, quin demum mortem intulit; quod, ut ipse putabat, sibi hereditatem paternam, Ducatum Sueviæ, diutius retineret. At quo pacto is illum hereditatio titulo petere poterat, nisi aliquando possedisset & pater?

Sed lis est, an Helvetia quærendus fit?

Ъ

XVII. Maior igitur, & haud paullo intricatior est difficultas de Ducatus huius situ, limitibusque, ut videre est apud Scriptores illos, hodierna qui argumentum isthoc aut data opera (b), aut aliud agendo attigerunt. Plerique illum in hodierna quidem, ut diximus, Suevia quærunt: fed vix, ac ne vix quidem, ut ipsimet agnoscunt, reperiunt. Diversitas quoque sententiarum signum haud obscurum præbent nondum inventæ veritatis. Quare paullo alia via investiganda videtur, oculusque geographicus vertendus aliorfum, dicendo: Ducatum Sueviæ, a RUDOLPHO Cæfare filio fuo cognomini destinatum, si non omnem, maximam tamen partem, haud alibi, ac in hodierna Helvetia quarendum, atque favente etiam, ut speramus, fortuna, inveniendum fore. XVIII.

Uns hat geraicht die genad, Daz uns dhain fchad An unfern alten Rechten, Die uns mit guten und mit flechten Handvesten sint pestetigt: Wo jr dez verczigt, Daz flund ungenädichleich, Als vil als wir dem Reich Und euch gedint haben. Die Recht sy furgaben, Ez wer also chomen her, Und wer auch noch jr Ger, Daz Oesterreich, und Steyrlannd Wann ain Herr wurd benant, Dem fy wolden undertenig wesen (Ain Hantvest ward da gelesen, Dew jn die recht pewärt) Daz jr uns daran pefwärt, Herr, dez getraw wir Euch nicht. Der Kunig ain weil danider plicht, Der wolgeczogten, und der weis Sprach zu den Herren leiz: Ir fchult mich recht versten. Jch han der Sune zwen, wan dew tailent jrew lannt, Chrain, Chernden, und Steyrlannt, Da fol ainer Herr werden So fol von Swewischer Erden der ander Furst baissen,

Von dez selben Landes Chraissen Mag er ane scham

Wol gehaben Fursten Nam. (a) Datum est diploma Rhenofelde, Kal. Iunii 1283. cuius fragmentum adducit fæpe laudatus P. Callesius I. c. pag. 589. ubi tamen exemplum mendofum nactus, loco Rheinfeldæ, seu Reinfeldæ, Kainfeldæ bis legit. Sed lectionem priorem restituendam, patet ex diplomate apud Lunic Part. fpecial. Cont. I. Fortf. I. Abfaz IV. pag. 9. Item apud Bircken, p. 196. ac apud Rousser Suppl. au Corps Dipl. tom. I. P. I. p. 142. Quod datum est in Rhinfeldia die XI. mensis Iunii A. D. 1283. regni no-firi anno X. In Genealogiz quoque Dipl. Vol. III. N. DEXIX. P. 514. RUDOLPHI diploma extat, datum Basilea III. Kal. Iunii Indist. XI. anno Domini mcclxxxiii. regni nostri decimo. Omittimus cetera; cum ex his satis liqueat, Rudolphum eo tem-pore cum Rhenofelda, tum in locis vicinis degisse, quemadmodum & eodem anno comitia Brifaci celebravit.

(b) Quorum in numero præcipui funt supra laudati Peslerus, & Koelerus; quibus addendus Lud. Barthol. de HERTENSTEIN, laudatæ Wegelini Collect. itidem infertus.

b

f

 XVIII. RUDOLPHO Cæfari ante, & post adeptam dignitatem Re- Ubi quiр. giam, præter Landgraviatum Alfatiæ, Comitatum Habsburgicum, pe fines giam, præter Landgraviatum Ayuriæ, Conntatum Hussburgicum, Aleman-& Lenzburgicum in Argovia, Kiburgicum in Turgovia, ac Badensem, niæ, seu itidem in Zurichgovia sitos, paruisse res satis superque cognita est (a). Suevia; Atqui hos pagos RUDOLPHI ætate non ad Helvetiam (utpote quod nomen tum penitus interciderat) sed ad Alemanniam, seu Sueviam, pertinuisse; quodque Alemanni, seu, quod cum tempore idem erat, Suevi, illuc olim commigrarint (b), recte etiam sic appellatos suisse, varie demonstrari potest. Et de Turgovia & Zurichgovia quidem res dubio caret; quando Cl. Schoepflinus ex Walafrido Strabo, & RUTBERTO monacho clare oftendit, Ursam fluvium, non Rhenum, iam seculo septimo Alemanniæ limitem effecisse (c). LUDOVICUS quoque Germanicus in diplomate, an. DCCCLX. subscripto (d), Curtim Turegum in Ducatu Alemanniæ collocat. Et ut ad tempora, de quibus maxime quærimus, propius veniamus, extat locus admodum opportunus in OTTONE Frifungensi (e) apud URSTISIUM, Scriptore seculi XII. cumprimis illustri, qui de FRIDERICO ab Hohenstauf. fen, Sueviæ Duce, agens, de eadem urbe Turicensi ita proloquitur: "Sic itaque prædictus FRIDERICUS, dux simul Suevorum, & gener "regis factus, ad propria rediit: & ne multis morer, BERTOLFUM "(Zaringensem) tandem pacem petere coegit - - - - Conditio autem "pacis talis fuit, vt BERTOLFUS ducatum exfestucaret, sic tamen, " quod Turegum, nobilissimum Sueviæ oppidum, a manu Imperatoris " ei tenendum remaneret. " Et paucis interiectis: A prædicto etiam Lemanno fluuio, tota illa provincia Alemania vocatur. Quibus ultimis verbis, etsi etymon nominis Alemanniæ minus feliciter exputaverit, haud tamen obscure docet, quinam sua ætate sensus de origine nominis, quique limites fuerint. Animadvertendum præterea, quod etsi limites illos a Lemanno fluvio ducere videatur auctor, spatium tamen illud, Lemannum inter, & Ursam interiacens, hand excludere. Similia habet fragmentum Auctoris incerti apud eundem URSTISI-UM (f), qui & addit: "Quidam totam Teutonicam terram Aleman-", niam dictam putant, omnesque Teutonicos Alemannos vocare so-" lent. Sed illa tantum prouincia, id est Sueuia, a Lemanno fluuio "vocatur Alemannia, populique, eam inhabitantes, folummodo vo-" cantur Alemanni. " Denique Abbatiam Einsidlensem, trans lacum Turicensem sitam, non minus quoque ad Alemanniam computatam fuisse, ex diplomate OTTONIS Magni R. R. an. DCCCCXLVI. constat (g), ubi MECHINRATES cella HERMANNO Duci subesse refertur. Cum igitur Zurichgovia, atque adeo Comitatus Badensis, partem Alemanniæ indubie constituerint: de Turgovia id tanto magis dicendum erit, quanto illa Rheno, ac reliquæ Alemanniæ proximior est. XIX. Ma-

MON. AUST. T. III. P. I.

cap. VIII. pag. 414.

<sup>(</sup>a) Vid. Geneal. Dipl. lib. I. Cap. VI. feqq. (b) Vid. Clar. Schoepflin. in Alfat. Illuft. Т.

I. p. 175. præsertim vero p. 628. S. XVI. (c) Ibid. p. 629. §. XVII. (d) Ex HARTMANNI Annal. Einfidl. p. 15.

<sup>(</sup>e) Otto Frising. de gestis Friderici I. Imp.

<sup>(</sup>f) Part. II. p. 84. Add. vit. HENRICI S. Imp. apud Leibnit. rer. Brunf. tom. 1. p. 440. (g) Apud HARTMANN. loc. cit. p. 15. citan-

te Clar. Schoepflino, ubi fupra.

XIX. Maiori dubio subiectus videtur situs pagi Argovia, in quo Comitatus cum Habsburgicus, tum Lenzburgicus, locati sunt. Quippago outperpe, quod in genealogia nostra Diplomatica (a) abunde ostensum fuemerato: rit, Argoviam, quin & ipsius Zurichgoviæ partem nonnullam, cum ante, tum post RUDOLPHUM Habsburgicum, ad Burgundiam mino-VIII.

rem spectasse. Verum enimvero, etsi illa se ita habeant, chartæque, & diplomata, ibidem adducta, aperte etiam evincant: certum tamen est, Scriptores ætati RUDOLPHI æquales, aut vicinos, vulgi forte opinionem secutos, nonnunquam aliter loqui. Otto de S. Bla-

SIO (b), qui chronicon suum ad an. MCCIX. perduxit, de ALBER-TO, seu ADALBERTO III. cognomento Divite, RUDOLPHI I. proavo, hac habet: Simili modo RUDOLFUS, comes de Phullendorf, sororius Comitis RUDOLFI de Bregantia, omnia prædia sua hæredis loco Imperatori (FRIDERICO Barbarossa) tradidit. Pro his Imperator AL-BERTO, comiti de Habsburch, qui filiam comitis RUDOLFI (de Phullendorf scilicet) in matrimonio habebat, concessit Turicensem comitatum, & advocatiam Seckingensis ecclesia, cum pradiis conquisitis de Biedertan. Pergit deinde: "Præter hæc multorum nobilium, qui "hæredibus carebant, prædia, donatione, vel pretio, acquisiuit: vt-" pote illius de Suabegg, de Warthusin, de Bibra, de Horningen, de "Swanhusin, de Biedertan, de Lenzeburch, & de Werde, multorum-,, que aliorum in aliis regionibus , qulpha nobis incerta funt. Hlpha c,, enim omnia in sola Alemannia conquisierat.,, En Comitatum Lenzburgicum hie non in Burgundia minori, seu Transiurana, sed aperte in Alemannia collocari. Haud absimilis locus occurrit in Henrico

REBDORFF (c), qui necem, ALBERTO I. illatam ad an. MCCCVIII. referens, subdit: Et ad hanc occasionem cooperati fuerunt quidam nobiles superioris Suevix, videlicet de Baden (Palm) & de Eschenbach, & de Warch (Warth). At illorum fedes in Argovia quærendas, Eschenbachiorum saltem, STUMPFIUS (d) docebit. Notum præte-

rea est, IOANNEM Parricidam, quoties ab Alberto hereditatem postulavit paternam, Ducatum Sueviæ, ut Scriptores passim tradunt, petiisse. Atqui Felix MALLEOLUS, Canonicus Thuricensis (e), hunc ipsum Ducatum Ergoviam appellat. Ergowia, ait, proprietatis titulo paterno successori eidem iuvenculo Duci pervenit possidenda, & nunc per Regis potentiam, videlicet patrui sui, retenta. Apertius etiam IOANNES Vitoduranus, & ipse in hodierna Helvetia natus,

Vitoduri nempe, tum temporis ad Alemanniam adhuc spectantis, fines eius Bernam urbem constituit (f). ", Tempore illo (funt ver-"ba illius) quo Rex R. (RUDOLPHUS) adhuc Comes, ut dicitur, ,, extiterat, quoddam prælium ortum fuerat inter invictissimos Do-" minos Comites de Habspurg, consanguineos Regis, & civitatem, ", dictam Bern, sitam in metis GALLIE, & ALEMANNIE.,

XX. Sed

<sup>(</sup>a) Prolegom. VII. §. VI. feq. p. LIV. (b) Apud Urstis. tom. I. cap. XXI. p. 207.

<sup>(</sup>c) Apud Freher. tom I. pag. 601. (d) Chron. Helvet. lib. VI. p. m. 184.

<sup>(</sup>e) Excerpt. Histor. de nobilitate in Thef. rer. Helvet. p. 15. col. 2.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 10. col. 2.

XX. Sed & ipse Rudolphus Suevi nomine nonnunquam ma-Ac ipso Etatur a Scriptoribus; manifesto indicio, etiam provincias suas, sale Rudolphus, sea avitas, quibus prasuerat, pro Sueviæ, seu Aleman-vo appelmiæ parte habitas suisse. Codex MS. apud Reverendissimum Lin-lato; ckium (a): "In diebus illis fussi suspension (ait) Swevorum Tab., partibus Rudolfus Comes de Habspurch. "Similiter loquitur Martinus (b) Abbas Scotorum, ubi dicit: "Sed postea venit b, de Suevia Rudolfus Comes de Habspurgk. "Nosque volumine sequenti (c) locum adducimus, ubi Rudolphum a nonnulis Suevatum, atque in Alpalibus Sueviæ educatum, mordendi animo appellabant. Omittimus in hanc rem alia, apud Scriptores cum Austriacos, tum Suevicos, passim obvia; ut ne in re aperta, & sorte nemini dubia, iusto longiores esse videamur.

XXI. Unum itaque superest, ut ostendamus RUDOLPHUM, has Quate ipsas provincias Sueviæ Superioris, seu Alemanniæ, hodie ad Helve-co'latis tiam computatæ, si non solius, maximam tamen partem intellexisse, monudum supra laudatis Austriacis, seu Styriacis Legatis, de iuribus, acmentis privilegiis suis sollicitis, respondit: alterum filiorum in Suevia olim do-concludendum: Quod ut fine ulla ambage fiat, supra allegata cum minaturum. verba HORNECKII, tum diplomatis expendere iuvat. In diplomate ergo RUDOLPHUS filiis suis ALBERTO, & RUDOLPHO cum consensu Imperii Principum, ius in electione Regis Romani ex longa consuetudine tenentium, Ducatus Austriæ, Styriæ, Carniolæ, & Marchiæ in feodum tribuit, iisque, ut ipsemet loquitur, Principum numero, consortio, & collegio aggregatis, ius Principum concessit. Nulla hic mentio de Ducatu, nulla de Duce Sueviæ. Similiter HOR-NECKIUS totam eam actionem ita refert, ut intelligi queat, RUDOL-PHUM ea, quam ibidem ad Status Imperii habuit, Oratione, nullam unquam, nisi a Legatis interpellatus suisset, de Ducatu Sueviæ sacturum fuisse mentionem. Quin auctor conceptis verbis ait: illum iis ipsis Legatis non elata, ac clara voce, qua Orationem suam elocutus est, sed submissa duntaxat, seu depressa, quasi de re, illuc proprie haud pertinente, respondisse: se quidem ambos filios Duces Austriæ, provinciarumque annexarum, creare; at cum ad familiam herciscundam ventum fuerit, alterum in Ducatibus noviter, acquisitis, alterum in possessionibus paternis, quas scilicet illi primogenitus pro his novis (avitas quippe amplitudine longe excedentibus) facile cessurus sit, dominaturos.

XXII. Hæc vero fingula fi recte expendamus, perspicue demon-Ducatum strant, Cæsari, dum a Legatis interpellatus fermonem sium ad terras vie in Suevicas deslexit, non alias tam subito potuisse venire in mentem, Helvetia quam possessiones seu in Suevia, seu hodierna Helvetia antiquas, avitas-possique, id est, suas; secus enim si reliquias veteris, ut nonnulli contendunt, quæren-Ducatus Suevici, aut alia, quæ demum cunque illa fuerint, in hodier-dum. na Suevia, a se antea non possessia domania, filio suo cognomini con-

(b) Apud Clar. Hier. Pez Scriptor. rer. Auftr. (c) Lib. I. p. 14. S. XXVIIL

(a) Loc. cit. p. 402.

tom. II. col. 656. C.

TAB. ferre in animo habuisset: quei fieret, ut ad id non æque, ac ad conferendum Ducatum Austria, consensum postulasset, aut postulare debuisset, Principum? Nonne utraque feuda vacantia suissent Imperii? Deinde si quid Casar in hodierna Suevia in dictis Comitiis unquam filio fuo contulit, cur rem tam magni momenti in laudato diplomate non æque, ac Austriacam infeudationem, posterorum commendavit memoriæ? Sed tantum abest, ut de eo ulla ibi siat mentio, ut conceptis potius verbis prodatur, tam ALBERTUM, quam RUDOL-PHUM, Duces folummodo creatos fuisse Austriæ, alboque Sacri Romani Imperii Principum insertos. Denique si præter Austriacam solemnis tum quædam facta est & Sueviæ infeudatio, cur RUDOLPHUS rem non aque ad Imperii Principes detulit, sed quasi de re, illuc tum proprie haud spectante, cum Proceribus Austria, Styriaque submissa duntaxat, & non etiam clara, & omnibus intelligibili voce, qua fermonem suum reliquum protulit, de eodem argumento respondit?

Ubi Ru-DOL-PHUS, RUDOL-

XXIII. Nimirum Comitatus, ac possessiones, in hodierna Helvetia sitæ, Landgraviatus Alsatiæ, & quæ tum suerant dynastiæ in hodierna Suevia reperiundæ; Cæfari nostro cum hereditatis, tum aliis titulis pridem competebant. Quare filium suum, secundo loco geæque, ac nitum, successorem in his ipsis regionibus designaturus, consensu firia pro Principum minime opus habuit, sed patria usus potestate, primoge-Duce ac nitoque provinciis haud paullo amplioribus aucto, fine iniuria filio minori dedit, quod alias pertineret ad maiorem. At vero cum posfeendus. fessiones illæ avitæ Comitatus duntaxat, non autem Ducatus nomine venirent, ambos filios Duces Austria, & Styria, &c. ut crearet, ac numero S. R. Imperii Principum adscriberet Cæsar, necesse habuit; quatenus hac ratione posterorum in Austria sirmaret successionem, magnificentiam status prolis sux eveheret, atque adeo filius iunior xque, ac senior, ipsorumque posteri, sive in Austria, sive in Suevia, i. e. hodierna Helvetia, ac ubicunque dominarentur, S. R. I. Principum, ac Ducum titulo ubivis gentium gauderent, honorarenturque. Atque hac quidem ratione sæpe dictum RUDOLPHUM, RUDOLPHI Cæfaris filium, in Comitiis Augustanis, an. 1282. habitis, Ducem Austriæ ac Sueviæ constitutum suisse dici potest, dominiis tamen Sueviæ hodiernæ, quæcunque RUDOLPHUS ibi tum habuerit, non exclusis.

XXIV. Possent hæc singula multis rationibus confirmari, illustra-DOLPHUS rique. Sed cum ea non capiat modus, & destinatio huius prolegomeni, ab iis consulto abstinemus. Hæc enim satis, ut speramus, vindica- erunt ad obtundendos lividos quorumdam dentes, RUDOLPHUM Cæsarem rodentium, quasi qui bona Imperii, quoque modo posset, invadens, sibi, suisque attribuisset. Cum tamen nemo non videat, quanta religione, ac fide, cum iis etiam, quæ vi armorum iniusto extorsit usurpatori, egerit: ut illa non nisi cum solemni consensu S. R. Imperii Principum filiis suis conferre voluerit. Alia sunt, & quidem haud paullo fanctiora Augustæ Domus in hodiernam Sueviam iura, quam quæ ex levi eiusmodi, ac prope iniusto titulo, repetenda

fint, de quibus tamen, ut ne hic loci agamus, instituti ratio prohibet. Id unum addimus: Illustr. auctorem, qui ante hos annos scriptum publicum fub titulo: Gründliche Ausführung &c. edidit, tantum abesse, ut famæ collati anno 1282, in RUDOLPHUM nostrum Ducatus Suevici quidquam tribuat, ut S. II. N. IX. eas possessiones partim ante, partim post RUDOLPHI Cæsaris mortem, ad Augustam Domum pervenisse, tueatur. Id quod opinioni nostræ non leve

XXV. RUDOLPHI I. progeniem propagavit filius eius primoge-ALBERTI nitus, Albertus, qui hic unacum uxore sua exhibetur, quorum eiusque statuas indubiæ antiquitatis, ac vitæ breviarium Vol. sequenti damus. coniugis ALBERTO in subiecto scuto, tanquam Romanorum Regi, præter Au-imagines. ftviacam tesseram, aquila Imperii adscribitur: ELISABETHE, tanquam Mainhardi, Ducis Carinthia, & Tyrolis, Goritiaque Comitis filia, consueta earum provinciarum digmata. Vestimentorum genus ad seculum XIV. referendum. Certe cum mox allegatis statuis minime convenit. Valentinus PREVENHUBERUS in Annalibus Styrensibus (a) de hac ELISABETHA sequentem inscriptionem, in hospitali olim Styrensi, quam illa unacum templo fundavit, ære expressam, vulgavit:

elisabeth, romanorum regina, archiducum austriæ Progenitrix, NATA TYROLIS ET GORICIÆ COMES, HUSUS HOSPITALIS PAUPERES LARGIS

PRO SUA PIETATE DOTIBUS AUXIT ANNO MCCCXIII. H. O. I. I. JOHANN SCHMIDHUCKER, HUIUS HOSPITALIS PRÆFECUS MDXXXXIV.

Adiecta fuit & inscriptio Germanica, in rythmos coacta, eadem fere enuntians, quam prætereundam duximus.

XXVI. Tabula fecunda, feu nona, ALBERTI liberos profequitur, Eorum-& quidem pro more auctoris primo loco filias; quaterus nimirum que filia, masculorum progenies, præmissis sæminis, ininterrupto deinceps or-quidem dine profequi posset. Eas inter omnium prima, & quidem inter ANNA. geminos maritos media, cernitur Anna, quorum ille HERMANNUS Longus, OTTONIS, Marchionis Brandenburgici filius, eidem anno 1295. Græcii in Styria solemni pompa, a laudato Poeta HORNE-CK10 luculenter descripta (b), iuncta fuit. Porro id mense circiter Septembri, aut, si serius, Octobri eiusdem anni contigisse, inde deducimus; quod Elisabetha, Alberti uxor, patri suo Mainhar-DO, Carinthiæ Duci, Græcio post expleta nuptiarum solemnia discedenti, valedicens, se se tanquam partui proximam eius precibus commendarit (c), postque accepto, maritum ex propinato sibi Consiliarii cuiusdam fraude veneno, periclitari de vita: nondum expletis puerperii, quo CATHARINAM enixa est, diebus, Vindobonam se, quo

IX.

(a) Pag. 40. (b) Cap. Dexxxv. ad DexLis. in quo ultimo hanc epocham expressis verbis ponit. Concordat Anonym. Zwetl. ap. H. Pez. tom. I. col. 989. A. ad an. mccxcv. dicens: Eodem anno Albertus, Dux Austria, & Styria

filiam fuam seniorem dedit Marchioni de Eadem prorfus ha-Pranburck in Grecz. bet Chronic. Claustro-Neoburg. apud. eund. l. c. col. 473. A. Alii. (c) ld. Horneck. cap. DCXLI. p. 588.

TAB IX illi consilio, reque subveniret, contulerit (a). Illud vero cum ineunte Novembri perpetratum fuerit, ita, ut ALBERTUS in festo S. MAR-

TINI mortuus diceretur (b), nuptiarum folemnia non multo antea completa fuisse, necesse est. Fœcunditate sua non caruisse hoc matrimonium, præter IOANNEM Illustrem, an. 1312. sine herede extinctum, testes adducunt quatuor filias Scriptores Brandenburgici. Alter ANNE maritus, HENRICUS VI. Dux Wratislaviensis ultimus erat, cui post obitum HERMANNI, anno 1308. elati, iuncta suit,

c d & quidem anno 1310. (c); licet enim Anonymus Zwetlensis (d) aliique, atque ipsa inscriptio quædam suppar, in monasterio Kænigsveldensi, quam Vol. II. p. 37. adducimus, ad annum 1308. necem ALBERTI Cxsaris referentes, eiusque tum relictos recensentes liberos, Annam iam non Marchionissam Brandenburgensem, sed Ducisfam Preslaviæ appellitent, id tamen ad tempus, quo illi paullo post necem hæc litteris commendarunt, aut inscriptio illa posita fuit, reducendum est, non autem sic accipiendum, ac si eo iam die, quo ALBERTUS occubuit, secundis nuptiis illigata suisset. Fœcundum fuisse & hoc connubium, testantur Scriptores idonei, aliis tamen ei

e f tres (e), aliis vero, & forte rectius quinque (f) filias assignantibus. Vita excessit Anna circa an. 1327. aut citius, ut tomo sequenti vi-Ceterum Albertus Argentinensis, auctor licet suppar

(g), huic nostræ Annæ maritum tribuit, WALDEMARUM nomine; fed qui ex mox adducto diplomate, cum ex aliis, apud Clariff. Som-MERSBERGIUM legendis, facile confutatur. In subjectis scutis, præter Austriacum digma, aquilæ comparent duæ, quarum quæ in campo aureo a dextris, Silesiacam, altera Brandenburgicam indicat: sed non fatis accurate exprimuntur. In fingulis brachiis ANNE duas inter armillas littera W. observatur, quæ fortassis Wratislaviensis (fubintellige Ducissa) interpretanda,

(a) Idem cap. DCXLIV. p. 590. & DCXLVI. p.

(b) Teste Chronic. Claustro-Neoburg. i. c. B. nec non anonymo cœnobita Zwett. col. 989. A. qui quamvis intoxicationem ad an. 1297. referat, ANNE tamen nuptias cum anno 1295. recte componit. Quæ cum ab intoxicatione, & puerperio Elisabethæ feparari nequeant, ad annum quidem 1295. retrahi oportet. Annal. Dominicanorum Colmariensium easdem ad annum quidem 1292. his verbis reponunt: Dux Austria solemnem curiam fecit circa festum S. Marti-ri cum desponsatione silia sua, & talis non fuit nostris temporibus celebrata. At cum ibi anni 1292. & 93. fecum confundantur, merito quoque de altero errore suspicio iniicitur; ut nihil dicamus de festo S. MAR-TINI, ab illis perperam affignato; cum illo die Albertus iam mortuus diceretur. Alii tamen, ut inter ceteros Guilliman-nus, annum præcedentem produnt.

Teste Sommersberg, loc. statim citand. (d) Apud Hieron. Pez. col. 992. A. Add. ibid. Chronic. Stamfenfe. HASELBACH, A. RENPECK. Nec non Chron. Austral. p. (g) In Chron. p. 111.

489. & Gerard. de Roo. lib. II. p. 79. (e) Pohlius in annal. Wratislaw. an. 1335. apud Sommersberg. Script. rer. Silef tom. I. pag. 337. Von feiner gemab-lin Fr. Anna, Kayfers Alberti I. tochter, Hermanni II. Marggrafens zu Brandenburg witib, batte er nur drey töchter : Eu-PHEMIAM, oder OFFKAM, PULCONIS, Fürftens von Falckenberg, gemablin: ELISA-BETH, Herzog CONRADS zur Oels gemahlin: Margaretham, eine Kloster - Jung. fram zu S. Clara, bernach Aebtissin. Idem testatur Ioannes quidam in Chronico Polonorum ibid. p. 51.

(f) Idem Sommersberg. Diff. II. p. 299. & 340. & 41. ubi affertum suum probat, no tamen 1324. XII. Kal. Maji tres duntaxat superfuisse, aut natas fuisse, ex verbis Ludovici Bavari Rom. Regis in diplomate, eo anno, & die obsignato, quo HENRIco Ducatum Wratislaviensem iure beneficiario confert, intelligimus; ubi quippe de folis Elisabet, Opfamia (Euphemia) & MARGARITHA, ipsius filiabus nunc existentibus, mentio fit.

XXVII. A dextris ANNÆ ELISABETHA collocatur, cum Duce Deinde Lotharingiæ FRIDERICO IV. coniuge suo, cui an. 1304. mense Iu. Elisabe. nio matrimoniali fœdere coniuncta fuit, & quidem, ut putatur, Nan-TAB. IX. cæi. Fœcunda mater melioris fexus quatuor, fequioris quinque liberorum fuit (a). De eius obitu, quem alii ad annum 1352. alii ad 1356. reponunt, uti & de eius sepultura, suo loco disseremus.

XXVIII. A finistro ANNÆ latere GUTHA, seu GEUTA compa-Tertio ret, quam amplectitur maritus eius, LUDOVICUS Senior, Comes de GUTHA. Oetingen, cui an. MCCCXIX. Vindobonæ in manus convenisse, Chronologus Elwangensis refert (b). At aliter tam quoad locum, quam tempus, ALBERTUS Argentinensis sentit, cuius verba, cum & res circumstantes adiiciat, huc adscribere, operæ pertium erit: "Indixit (in-,, quit) LUPOLDUS Dux curiam in Baden, in terra fua: ad quam "quanta multitudo nobilium confluxerit, quantaque hastiludiorum "folemnia fint peracta, de machinis spectaculorum, de XII. cande-"labris, & candelarum magnitudine, & longitudine, quarum unam "vix XII. viri portabant, & multis aliis, quis enarrabit? Ibique so-"ror Dominorum ducum Austriæ LUDOUICO Seniori de Oetingen "est coniuncta, quæ (qui) ante ex sorore Comitis de Wirtenberg "habuit filium, & filiam (c)., Hac cum Albertus relato a se prœlio, inter Ludovicum Bavarum & Fridericum Austriacum, de Imperio contendentes, ad Esslingam in Suevia commisso, subiungat, idque anno 1316. evenerit (d): videri queat, nuptias quoque post id temporis reiiciendas esse. Id quod prope ita est: nisi quod vero fimilius videatur, rem ante, quam post peractam illam expeditionem, ut quæ facile longius extracta fuit, susceptam fuisse. Certe FRIDERICI Pulchri Cafaris, ac LEOPOLDI, fratris eius, Basileæ an. præcedenti 1315. ut URSTISIUS & ipse Basileensis, ad hunc AL-BERTI Argentinensis (e) locum notat, nuptias geminas celebratas fuisfe, sat cognitum videtur. Indicta est autem Basilex (ait) Curia in festo Pentecostes solennissima per Australes, ubi inter FRIDERICUM ele-Elum (Rom. Reg.) & filiam Regis Arragonum, & LUPOLDUM, & fithem Comitis Sabaudix, nuptix celebrantur. Quid enim convenientius, quam ut cum Cxfare, tum LEOPOLDO in his terris adhuc commorantibus, alteras quoque nuptias Badenæ initas fuisse, cum eodem ALBER-

(a) Doctiff. & Reverendiff. CALMETUS dans l'Histor. de Lorraine tom. I. prelim. pag.

ccxxxix. edit. nov.
(b) Apud. Doctiff. Bern. Pez. Thef. anecdot. Struviane T. I. p. 681.

Apud. Urstis. P. III. p. 120.

(d) REBDORFF. adan. 1316. apud FREHER. tom. I. p. 611. ADLZREITER L. C. P. H. lib. I. n. xxvi. col. m. z. Gerardus de Roo lib. Il. p. Quibus addendum diploma FRIDERIci Austriaci in Ioannis Tab. vet. Spicil, p. 40. Datum in castris ante Ezzelingam III. Id. Aug. a. d. 1316. & Lupoldi, fratris e-ius, ap. Senckenberg. select. jus. & histor. tom. II. p. 276. Geben vor Esslingen den

nechsten Freytag nach St. Euremien tag. (seu 17. Sept.) a. 1316. unde quippe conficitur, prœlium illud post eum diem accidisse. (e) Loc. cit. p. 119. ubi editor in margine adscripsit: Austriorum Principum nuptiæ Basilea babita 1315. Aliter quidem rem narrat, ac nuptias Friderici Wienna celebratas fuisse, & quidem iam anno 1314. innuere videtur Anonymus Leobiensis col. 910. feq. Sed vel de desponsatione dun-taxat intelligendus est, solemnitations nuptiarum Balileam usque dilatis, vel Bafilea Reginæ coronatio duntaxat fuscepta fuit; id quod ad firmandam nostram opinionem fufficit.

TAE. IX. ALBERTO teneamus? maxime cum FRIDERICUM anno sequenti 1316. post prælium Esslingense non ad partes Rheni Superioris,

fed Vindobonam se contulisse (a) sciamus: anno autem præcedenti 1315. quin prioribus etiam mensibus anni sequentis, FRIDERI-CUM, & LEOPOLDUM in his ipsis superioribus Alemannia, Alsatia-

que partibus degiffe, ex diplomatibus certum fiat (b). Quod cum calculo tum Alberti Argentinensis, tum Urstisii vehementer faveat, non possumus non iis accedere, atque adeo nuptias has GUTHÆ in annum 1315. aut sequentem nondum adultum, relicto Chronographo Elwangensi (ut quem in chronologia haud raro falli compertum est) consignare. Eiusdem nobiscum sententiæ est

c d BIRCKENIUS (c), qui liberos eorum longa ferie recenset (d). Chronicon Zwetlense apud Reverendiss. LINCKIUM (e), memoriam filii duntaxat unius nobis conservavit, ad annum 1329. sic scribens: "Hoc anno in vigilia MATHIÆ Apostoli GUTA Comitissa de Oe-"tingen, foror Ducum Austria, Wienna moritur, &corpus in Cam-, pum Regis transfertur, unum filium reliquit, iuvenem specio-"fum., Alii hunc obitum anno præcedenti illigant, quo de alibi dicendi locus erit.

Postea AGNES.

XXIX. Superne a dextris inter duas figuras viriles AGNES, corona redimita oftenditur. Prior a dextris locatus, Principem quemdam ex nobilissima, & antiquissima gente Romana, cui nomen a Columna est, indicat, de quo R. P. LEQUILEUS (f): "AGNES, quæ "duos maritos suscepit, nimirum quendam Principem Romanum de "familia nobilissima Columnensi, cuius nomen cum apud Historicos " reperire non potuissem, tandem certior factus ab Emin. Domino 3, Hieronymo COLUMNA, vice Oratore Cæsareo audivi, eum voca-"tum Fridericum. " Ubi tamen probe notandum, AGNETEM huic Principi desponsam quidem, at matrimoniali sœdere, utpote præcoci morte e medio fublato, coniunctam, traditamque nunquam fuisse. De Andrea, Agneti a dextris locato, quemadmodum & de Regina ipfa, dicendi locus volumine sequenti recurret. Subiecta scuta digma Columnense, columnam scilicet argenteam in area coccinea, copitulo coronato, & basi aureis, Austriacum, & Hungaricum exhibet.

Ac de-XXX. E regione, AGNETI a finistris, cum duobus itidem vimum Carris Catharina ponitur, quam an. 1295. menfe Octobri Gracii in hanc lucem protractam fuisse, supra S. XXVI. retulimus. NA.

(a) FRIDERICUM enim Vindobonæ feria quinta post primam Dominicam quadragesimæ (id cft 4. Martii) 1316. Dipl. quoddam dediffe patet ex Clar. P. Hueber. Auftr. ex Archiv. Melic. illustrata. lib. I. cap. VIII. p.

(b) In Geneal Dipl. Vol. III. p. 606. extat transactio inter IOANNEM, Comitem de Habspurg, eiusque novercam, Mariam de Oetingen, auctoritate FRIDERICI R. R. stabilita. Diz geschach ze Baden vor dem vorgenandem Römschen Kunge 1315. VII. Iun. & p. 609. item diploma eiusdem Regis a- (e) Loc. cit. p. 684. liud. Datum Constantia III. Id. Iun. 1315. (f) Piet. Auftr. p. 262.

LEOPOLDUM autem individuum FRIDERICI comitem fuisse, patet ex Instrumento apud ill. Senckenberg. Select. Iur. & Hift. tom. II. p. 273. Geben zu Veld bey Vessingen of der Wrach 1315. 10. Septembris. Apud Lunis contra Cod. Germ. dipl. tom. I. p. 982. FRIDERICI R. R. confirmatio privileg. Regni Bohemia extat : Actum Argentinæ 1316. 22. Mart. (c) Lib. II. p. 250. & 57

(d) Idem facit Gans in Arboret. p. 12. & in Gynæc. p. 38

connubiali foedere IOANNI, IOANNIS II. Ducis Brabantia, filio primogenito, addictam fuisse, ex contractu matrimoniali, Francofurti VIII. Kal Aug. anno 1306. subsignato (a), ubi de dote quoque agitur, intelligimus. At iis pactis, nescimus, quibus ex caussis, sufflamminatis, mortuaque HENRICI VII. Imp. coniuge MARGARITHA, ab eodem in matrimonium petita fuit. Sed neque hic fortuna arrifit. Iam enim Italiam, ubi Imperator versabatur, ingressa, atque Paduam usque, testibus HAGENO, & HASELBACHIO, progressa (b), mortis nuntium accepit, HENRICUM an. 1313. in ipfo festo die S. BAR-THOLOMÆI, seu XXIV. Augusti e medio ausserentis. "Ob quod "gradum (ut pergit HASELBACHIUS) sistere coacta est, & in Pa-"dua, quo declinandum, a fratribus expetere. Erant tunc Paduæ "nobiles Ambassiatores ROBERTI, Regis Sicilia, & Jerusalem. Hi "factum agnoscentes, cogitabant, sponsam istam filio (CAROLO) ", præfati fui Regis, Duci Calabria, & hæredi regnorum præfatorum, "atque Apulia, coniugio copulare. Unde missis ex eis ad Austriam, "instantia facta opportuna coram Ducibus, eiusdem voti compotes "funt effecti per eorundem affenfum. Hinc & præfato Regis filio "CATHARINA prænominata traditur in conjugium., Nupfit ergo CAROLO, Duci Calabria, (c) qui, cum ante patrem, an. 1328. CATHARINA vero anno 1323. vel fequenti, quod tomo proximo dicemus, obierit, ad regium fastigium nunquam evasit. Sunt, qui CATHARINAM HENRICI VII. uxorem faciunt, fed haud dubie perperam. De liberis CATHARINÆ pariter disputant, sed nunquam peperisse verisimilius videtur. ALBERTUS saltem Argentinensis conceptis verbis affirmat (d): CATHARINAM sterilem obiisse. Eleganti tamen forma, exquisitisque moribus iuvenculam suisse, Anonymus Leobiensis testatur (e). Subiecta iconibus scuta, præter Imperiale, & Austriacum digma, leonem Luxemburgensem, unde HEN-RICUS, & lilia, Andegavensum Ducum tesseram, unde CAROLUS ortum fuum traxit, oftendunt.

XXXI. Atque hunc ordinem inter ALBERTI I. filias Genealogus Quas in-At si supra allegatam inscriptionem Kænigsveldensem ter ordo audiamus, quæ filios Alberti fecundum nascendi ordinem accura-examinate disposuit, filix quoque, quas eadem tabula recenset, hac serie col-tur. locandæ erunt: Agnes, Regina Hungariæ, Elisabetha, Ducissa Lotharingia, Anna, Ducissa Preslavia, Gutha, Comitissa de Oetingen, & CATHARINA, Ducissa Calabriæ. Eundem ordinem obfervant auctores, a nobis supra excitati (f): Anonymus Zwetlensis, Chronographus Stamsensw, HASELBACHIUS, ARENPECKIUS, Chronicon Auftrale, Gerardus de Roo, aliique. Quod si vero matrimo-MON. AUST. T. III. P. I.

(a) Ap. Dumont. Corps Dipl. tom. I. P. I. p. 342. N. DXCVI. ex Christophere Butkens, en ses Preuves des Trophées de Brabant

(b) Apud Hier. Pez. tom. I. col. 1140. C. & tom. II. col. 748. C.

(c) Anonymus Leobiensis ap. eund. col. 911. b. CATHARINAM in Austriam rediisse asserit.

Id quod tam verfimile eft, quam quod eodem loco tuetur, nuptias Guthæ cum Ludovico, Comite de Oetingen, Vindobonæ fuisse celebratas.

(d) ALBERT. Argent. in Chron. p. 105. (e) Loc. cit. col. 906 A.

(f) §. XXVI. not. d. p. LXII.

LXVI

TAB. IX. niorum tempora attendamus, itidem, ut vidimus, alio modo enumerandæ erunt. Nos igitur, ut in re satis intricata, nihil decidimus. Quanquam enim nuptiarum, aut sponsalium potius (id quod supra observavimus) epochæ ad eruderandam samiliæ cuiusdam ætatem multum conferre queant: auctoritas tamen tam inscriptionis veteris, quam auctorum, fide dignorum, nobis gravior videtur, quam ut iis ex hoc unico principio contraire queamus. Id unum nobis ex matrimoniorum epocha certum fit, AGNETEM, & ANNAM; quarum quippe hæc anno 1295., altera anno sequenti nupsit, ætate multo maiores esse, quam GUTHA, Comitissa de Oetingen, & CA-THARINA, Ducissa Calabria; maxime cum hac ultima anno primum 1295. quod tute scimus, nata sit.

XXXII. ALBERTI filias subsequentur & filii, ordine itidem per-ALBERTI I. filii, ac turbato, seu ex arbitrio Genealogi nostri prosecto: sed quem voluprimo HENRImine sequenti facile restituemus. Itaque in medio tabulæ HENRIcus, cognomento Placidus, seu Mitis, adumbratur, unacum uxocus: re sua Elisabetha, Comitissa de Virnenburg, qua de alibi dice-Quanquam auctor tabularum digma Virnenburgicum haud fatis curate, quin male omnino expresserit (a), in eaque sententia fuisse videatur, ut existimaret, illam RUPERTI Comitis Palatini filiam fuisse, id quod alio loco refutabimus. Capitis contra tegimen, quo ELISABETHA ornatur, quin & reliquus habitus, fi cum fimili-

bus, apud Clar. MONTEFALCONIUM occurrentibus, comparetur, feculum XIV. haud respuit.

XXXIII. A dextris HENRICI LEOPOLDUS est Gloriosus, seu Secondo loco Leo- Gloria Militum cognominatus, cum uxore sua CATHARINA. Hæc POLDUS: AMADEIV. Comitis Sabaudiæ filia erat, ducta Basileæ anno 1315. ut paullo supra S. XXVIII. ex Alberto Argentinensi retulimus. Contractus eorum matrimonialis, anno MCCCX. XII. Kal. Maii ini-

tus, apud Dumontium (b) legitur. Etiam hic habitus, nec non & capitis ornatus, in conum definens, dependente ab eo tænia, quo CATHARINA infignita est, ætati huic convenire, ex eodem Doctifs.

MONTEFALCONIO discimus (c), ubi inter cetera manicæ, dimidiam manum obtegentes, observandæ sunt. Sabaudos autem vicinorum Gallorum vestitus morem facile, quod & hodie facimus, imitatos fuisse, credibile est: quanquam, quod notare iuvat, Isabella Bavarica, uxor CAROLI VI. Regis, pompam & luxum in Franciam, ac su-

perbas, & preciosas mulierum nobilium vestes induxisse feratur (d).

XXXIV. Ex hoc matrimonio dux filix prodierunt, in supremo filiæ duæ: tabulæ angulo adumbratæ. De iis Albertus Argentinensis (e): "Dux LEOPOLDUS strenuissimus, qui relictis duabus filiabus, ex fi-

<sup>(</sup>a) Conf. Spener. Op. Herald. P. Spec. lib. (c) Dans la Monarch. Franc. tom. II. tab. I. cap. LIX. §. V. p. m. 243. XLII. pag. 234.
(b) Corps Dipl. tom. I. P. I. p. 356. num. (d) Ibidem tom. III. p. 108. ex Brantomio. (e) Loc. cit. pag. 105.

, lia comitis Sabaudia, quarum vna postea data est duci de Sueinitz Tab ,, Silesia, alia domino de Cusin Francia, sine aliis liberis defunctus.,, Luculentius vero HASELBACHIUS (a): "LEOPOLDUS ex coniuge , fua Catherina geminas genuit filias: Catherinam, quam , Dominus de Cussin sortitur in matrimonio, & fuit Anglicus, ex qua "& filium unum genuit: & AGNETEM, quæ Duci de Schweydniz in "Silefia in solatium conjugii traditur. " Eadem fere apud HAGE-NUM (b) legimus, nisi pro Cussin scribatur Klæsin, nec Anglicum suisse memoret: cum contra Anonymus Leob. alteram filiarum post excesfum omnium fratrum ab ALBERTO II. in Franciam, alteram in Poloniam nobiliter maritatas fuisse, referat (c). Que tamen singula parum inter se distant; quando Dominus de Cussin ex Brittannia minori, Anglis tum parente, oriundus esse perscribitur: Silesia autem hac ipfa atate fapiuscule, nec male, ad Poloniam adnumeretur. Quare Gerardo de Roo omnino accedendum videtur, scribenti (d): Filiam LEOPOLDI maiorem, CATHARINAM nomine, Domino a Cuffin, vel Coury, Gallo nupfiffe: minorem, nomine AGNETEM, BOLESLAO Duci Suidnizio, & Iaurensi in Silesia, que cum maritum anno sexage-Imo octavo amisisset, Ducatui usque ad nonagesimum secundum annum, quo obiit vidua, cum laude præfuit. Concordant enim, saltem quoad AGNETEM, excerpta ex Nicolai HENELII ab Hennenfeld chronico Ducatus Monsterbergensis apud Clar. SOMMERSBERGIUM (e), qui diplomata tam BOLESLAI, quam coniugis eius, bene multa recenset, qua inter pracipuus est contractus matrimonialis, ex Doctifs. STEVERERO (f) eductus, ubi inter cetera hac legimus: "Nos , Bolco -- fignificamus, - - quod ob fincere, mutueque dileccionis , integritatem, & amorem inter magnificos Principes Dominos AL-, BERTUM, & OTTONEM, Austrie, Styrie, & Karinthie Duces illu-"ftres, & nos, imposterum habendum, & firmiter roborandum, "preclaram AGNETEM, filiam Excellentis Principis, Domini LEO-, POLDI, bone memorie, quondam Austrie Ducis, eorum fratris, "promifimus, & promittimus juramento prestito ducere, & reciperè "legitimam in uxorem - - Actum & datum Stregovie anno Domini , millesimo trecentesimo tricesimo octavo, feria secunda in condu-" ctu festi pentecostes: " quo tempore etiam nuptias celebratas fuisfe vero fimile est: Clar. faltem SOMMERSBERGIUS (g) cas ad hunc ipfum annum collocavit, dubitante adhuc nonnihil Cl. STEYE-RERO (h), qui & aliud inftrumentum adducit, unde dotem, donationemque propter nuptias addifcimus.

XXXV. Hoc ipfo quoque tempore CATHARINAM, fororem Que coeius, matrimonio elocatam fuisse, idem Doctiss STEVERERUS (i) his demanno ver-

(a) Loc. cit. col. 746. D. (b) Loc. cit. col. 1130. B

(c) Loc. cit. col. 926. D.
(d) Lib. III. p. 97.
(e) Rer. Silef. tom. I. p. 165. add. pag. 398. feq.
(f) Addit. ad Albert. II. col. 687.

(g) Loc. cit. tab. Geneal. IV. p. 386.

(h) L. c. col. 695. quanquam de nuptiarum die intelligendus videatur; quando præcedenti col. 687. expresse dicit: Habuit Bo-LESLAUS, fen BOLCKO II. consugem, AGNE-TEM dictam - - ea LEOPOLDII. - - filia fuit, 🔡 anno. 1338. in thorum adfeita.

(i) Loc. mox cit. col. 694.

Tab. IX verbis docet: "Dux dein illa Austria, qua in Gallia tunc maritum "accepit, pariter non Alberti Sapientis, sed Leopoldi I. fratris "eius, filia suit Catharina, Engverrano de Cougy uxor data, "Philippo, Gallia Rege, nuptias conciliante, an. MCCCXXXVIII. "quarum tabularum apographum ex tabulario Regio Paristis acce, "pi. "Unde patet, ambas sorores uno, eodemque anno nuptui traditas suisse. Processit deinde ad secundos thalamos cum Conrado Hardeckio, cum quo eodem anno MCCCXLIX. peste obiit, ut idem V. C. testatur (a).

Error in XXXVI. Ultimum hoc fœdus Genealogus noster ignoravit; hac parte alterius mariti iconem alioquin haud omissurus. Quin ea in opinione Genealogi nostri. Genealogi nostri. Genealogi nostri. Silesiae in matrimonium cessississe, ex aquila Silesiaea, utrinque supposita colligimus. Qua in resuffragantem sibi habet GEBWILE-

b RUM (b), afferentem: alteram ex his fororibus, nomine CATHARINAM, Duci Silefiaco Crossensi: alteram, AGNETEM nomine, Duci Silesiaco Suidnicensi obvenisse. Sed hæc quam vere, ex dictis elucescit.

Num filium pepereit?
fe, Hagenus (c) auctor est. Agneti itidem filium adscribit Hedisceptatur.
c d Grissonia fundatus fit, sub lapide, cædem indicante (d). Eidem

e adstipulatur Clar. STEYERERUS (e). Verum cum de eo, subinsfert f Cl. SOMMERSBERGIUS (f), taceat anonymi coævi Chronicon Principum Poloniæ (quod cit. tom. I. rer. Siles. ipsemet edidit) immo Dlugossus diserte affirmet, nullam ex Agnete Austriaca prolem habuisse Bolconem II. illum se studio in tabula sua genealogica prætermisse. At Henelio cum mortis genus, tum & locum sepulcri, atque titulum eius alleganti, num sides ob unius Dlugossi dissensum abneganda sit, iudicent alii. Quod reliquum est, ut nonnihil de habitu tam animi, quam corporis addamus: Menlius Catharinam præstanti forma suisse, afferit: Agnetem a misericordia in pauperes & egenos commendat. Genealogus noster tam Agnetem, quam coniugem eius, obeso corpore exhibuit, quod sine caussa vix secerit. Eidem tamen Bolconi, seu Boleslao, cognomentum Parvi interdum tribuitus.

Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-Rudol-

<sup>(</sup>a) Ibid. col. 697.

<sup>(</sup>b) Lib. III. p. XXIX.

<sup>(</sup>c) Loc. cit. col. 1130. B.

tum
(d) Apud laud. Sommersberg. tom. I. p. 399.

<sup>(</sup>e) Loc. cit. col. 688.

<sup>(</sup>f) Cit. pag. 399.

tum fuffigitur, in cuius laterculo primo, & quarto, leones Suevici, fecundo, & tertio, leo Bohemicus, in medio autem parmula coccinea, cum annulo argenteo, gemma instructo, ponitur, cuius interpretationem aliis relinquimus.

XXXIX. Tabula sequens reliquos Albert I. filios prosequitur, ex Et Otto quibus cum folus ALBERTUS Sapiens gentem propagaverit, illo in ulti-Hilaris. mum locum reservato, fratres eius præmittit, & quidem a dextris, inter duas fæminas, Ottonem Audacem, seu Hilarem. Prior, sub qua rhombi Bavarici, ELISABETHAM, STEPHANI, Ducis Bavariæ Inferioris, filiam, repræsentat: altera, sub qua scutum cum tessera Bohemica, IOANNIS Luxemburgici filiam indicat, de quibus amplius suo loco.

XL. Prognati sunt ex hoc matrimonio filii duo, FRIDERICUS, Eiusque & LEOPOLDUS, quorum effigies Genealogus noster pariter exhibuit, filii duo: quanquam posteriori male adscripto nomine: FRIDERICO præterea deque deadiungens sponsam Elisabetham. Sed fallitur haud dubie; Io-tione pri-ANNA cum nominanda fuisset. Patet id ex variis epistolis EDUAR-mogeniti. DI III. Regis Angliæ, sponsæ parentis, apud RYMERUM (a), ubi constanter IOANNA: FRIDERICUS autem OTTONIS Ducis Austriæ primogenitus audit. Cæptum est negotium anno 1335. ac eapropter Wilhelmus TRUSSEL, & Ioannes de SCHORDICH in Austriam missi funt. Re tamen in aliquot annos, id quod atas sponsorum (utpote quod Fridericus anno primum 1327. in festo S. Scholastica natus sit, sponsa autem minori adhuc ætate suerit) postulabat, extracta, accedenteque inter prædictum Regem, cum PHILIPPO VI. Franciæ Rege, bello implicatum, Ducesque Austriæ, fædere mutuo (b) eoque deinde iterum abrupto, negotium aliquantisper interversum est; ita ut LUDOVICO Bavaro Imp. qui tum a partibus Anglorum stabat, ad partes Regis Franciæ transeunte, Rex Germanis, atque adeo & Austriis diffidere incipiens, negaret, se filiam suam in Germaniam transmissurum. "Recepimus (scribit e Turri London, duodecimo "die Iunii anni 1341. (c) ALBERTO II. FRIDERICI nostri patruo, "ac tutori) Nobilitatis vestræ literas, per dilectum & fidelem no-"ftrum, & vestrum, Henricum CETZLER Militem, nobis mis-" fas - - - Sed cum super assecuratione prædicta, vobis facienda, "inter Optimates & Nobiles Regni nostri prædicti tractaretur, qui-"dam inceperunt murmurari, dicentes: iam in partibus Aleman-"niæ insperatas fieri NOVITATES, & quod ILLE PRÆCELLENS "(Imperator nimirum) de quo plus confidebamus, qui etiam fuit " huius Negotii (subintellige connubialis) præcipuus Mediator, dis-"foluta

(a) Act. publ. tom. II. P. III. p. 131. col. 1.

141. col. 1. 148. col. 2. (b) Extat ibid. P. IV. p. 42. aut 99. editionis primæ col. 1. ubi inter utramque partem con venit, ut cafu, & necessitate emergente, quilibet alteri ducentos viros Galeatos in civitatem Franckenfurtiæ iuxta Renum (Mænum) fuis fub expensis in auxilium transmitteret. Intervenit etiam -- pactio specialis -- ut vi- to die Februarii (1339.)
delicet pro lite presenti, quam contra Do- (c) lbid. p. 103. col. 1. vel. 258. edit. primæ,
minum Philippum de Valesio (pro Rege

Franciæ se gerentem) præ manibus habere dinoscimur, dicti Duces loco ducentorum Galeatorum, quos nobis pro dicta lite deberent traducere, possint, si id eis convenientius ap-parebit. Terram, & Gentem Illustris Ducis Burgundiæ, decenti comitiva invadere, ipsamque Terram valide & hostiliter occu-Datum apud Antwerp. decimo fexto die Februarii (1339.)

TAB. ,, soluta liga nobiscum facta, contra Nos cum Adversario nostro Fran-"ciæ (Rege) se ligavit, quod tamen adhuc, pensata Nobilitate sua Cæ-", faria, verisimiliter credere non valemus. --- Missionem igitur dictæ "Filiæ nostræ - - ad tempus duximus differendam; intime vos rogan-"tes, quatinus dilationem Missionis & securitatis prædictarum adhuc "velitis (si placuerit) æquanimiter tolerare. " Et quanquam Lu-DOVICUS litteris, eodem anno, die vero XXV. Iunii Franckinfordiæ scriptis (a), apud Regem Angliæ mascule se purget, nec EDUARDUS

ipse mediationem, quam is in se recepisse perscribit, haud omnino respuat (b), cum Austriacis tamen Principibus, qui interim sœderi fuo exemplo, ac forte etiam fuafu, & confilio Cafaris defuisse videntur, in pristinam gratiam haud rediit; quin FRIDERICO, qui interim annos legitimos consecutus est, sponsam suam denuo petenti, sibique in Germaniam mitti roganti, litteris, die primo Martii Westmo-

nasterii anno 1344. signatis, respondit (c): "Votivum desiderium, " quod habetis ad complendum contractum prædictum (inter vos "& IOHANNAM filiam nostram carissimam) gratum habemus pluri-"mum & acceptum. Et licet speratum & promissum Auxilium, "per Amicos & Parentes vestros nobis factum, nec Pactiones, inter "nos & ipsos inita, statutis fuerint temporibus observata, ficut est " publice satis notum, nos tamen vobis gratanter, & benivole sace-"re volumus, quod debemus. Sed, sicut vestra Nobilitas bene no-,, vit, dicta filia nostra est adhuc infra Annos Nubiles constituta, & " sic nec potest de jure Matrimonium contrahere, nec dicto con-"tractui irrevocabiliter consentire, Assensum ejus, cum pervenerit "ad Ætatem, qua consentire poterit, requiremus, & vos tunc su-"per hoc, absque dilationis incommodo, reddemus plenius certio-"res.,, At enim officiosius hæc, quam sincerius promitti, inde colligitur; quod EDUARDUS eodem adhuc anno, & quidem die duodecimo

Augusti (d) de sponsalibus, ac matrimonio, inter primogenitum Regis Castella, & filiam suam, itidem primogenitam, agere occoeperit. Et quanquam nomen filiæ in binis epistolis, ea de caussa scriptis, haud exprimatur, exprimitur tamen in tertia, primo Septembris eodem anno oblignata (e) his verbis: Pro tractatu super Sponsalibus, & Ma-

trimonio, inter Illustrem Primogenitum vestrum & IOHANNAM filiam nostram carissimam contrahendis.

XLI. Atque hinc lucem accipit ALBERTUS Argentinensis, lucem-BERTUS que vicissim fœneratur monumentis nostris Anglicanis. "Eo autem nensis il., tempore, ait (f), quo Princeps (LUDOVICUS nimirum Bavarus) lustratur:,, & Anglus amicitiam contraxerunt, ut præfertur, actum est, quod ", filia pulcherrima novennis Angli, quæ ob hoc Monacum missa "fuerat, & diu ibi morabatur, nuptui dari deberet FRIDERICO, "filio quodam (quondam) OTTONIS, Ducis Austria, cui Princeps

"(Ludo»

(e) Ibid. p. 167, col. 1. ubi epistolæ eiusdem

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 104. col. 2.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 105. col. 2.

argumenti duæ, primo Sept. anni 1344. (c) Ibid. p. 160. col. 2. (d) lb. p. 165. & 166. in fine fub. die 12. Aug. (f) In chronic. pag. 129.

"(LUDOVICUS) de pecunia, sibi per Anglum data, dare debuisset , XL. millia florenorum. Quam cum non daret, nec FRIDERICUS ,, eam traduceret, Anglus filiam reassumpsit, de quo cum imprope-"raretur Australibus, iterum missis ab Austria in Angliam nunciis, " de eisdem nuptiis est tractatum. Actum etiam fuerat, quod filia "Principis nubere deberet LUPOLDO Australi, eiusdem OTTONIS "filio iuveni: verum illi duo fratres vnus post alterum obierunt., Enimvero si Ioanna iam eo tempore, aut etiam paullo post, quo LUDOVICUS Bavarus cum EDUARDO, Anglia Rege, fædus pepigit, novem ætatis annos habuit: quei Rex FRIDERICO Austriaco, sponfo, anno 1344. respondere potuit: filiam suam nondum pervenisse ad ætatem nubilem? quippe quod fœdus illud an. 1337. die XXX. Sept. percussum fuerit (a); adeoque IOANNA dicto anno 1344. annum ætatis fextum, & decimum iam iam attigifiet. Vel igitur errat ALBERTUS, vel confirmatur, quod diximus, in allegata epistola FRIDERICO nostro animum Regis haud satis aperiri. Aliam præterea interversi huius connubii, quam quæ ab illo allegatur, caussam fuisse, ex monumentis nostris facile perspicitur. Quo enim pacto illam FRIDERICUS citius traduxisset, quæ anno 1344. id est, ipso FRIDERICI anno emortuali, nondum nubilis fuisse scribitur? Ergo vera, ac genuina rei caussa est cum Ludovici, tum Austriacorum ab inito fœdere discessio; alteram tamen haud male in pecuniæ numerandæ difficultate reponi, ex his EDUARDI ad ALBERTUM Sapientem verbis (b) liquet: "Recepimus Nobilitatis vestræ literas ---"continentes inter alia, vos velle Terminum Solutionis Conventæ "Pecunia, pro Maritagio IOHANNÆ filiæ nostræ carissimæ, illustri "Duci FRIDERICO, Fratrueli vestro, matrimonialiter copulanda, "ad Quadriennium, vel Triennium, iuxta Requifitionem nostram, "fuper hoc vobis factam, benivole prorogare, ac de Affecuratione "Procerum dicti Regni nostri Angliæ contentari.,

XLII. Idem fere cum Alberto Argentinensi habet Adlzrei- Nec non Terus (c). Uterque autem in ea opinione fuit, ut Ioannam Mona- Adlz-chii earundem nuptiarum caussa aliquamdiu commoratam fuisse, exi- Reitre- chii earundem nuptiarum caussa aliquamdiu commoratam fuisse, exi- Reitre- Rus, & stimarint. Quæ res dubio minime caret. Vel enim id factum effet Hage- intra spatium temporis, quod intra annum 1337. & 1341. excur- NUS. rebat; quippe quo sincera inter Imperatorem, Austriacos, & Anglum vigebat amicitia? At quo minus hic consentire possimus, epistola obstat, \$. præcedenti adducta; ut ex qua patet, illo anno de ea mittenda primum agi cæptum, Regemque satius duxisse, iter- eiusmodi disferendi. Nec credibile est, Ioannam post id temporis, id est intra annum 1341. & 44. quo mors Friderici toti illi negotio alias sinem imposuit, in Germaniam venisse; utpote cum sædus, per- cussum antea, renovatum nunquam suerit, & Rex sub primo adhue Martii anno 1344. Austriacis exprobret, eos pactiones, inter se, & ipsos,

<sup>(</sup>a) Ut patet ex epiftola ap. fapius cit. Ry- (b) Ibid. P. IV. pag. 103, col. 1, MER. tom. II. P. III. p. 184. feq. (c) Loc. cit. P. II. lib. III. §. LVIII. col. m. 64:

TAB. ipsos initas, statutis temporibus haud observasse. Excultima præterea epistola, mox adducta, manifestum sit Friderioum sponsum tum primum iterum consilium cæpisse, ut negotium, diu intermissum, tentaret denuo, restauraretque; ut adeo itineri Ioannæ, maxime sieo ipso anno 1344. matrimonio inepta adhuc suit, locus vix, ac ne vix quidem supersit. Multo minus rem tetigisse videtur Hagenus (a) asserens: Friderici sponsam (cuius nomen, ut & ceteri, reticuit, aut certe ignoravit) iam iam in via constitutam, ac Monachium usque progressam, mortem ibi sponsi intellexisse. Hoc enim non modo ex mox dictis convellitur, sed & inde; quod eo tempore, ac ante Friderici obitum, de nuptiis Castellanis, ut vidimus,

FRIDERI
XLIII. Quæ vo etsi ita sint, obstare tamen haud debent, quin eidem auctori aures, fidemque accommodemus, assernti: FRIDERIcum magnum iam sibi nomen peperisse, Leopoldumque, fratrem eius, cum prudentiæ, tum mansuetudinis laude excelluisse, somæque non minus, ac FRIDERICUM eminuisse præstantia. Addit porro Adlzreiterus, hunc ipsum Leopoldum Ludovici Bavarici Imp. olim generum suturum suisse, si superstes mansisset.

actum fuerit, quæ eiusmodi iter haud quaquam permittunt.

ERIDERI
CUS Pulcher Cæfar coronatus, ac toga talari, pellibus munita, inducher, eiusque tus, fiftitur. De iis volumine sequenti agimus. Subiecta scuta præconinges. ter aquilam Imperii, & tesseram Austriacam, ad Fridericum: leonem a finisfris aureum coronatum, in area cœrulea, ad eius sponsam, ELISABETHAM Geldricam, quam tamen haud duxit, spectantem, ac tandem palos Arragonicos, ELISABETHÆ, uxoris illius, digma avitum, continent.

XLV. Ex hoc connubio orti funt FRIDERICUS, ANNA, & E-Cuius filiæ, An-LISABETHA, ordine hic collocati. Et de FRIDERICO quidem, quem NE plures præcoci morte sublatum suisse, perscribunt (b), nihil est, quod motribuunt. do dicamus. De Anna autem plura occurrunt apud Scriptores, cum observatione digna, tum criticum exspectantia examen. Ac imprimis quidem alii maritos eidem tres, alii cum Genealogo nostro geminos, ac iterum alii unicum affignant. Inter priores merito suspicitur auctoritas Gerardi de Roo, scriptoris inter paucos gravissimi, opinionem suam (c) ita exprimentis: FRIDERICUS duas procreavit filias, ELISABETHAM, quæ IOANNI, Boemiæ Regi, desponsa, ante nuptias obiit, & Annam, quæ Poloniæ Regis filio promissa, cum is quoque mortuus effet, LUDOVICO Romano, Bauarix Principi & post eius obitum, IOANNI, Comiti Goricio, nupsit. Similia habet LEQUILEUS, nisi quod Annam Polonia Regi non solum promissam, sed haud secus, ac reliquis duobus, matrimoniali fœdere coniunctam fuisse existimet. Inter posteriores HASELBACHIUS est (d), filias FRIDERICI his

 <sup>(</sup>a) Ap. Hier. Pez. tom. I. col. 1130. D.
 (b) Arenpeck. ibid. col. 1242. A. Hagenus
 (d) Ap. land. Hier. Pez. tom. II. col. 784.
 B. C.

verbis recensens: "Genuit quoque duas filias, Annam videlicet, TAB. X. "quæ Regi Poloniæ fuit connubio tradita. Quo vita functo, nu-"psit Comiti de Görz, IOANNI nomine: quo & ab hac luce sub-,, tracto, Viennæ ad Sanctam CLARAM professa, sacrum velamen ac-"cepit, & Abbatissa defuncta, eidem Monasterio a Sororibus Abba-"tiffa eligitur." Cum eodem facit historia Carthusia Maurbacensis (a), HAGENUS (b) aliique.

XLVI. Sed haud procul est, ut errent utrique. Imprimis enim Sed perquod ad Regem illum Poloniæ spectat, tantum abest, ut in historia peram.  $ilde{Polonica}$  reperiri a quoquam pos $ilde{
m flit}$ , ut ne nomen eius prodere aus $ilde{
m flit}$ fint, qui illum nobis obtruserunt. Solus Iacobus a STRADA AL-BERTUM vocat, quin & supposititium nummum, Annam cum titulo Reginæ Poloniæ repræsentantem, in medium adducere haud du-At cum hoc viro certandum haud effe norunt Eruditi. Non melior est caussa eorum, qui Annam nostram Ludovico Romano LUDOVICI IV. Imp. filio, matrimonio aut coniunctam, aut defponsam aliquando suisse autumant. Natus is erat an. 1328. Romæ, unde & agnomen tulit, cum contra Anna nostra, ut statim videbimus, uxoris nomen iam tum anno 1335. tuita sit. Quo igitur antea pacto eidem nupfisset? num puerulo sex, aut septem annorum?

XLVII. Huc facit, remque plane evincit contractus matrimonia-Quod lis, inter Annam nostram, & Ioannem Henricum (quem Scri-amplius ptores IOANNEM duntaxat, contra ac plurimorum Instrumentorum tur mos est, vocant) Goritiæ Comitem, an. 1335. die Dominica ante S. IOANNIS Baptista obsignatus, ac tomo forsitan sequenti a nobis e-Ibi enim Princeps nec vidua, nec Regina, sed simpliciter

Quis autem credat, magnifi-FRIDERICI Rom. Regis filia audit. cum Reginæ titulum præter usum, & consuetudinem, in aliis eiusmodi instrumentis observandam, prætermitti potuisse, si illum unquam consecuta suisset? Verum quidem est, Annam in eodem contractu non Virginis, quod alias fere solet, sed Dominæ, VROW, vocabulo compellari. Sed id Eruditum Lectorem ne moretur; quandoqui-

dem simile instrumentum alibi legimus (c), ubi MARGARITHA, AN-NÆ ex fratre Alberto II. neptis, an. 1358. XVIII. Cal. Iulii, quo illi dos assignata fuit, itidem Domina appellatur, licet certum sit, nuptias anno primum sequenti peractas suisse, Principemque nulli antea nuplisse alteri. Nimirum usus eo tempore obtinuerat, ut sponsi, sive puberes, sive impuberes, post solemnia sponsalia, perinde ac

si sacerdotali benedictione coniuncti suissent, proxima nocte concumberent. Unde mirum non est, Dominarum tum consecutas suisse titulum, idque ideo præsertim; quod iam verum inter eos censeretur matrimonium, atque adeo sponsæ haberentur uxores. Atqui eo

MON. AUST. T. III. P. I. (a) Ibid. col. 374. D. Anna vero, ait, flia (FRIDERICI) Sis vidua.

<sup>(</sup>b) Loc. cit. (c) Extat ap. STEYERER. loc. cit. col. 614.

qui & ipse col. 557. observat, verbis illis : coniuge, uxor, matrimonium, & similibus, fæpe non aliud, quam sponsalia denotari apud veteres.

TAB. tempore folemnia inter Annam, & IOANNEM HENRICUM peracta fuisse sponsalia, inde patet; quod ibidem de dote ab Imp. LUDOVI-CO Bavaro, & Alberto II. sponsæ patruo, definienda agatur, tempusque constituatur nuptiarum, proximum nempe festum S. MICH-AELIS Archangeli (a). Accedit, quod IOANNES HENRICUS dicto an. 2

1335. decimum octavum ætatis annum nondum attigerit, fed ibidem conventum sit, ut donec eo adolesceret, sub tutela Alberti & Otto-Ь NIS fratrum, Ducum Austria, sit (b). Unde vero simile haud sit, Principem, modicæ adeo ætatis, viduæ, duos ex ordine maritos expertæ, fidem daturum fuisse.

Ac fponfi

XLVIII. Non minoris momenti res est, quod eo ipso in matriparentes moniali contractu IOANNIS HENRICI mater prodatur, in aliis etiam instrumentis conceptis verbis appellata. Hanc enim MEGISERUS in tabula genealogica Ducum Carinthiæ, & Goritiæ prætermisit. Nec felicior fuit in investigando IOANNIS HENRICI patre; ut quem AL-BERTUM IV. nominat. Enimvero in errore versari, verumque, ac genuinum parenti eius nomen HENRICO fuisse, ex instrumento, an. 1325. die lunæ post festum Omnium Sanctorum seu IV. Nov. in loco Griez obsignato, intelligimus (c). Ubi tamen negotium facessit VOX Mume, qua dictam BEATRICEM, matrem IOANNIS, appellat, ut quæ variæ notionis est, ac amitam, materteram, aut consobrinam denotans, universim insuper, ut Doctiss. WACHTERUS in glossario observat, non modo de patris, aut matris tantum sorore, sed etiam de neptibus, accipitur. Nec iuvat laudati Bohemiæ Regis epistola, IOANNI Abbati Rosacensi sub die II. Maii missa, ubi HENRICUS clientem hunc fuum patruelem nominat, id est, si solitam verbi notionem inspicias, ex fratre nepotem. Hoc enim quo minus dici queat, mox laudata verba, in calce huius paginæ adducta, obstant; quippe ubi Rex dicti clientis sui patrem haudquaquam fratris, sed confanguinei duntaxat, Vetter, nomine, & in instrumento tertio, dato in Comitatu Tyrolis anno 1335. in Octava Purificationis Sancte MARIE, consobrinum appellitat, BEATRICEM vero materteram, ac IOANNEM HENRICUM iterum patruelem. Quæ quidem vocabula, fi ad notionem communem exigantur, fibi invicem opponuntur. nec certiora legamus, rem omnem in medio relinquendam duximus.

(a) Verba contractus, huc pertinentia, funt ,und ze Tyrol, und wir Graf Hans Hain-REICH von derfelben Graffchaft, Vogt der "Gottshewser ze Aglay, ze Triend, und ze "Brixen - - - und foll fich derfelb heyrat nund die frewntschafft ergeben vor sand M1-"CHELS tag, der schierist chunt, waz au uns "der vorgenant Hertzog Ott, zu dersel-"ben Vrawen Ann seins Pruders tochter, "unfer des vorgenanten Graf Hans Hainer "Wirtinn ze Haimstewr und hayrat gut ge-"ben fulden an varenden gut, und wir jr da "wider ze widerlegung, daz felb varent gut, "und die gewishait darum, und auch di widerlegung fol ganzlich geften an unferm "Herrn Kayfer Ludwere, und an dem Er-

"wirdigen Fursten Hertzog Albrechten." hæc : "Wir Beatrix Graninne ze Görz, (b) Wir fullen auch mit aller unser herschafft, "mit lewten, vesten, und guten in der vorgenanten Herrn Hertzog Albrecht, und "Hertzog Otten gewalt und pfleg sein, "unz daz wir Graff Hans Hainer achtzehen jahr alt werden."

Verba instrumenti funt hæc: "Daz wir "als ein rechter gerhab ursers lieben vetter-"leins, des edlen Hans Heinrichs Graven "ze Görz und ze Tirol, unser lieben Mumen, die Edeln BEATRISEN, fein Mutter, "Grauin daselben, jrre niorgengab, die jr jr Wirt, weilent unser seliger vetter der "Edel Graf HEINRICH von Görz, dem Gott "guad geb, geweifet und bericht haben, &c."

XLIX. Ex his vero haud paullo minori opera errorem illum Origo denudamus, quo Annam nostram filio Regis Poloniæ nuptui tradi-erroris tam fuisse perscribunt. Cum enim sæpe laudatus HENRICUS, qui, ut Doctiff. PESLERUS iam observavit (a), Regis Bohemia, & Polonia titulo, etiam amisso regno (id quod & adducta a nobis instrumenta ostendunt) usus fuerit, ac præterea IOANNIS HENRICI nostri tutelam obierit (b), nihil æque pronum erat, quam ut Regis Poloniæ filius haberetur, qui eius cliens, seu pro silio erat; primumque inde procuderetur matrimonium.

L. Non diu durasse hoc matrimonium, ex duobus itidem in Ac Anne strumentis edocemur; unde Ioannem Henricum ad annum cir-ingressus citer 1339. superstitem suisse, observamus. Primum obsignatum gionem. est anno 1338. Kal. Martii, ubi, quæ ANNÆ dotem, donationemque propter nuptias attinent, recensentur; adeoque IOANNEM noffrum adhucdum inter vivos commorantem oftendunt. Alterum subscriptum est die Lunæ ante S. AGNETIS anno sequenti, ubi AL-BERTUS, MAINHARDUS, & HAINRICUS, Comites Goritia, & Tyrolis, eiusdem IOANNIS HENRICI, tanquam fatis defuncti, mentionem faciunt. Quare credibile fit, Annam hanc nostram, eiusdem viduam, Ordinem S. CLARÆ eodem adhuc anno suscepisse, aut votum fuum haud diu faltem diffuliffe, Abbatissam deinde futuram, quo titulo mactatur in charta anni 1342. Sunt, qui monasterium S. CLARÆ Vindobonæ, quod nunc in nosocomium civium commutatum est, ab ipsa Anna constitutum existimant, qua de re, ut & de ætate, ac fepultura illius, videbimus fuo loco.

LI. Hic autem non possumus non adiicere locum Anonymi Leo-Anonybiensis (c), ut qui res ANNÆ nostræ unus omnium veterum optime mi Leobiensis, referens, dictis lucem dat, ab iisque vicissim mutuatur. Ait igitur ad an. MCCCXXXVI. "Post hac foror ejus (ELISABETHÆ) AN-"NA, IOANNI, Comiti Goritiæ nupsit, qui quoad sanguinem ma-"ternum de Ducibus Bavariæ traxit ortum, quorum Wiennæ festivæ ", nuptiæ celebrantur. Quibus non diu simul habitantibus, juvenis "moritur, juvencula viduatur. --- Porro Anna viduata de compa-"ris fui transitu amarissimo doloris aculeo fauciata, in corporis in-"cidit languorem, adeo invalescentem, ut virescentes artus quasi ", aridi, contractu manuum, atque pedum ad suum officium rige-"scerent, & inutiles viderentur. Sed Deus, qui mœrentes erigit ", sospitațe, qui vulnerat, & medetur, pectori infirmantis misericor-", diter instillavit, ut votum ingrediendi Religionem conciperet; a

(a) In serie Ducum Carinthia num. XXII. p. 97. ubi de HERRICO ifto, Rege Bohemiæ, & Poloniæ plura.
(b) Illustrat id mox allegata epistola, quæ

fic habet: "Henricus Dei gracia Bohemie "& Polonie Rex, Karinthie Dux, Tirolis, & Goricie Comes. Aquilegiensis, Triden-"tinensis, & Brixinensis Ecclesiarum Advo-" catus -- - Cum Ecclefia Patriarchalis in (c) Loc. cit. col. 949. C.

"Goricia - - - ceperit nunc vacare, nos "tanquam Tutor patruelis nostri dilecti "IOANNIS HENRICI, fpectabilis Comitis Goricie &c. .. Functus elt HENRICUS tutorio hoc munere ad finem vitæ ufque, qui anno 1335, die IV. Aprilis accidit; ut adeo, quod fupra notatur, id deinde Duces Austria commodum subire potuerint.

Tab X. "quo divelli non potuit nec precibus, nec consiliis samiliarium ami, corum. Præsentibus igitur, & præclaris turbis Nobilium adhortata, "nec tum a proposito suo mota, intra mænia urbis Wiemnensis se "Divino servitio sub regula S. CLARÆ devotissime mancipavit: "sufficientibus ci pro vitæ sustenamento proventibus deputatis, se "cum pariter cum suis pluribus (sunt, qui sexaginta numerant) so "dalibus subcuntibus idem jugum. Sicque spretis hujus mundi de "siramentis, claustri eligit clausuram. "Hæc Anonymus Leobiensis, cui tanto plus deserendum, quanto, utpote in Styria scribens, a Goritia, & Carinthia ceteris propius absuit.

LXXVI

Nec non LII. Vulgatum de Annæ nuptiis errorem etiam Genealogus Genealogi nostri erravit, illi a sinistris, atque adeo pro marito primo Regem sententia quendam Poloniæ, & a dextris Comitem Goritiæ adiungens: qui ex securit, quanquam non satis accurate expressis, itemque corona, qua alter eorum superbit, internoscuntur. Nimirum Annam iuvenculam, ut eam Leobiensis vocat, bis, aut ter, viduatam credamus? Siglæ in pectore tam Comitis Goritiæ, quam Annæ, conspicuæ, Oedipum exspectant.

ELISABELIII. Altera FRIDERICI *Pulchri* filia, ELISABETHA nomine, raFRIDEraFRIDEraFRIDEangulo fuperiori ponitur. Defpondebatur illi anno MCCCXXXIII. chrifilia. At fponfo impotentiam obtendente, fœdus ifthoc brevi interversum

- est. Rem luculenter exponit laudatus Anonymus Leobiensis (a) auctor æqualis, ad an. MCCCXXIII. "Venit IOANNES Rex Bohemiæ, "in Austriam, & quia iam dudum (ab anno nempe 1330.) con"forte caruit, inter eum & ELIZABETH, FRIDERICI Regis filiam, "coniugium est tractatum. Et ex utraque parte consensu concur"rente, puella speciosa, Deo, & hominibus placibilis ei desponsatur.
  "---Sed nescio, quis doli artisex lolium in hoc triticum seminavit.
  "Nam ad agendas nuptias cum induciarum tempora vicinius appro"pinquarent, Rex asserses (asservit) se malessicatum, & ad ample"xus coniugii impotentem. -- Novissime tamen (quo anno, igno"rare me sateor ---) connubium habuit retrocessium, de quo multi
  "multa sensere. Duxitque postea aliam (Beatricem nomine) de
  "Domo Regum Franciae, filiam Ludwici., Alibi vero, id est
  ad annum 1336. de morte eius agens (b), nuptias quoque Regis
- Serviæ, tanquam hominis Schismatici, recusasse, quin multo horroce re respuisse, refert. Haselbachius (c) rem ita narrat, ac si connubium isthoc non Regis inconstantia, sed mors, abrumpens, sustlaminasset, dicens: Desponsatur (Elisabetha) Regi Bohemiæ, sed ante consummatum matrimonium viam ingreditur carnis universe. Verum enimvero haud dubie perperam; satis enim constat, Ioannem iam anno 1334. ad alia vota convolasse, Elisabetha nostra duobus adhue annis supersite.

LIV. At-

<sup>(</sup>a) Loc. cit. col. 937. D.

<sup>(</sup>b) Idem col. 948. D.

<sup>(</sup>c) Loc. cit. col. 784. C. Conf. id col. 798. C.

LIV. Atque hæc quidem de Alberti I. filiis, excepto Alber-Ordo TO Sapiente, qui genus propagavit, quique mox in censum veniet. Annam Eorum nascendi ordinem volumine proximo intuebimur. Quinam & Elisa vero inter has, de quibus modo egimus, Friderici Pulchri filias te-Betham nendus sit, dictu proclive haud est. Annam natu priorem facit auctor historiæ Carthusiæ Maurbacensis (a), idem tenet Hagenus (b). At desponsationis tempora considerantibus, quibus Elisabetha fororem suam Annam duobus annis prævertit, verbisque Anonymi Leobiensis, quibus eandem Annam, marito suo iam iam orbatam, iuvenculam appellat, aliud certe sentiendum videtur. Accedit, quod hæc adolescenti, illa contra viduo, & ætate iam progresso, adpromissa fuerit, id quod seniori magis, quam iuvenculæ convenit.

LV. Iam igitur ad Albertum II. cognomento Sapientem, ip-Albert fiusque coniugem, Ioannam Pherretanam, devenimus, qui dicto II. eius-volumine altero recurrent, & de quibus post decumanos Doctiffi- ris icomi Antonii Steyereri labores quidquam addere, noctuas Athenas nes, ferre velle videremur.

LVI. Idem dicendum de eius liberis nonnullis, qui in fequenti Eiusque tabula hoc ordine collocantur: FRIDERICUS, de quo vol. fequenti liberotumi liberotum

LVII. MARGARITHA, anno 1346. prognata, duobus stipata vi-Itemque ris, ex opposita parte dextra exhibetur. Prior, qui a sinistris, Mein-Margarhardus est, Ludovici, Bavariæ Ducis, ac Tyrolensis Comitis ex MARGARITHA, agnomento Maultaschia, silius, ac Ludovici IV. Imp. nepos, cui anno MCCCLII. IV. Idus Augusti, ac iterum anno MCCCLVIII. XVIII. Cal. Iulii, assignatis sponsæ pro munere virginitatis quinque mille libris denariorum Wiennensium, promissa, ac desponsa suit: nuptiis in annum sequentem III. Nonas Sept. dilatis. Hoc autem anno MCCCLXIII. Idibus Ian. satis desuncto, anno sequenti V. Cal. Martii sidem dedit Ioanni Henrico, Ioannis Lucemburgici, Bohemiæ Regis, silio, ac Caroli IV. Cæsaris fratri Germano. Sterile utrumque matrimonium suit, Margaritha etiam mature, id est XIX. Calens. Febr. anni MCCCLXVI. atque adeo anno

3

<sup>(</sup>a) Ibid. col. 347. D. (b) Col. 1141. C.

<sup>(</sup>c) Vid. Steverer. in Alberto II. cap. VI.

TAB. IX. atatis XX. inter vivos effe definente (a). Genealogus scuta ita expressit, ut Meinhardo præter rhombos Bavaricos, aquilam rubeam Tyrolensem, corona tamen destitutam, adscripserit, IOANNI aquilam tessellatam Moraviæ.

Rupor-LVIII. De RUDOLPHO IV. qui a latere sinistro, unacum uxore PHUSIV. fua CATHARINA, CAROLIIV. Imperatoris filia, apparet, volumine nuptia- sequenti agimus. Ubi p. 82. S. XV. ante hoc folium impresso, ad rum tem-rationes, quibus nuptias, contra ac Clariff. STEYERERUS statuit, anno MCCCLVI. illigamus, addenda funt duæ aliæ, nempe CATHARI-NAM in instrumento, ibidem allegato, titulo Ducissa Austria mactari, pecuniamque, pro dote Principis stipulatam, ab Imperatore iam iam numeratam fuisse, ibidem perhiberi (b). Ut ut igitur inso-

litum haud sit, ut, quod paullo ante notavimus, sponsæ quædam ante solemnes nuptias Dominæ titulo (quod & ibidem fit) honorentur: hactenus tamen haud legimus, earundem quamdam ante initum, aut consummatum matrimonium honoris titulo, a dignitate mariti fumpto, gavisam, aut pecuniam, dotis nomine, præsentatam fuisse. Quare omnino nobis certum videtur, nuptias Vindobonæ circa feflum S. MARGARITHE, anno MCCCLVI. peractas fuisse.

LXXVIII

LIX. Sequitur Albertus cum trica, Alberti II. filius, qui ge-TUS CUM nus ad LADISLAUM usque Posthumum propagavit. Prior eius uxor trica, e- ELISABETHA, CAROLI IV. Imp. filia, ex leone Bohemico dignoscenuxores. da, præter morem Genealogi nostri collocatur. Hanc alii an. 1364. alii biennio post, ei in manus convenisse tradunt. Alteram, BEATRI-CEM nomine, duo itidem scuta indigitant, primo Burggraviatus Norimbergensis tessera, seu leo niger, rubeis corona, lingua & falculis, margine ex minio, & argento angularibus composito, tanquam FRI-DERICI IV. Burggravii Norimbergensis, filiam; secundo clypeus Hohenzolleranus, unde Burggravii Norimbergenses ortum ducunt, quadripartitus, prima, & quarta colore nigro, duabus quadris reliquis argento infectis, secus, ac hodie in scuto Regis Borussiae comparet, ubi laterculus primus, & ultimus argentei, secundus, & tertius nigri sunt. Hanc Alberto alii an. 1374. alii sequenti coniunctam suisse, memorant. Nos monumentis, maiorem rei lucem afferentibus, destituti, cam tantisper in medio relinquimus. Ex hac præter filium, quo de nemo dubitat, etiam filiam sustulisse Albertum, Lequileus, & GANSIUS existimant. Qua de re videbimus tomo sequenti. Lit. teræ tres priores, in pectore BEATRICIS conspicuæ, vocem quidem AVE reddunt, ex reliquis nihil elicias. De forma, habituque corporis eius HASELBACHIUS hunc in modum loquitur: "Genuit ex "BEA-

(a) Id. loc. cit. cap. VII.

(b) Verba contractus apud Clar. Sommers-BERG. I. c. vol. I. p. 998. n. cxviii. funt hæc: "Zum ersten, dass derselb unser Herr "der Keyser das Ehegelts der Hochgebornen "Fürsten und Frawen Frawen KATHARI-"NEN Hertzogen zu Oesterreich, seiner "Tochter, unser lieber Snuer, vier tau-

afend Schock groffer Pfenninge Pragificher "Muntze bereyd bezalen folt, ALS "Auch Bezalt, da entkegen follen Wir der "obgenante Herzoginne unser Snuer die "Stadt zu Laa, mit der Burg und mit aller "zugehörung, zu rechtem Pfand setzen mit "Hille Schocken jeriger gulden.

#### STEMMA HABSBURGO - AUSTRIACUM.

LXXIX

"BEATRICE (quam in vetulatu vidi, & egregiz formz quondam fu-,, isse fæminam, ex eius elegantia conieci) Principem timoratum AL-"BERTUM Quartum (a).,,

LX. Sequitur Albertus IV. cognomento Mirabilia mundi, u- Alber-

nacum uxore fua IOANNA, quæ ex rhombis Bavaricis discernenda, TUS IV, adiecto leone coccineo in campo aureo, Hollandico scilicet; quippe eiusque nupriæ, cuius pater, Albertus, ibidem dominabatur. Contractus matrimonialis an. 1381. in natali S. IOANNIS Baptistæ subscriptus est, promisfis ab Alberto, Duce Bavaria, Comiteque Hannonia, Hollandia, Zelandiæ, & Frislandiæ, in dotem sponsæ decem millibus sexagenarum (vulgo Schock) maioris monetæ Pragensis, pecunia præsenti, aut hac deficiente, pignore in Natternburg (hodie Kattenberg) & Teckeldorf (hodie Deckendorf) constituendo. Additurque: sponsam, cum annum ætatis nonum attigerit, Patavium (atque adeo Vindobonam) adducendam fore (b). Concordat ex Guillimanno, instrumentum haud dubie inspiciente, LEQUILEUS, additque, Regem Hungaria, SIGISMUNDUM, eidem IOANNÆ, marito suo orbatæ, in solatium viduitatis, quinquies mille, & quadringentos florenos, ac ditionem S. MARTINI, quoad viveret, destinasse. Unde facile emendantur La-ZIUS, GANSIUSque, ALBERTO nostro etiam secundam uxorem, MECHTILDEM nomine, ac filiam Comitis Wirtenbergensis adscribentes. Porro sponsam anno 1390. die XXIV. Aprilis, Vindobonam adductam fuisse, ex fragmento Actorum Universitatis Wiennensis discimus (c). De nuptiarum tempore non æque certi fumus. Etsi enimvero in dictis actis eadem sponsa uxoris nomine compelletur, de futura tamen intelligendum esse, ætas sponsi Alberti postulat; ut qui anno 1377. (d) natus, annos tum ætatis non nisi tredecim nu-Porro si secundum pacta, & conventa, sponsa anno ætatis nono Vindobonam adducta fuit, nuptias in annum feculi XIV.

nonagefimum tertium, aut quartum differamus, necesse est.

Lectorem nostrum monere, hoc præter veri speciem asseri.

LXI. Serius tamen, ac in annum 1395. easdem nuptias differt BIR-Que ante CKENIUS (e): nobis equidem haud invitis. At quod addit, id ip-in Pale-in Palefum post reditum illius ex terra sancta accidisse, non possumus non sinam Nam peractæ.

iter

(a) Loc. cit. col. 810. C.

(b) Ita fummarium dicti contractus, quod in

manibus eft.

(c) Lib. I. Actorum Mfc. Universitatis Wiennensis pag. 22. ubi ad an. Mccexc. sic legitur: "Primo Domini die post Georgii "dictus Dominus Rector (Gbiselherus Don-"BERCKOW, ut notat, qui hæc exscripsit, "Clar. STEYERER. in collect. MSS.) fecit ncongregationem Universitatis - - - ad pro-"cessionaliter suscipiendam Inclitam princi-"pem Iohannam, filiam Illuttriffimi Prin-"cipis Domini Alberti, Ducis Bavaria, & Comitis Hollandie, ac uxorem Illustril-"fimi Principis, Domini nostri, Domini "Alberti, Duc. Auftrie, Iunioris. Idem confirmant Acta FacultatisPhilosophicæ." (d) Ita fragmentum chronici veteris in collect. Stevereri: "Nach Christi gepurd "tausent (drey bundert) süben und sibenzig atet auch derfelb hochgepornne Herzog "Albrecht ein mechtige merckliche Preuf-"fen fart, und ward da ze Ritter, und in "der zeit ward Herzog Albrecht sein sun "geporn." De hac prosectione etiam Ge-"geporn." De hac profectione etiam Gerard. de Roo lib. III. p. 121. memorat: Hoc ipso anno Albertum Austriacum in Porussiam profectum, atque illic militarem dignitatem adeptum esse, invenio. Unde id quoque deducitur, quod cum profectiones eiusmodi æftatis potius, quam hiemis tempore fuscipi foleant, Albertum quoque anno iam adulto potius, quam incunte, in lucem editum fuiffe.

(e) Ehrenspiegel lib. IV. cap. II. p. 392.

LXXX

illud an. 1398. sub astatem ab eo susceptum suisse, affirmans (a). Qui, ut idem HAGENUS testatur, Kal. Septembris anno sequenti iam iterum reducem, Venetiis, ubi ingenti cum honoris significatione susceptus fuerat, versatum fuisse, ex sequenti inscriptione discimus, ibidem in ade S. Georgii, comobii Ord. S. Benedicti, legenda:

> OSSA D. STEPHANI PROTOMARTYRIS, CUM ADHUC IN VETU-STA ÆDE CONDERENTUR, GALLO EQUITI ORANTI IBIDEM, AB ANGELO CÆLESTI ORACULO MANIFESTATA, PETENTI-BUS WIHLHELMO ATQUE ALBERTO AUSTRIÆ DUCIBUS, SE-NATUS-CONSULTO RESERATA SUNT CALENDIS SEPTEM-BRIS ANNO M. CCC. LXXXXIX.

Adducit eam Cl. SCHOENLEBENIUS (b) fua, ut testatur, manu exceptam, docetque adeo non modo quod volumus, fed & WILHEL-MUM, cui interim vices suas in regenda Austria commiserat AL-BERTUS, Venetias usque obviam processisse. Porro ante mensem Novembrem, aut fortaffis etiam maturius, in Austriam rediisse, summarium instrumenti cuiusdam nos docet, ab ALBERTO eodem anno in vigilia omnium Sanctorum Lachsendorffii, in gratiam HUGONIS, Prioris Maurbacensis Carthusiani, subscripti.

Gerardi LXII. Nihil itaque nobis oberit Gerardi de Roo auctoritas, (c) auctorita- cum reditum Principis, tum vero & nuptias eius, in annum seculate nihil rem 1400. reponentis. Has enim ultra vicesimum secundum Maii obstante. anni 1396. haud differri posse, ex diplomate Alberti, in gratiam

CONRADI, ALBERTI III. cum trica Ostiarii, ac IOANNE nostræ Pincernæ, eodem die, & anno dato, evincitur; ubi quippe illius tanquam coniugis mentio habetur (d). Accedit atas Alberti V. Al-BERTI huius nostri filii, quem anno 1397. die vero XX. Septembris

Quod fuperest, elogium huius natum fuisse, alibi ostendemus. Principis cum veteres, tum recentiores memoriæ commendarunt. Inter ceteros Schoenlebenius (e) hunc in modum: "Iuvenis Hie-"rosolymas adiit, ibi gladio, & cingulo donatur, ceterum in omni

"vita doctrinæ amans, & pietatis, in asceteriis mixtus ascetis, diu,

<sup>(</sup>a) Loc. cit. col. 1158. A. B.

<sup>(</sup>b) Proleg. P. II. cap. IX. p. 202. (c) Lib. IV. p. 137.

<sup>(</sup>d) "Wir Albrecht &c. bekennen daz wir , gnedichleich bedacht, und angesechen ha-"ben die langen und getreuen dienst, die "unser getreuer Chunrat, weilent des "Hochgeborn Fürsten Herzog Albrecht, " unsers lieben Herrn und vatter feeliger (e) Loc. cit. p. 182.

<sup>&</sup>quot; gedechtnuzz Turhütter, und nu der Hoch-"geborn Fürstin unser lieben gemahlen frau-"en Iohannen Herzogin ze Oesterreich "Schenck, dem egenanten unsern lieben vatter feligen, und unf getan hat. Geben ze Wienn am Montag na » dem heiligen Aufartag Anno Domini MCCCLXXXXVI.

" noctuque, horarias preces decantavit, devotissimus Deiparæ: Ca-TAB. ", nonicis ad S. DOROTHEAM amplas possessiones tribuit Wiennæ. "

LXIII. Binos ex hoc matrimonio furculos propullulasse, com-Marpertum eft, marem scilicet, & sæmellam. Hanc Genalogus noster GARI-Annam appellat, sed præter fidem reliquorum. Gerardus de Roo Alberpari errore IOANNAM appellatam fuisse existimat (a). Maior autem in TIV. hac parte fides HASELBACHIO (b) ac ARENPECKIO (c) decernenda, filia. illam MARGARITHAM nomine compellantibus. Idem facit ADLZREI-TERUS (d), & SCHOENLEBENIUS in ephemeridibus, quibus testimonium accedit omni exceptione maius, charta (e) videlicet ALBERTI V. eius fratris; ut adeo res modo dubio careat.

LXIV. Adiungitur ei, unacum infignibus gentilitiis, maritus eius, Eiusque HENRICUS Dives, Dux Bavariæ in Landshut. Nuptias anno 1412. contibium,& peractas fuisse, testatur breve chronicon Bavaricum, ab anno liberi MCCCCXII. ad MCCCCLIV. ap. Cl. Hier. Pezium (f) his verbis: "Anno Domini 1412. factus est ventus validus in die S. KATHERI-, NÆ Virginis. Eodem die celebravit Dux HAINRICUS nuptias Lancz-" huta, cum filia Alberti, Ducis Austria, & forore Alberti, Du-", cis Austriae, postea Regis Romanorum, Ungariae, & Bohemiae: ex " qua genuit LUD WICUM Ducem. " Huic autem monumento tanto magis fidendum, quanto ex charta coæva, cuius excerpta in calce huius paginæ afferimus (g), certius est, eodem adhuc anno, die vero 25. Octobris de refiduo dotis, in Bavariam transmittendo, actum De qua cum iam, ut ex fummario contractus matrimonialis, quod præ manibus est, discimus, anno 1405. actum, & tractatum fuerit, veri simile haud est, ultra annum huius seculi duodecimum dilatas fuisse; fuffragante præsertim auctore coævo, aut saltem Adpromissa autem, & haud dubie exsoluta suerunt octo & viginti millia ducatorum, teste eodem summario. HASELBACHI-Us (h) tamen de XXXII. millibus florenorum loquitur. Porro matrimonium if thoc fterile haud fuiffe, auctore ADLZREITERO, loco paullo supra excitato, accepimus.,, Ex MARGARITHA (ait, de illius " marito agens ) ALBERTI Austrii, Styrii, & Carantani Principis filia, " forore Regis Alberti, suscepit tergeminos filios, totidem filias, " Albertum, Fridericum, & Ludovicum, Ioannam, Elisa-" BETHAM, & virginem CHRISTO dicatam in Felici valle, cuius no-MON. AUST. T. III. P. I.

(a) Lib. IV. p. 139. ubi ait: "Albertus IV. ex uxore Îoanna, quam diximus, filios reliquit Albertum Quintum, & Ioannam, quæ Henrico, Boiorum regulo, nuplit., (b) Col. 841. B. (c) Col. 1245. A

(d) P. II. lib. VIII. N. XXI. p. 173. ad an.

(c) "Wir Albrecht &c. bekennen. Als wei-" lent die Hochgeborn Fürstin frau Ioanna " von Bayren , Herzogin zu Oesterreich &c. " unfer liebe frau, und Muter, feliger ge-" dechtnusse, unserm getreuen Hannsen von " PYELA der Hochgeborn Fürstin Iunkfraun (h) Col. 841. B.

" MARGRETHEN unser lieben Swester, Hof-" meister. - - - Geben ze Wien am Pfinztag " nach Sant Blasien tag anno ccc. duodecimo.

(f) Tom. II. col. 425. A.

(g) " Wir Albrecht &c. bechenen um die " zvvelif tausent guldein --- die gevallen find " zu aufrichtung des heiratguts hinauf gen " Bayren der Hochgeborn Fürstin, Junck-" frauen Margrethen Herzogin ze Ofter-" reich, unser lieben swester. - - - Geben ze " Lintz am Eritag nach der xx magt tag anno

#### PROLEGOMENON TERTIUM

TAB. " men non est relatum in chartas, sed melius, uti bona spes est, " scriptum in cœlo. "

ALBER-TUSV Imp. II.

LXV. Alius dicti matrimonii furculus erat Albertus, huius nominis V. inter Imperatores autem secundus, hic unacum uxore sua ELISABETHA comparens. Utriusque capiti corona imponitur, reliquus vero habitus simplex, colorisque susci, qui tamen ALBERTI tempora tanto minus respuere credendus est, quanto certiores sumus, has tabulas Maximiliani I. Imp. ætate, atque adeo ab auctore fere suppari confectas, cui vere, & antiquæ esfigies, accedente præsertim cura, & auctoritate ipsius Imperatoris, deesse vix poterant. In subiectis scutis tessera Hungaria, Bohemiaque visuntur; in scuto autem Al BERTI præterea fascia Austriæ, & aquila tessellata Moraviæ, quem Ducatum, ut alibi dicemus, abs focero suo iure beneficiario accepit. Singulare præterea, & notatu dignum est, Cæsari aquilam Imperii simplicem, coniugi autem duplicem adpingi; quod nempe SIGISMUN-DUS, pater Elisabethæ, coronam auream Romanam acceperit, non item Albertus. Vox illa ANNIZAPTA, in pectore Elisabeth E conspicua, nobis equidem anigma est, ad eam fortassis originem referenda, unde IUDAISAPTA, in historia Austriæ fabulosa, ut alibi ostendimus, non incelebris, genus suum deducit.

Eiusque filius GEOR-GIUs.

LXVI. Ex Alberti liberis primo occurrit Georgius , qui & ab aliis GREGORIUS appellatur, de quo nos tomo sequenti. Cum serto, caput circumdante, pingitur, in fignum virginitatis, qua ornatus præcoci morte fublatus eft.

Ac filia nuptiæ. ж

b

C d

LXVII. Subsequitur soror eius ELISABETHA. Hæc primum FRIDERICO, FRIDERICI II. cognomento Placidi, Ducis Saxonia, ac Electoris, filio adpromissa fuerat (a), sed illo XXIII. Decembris anni 1451. rebus subducto humanis, an. 1453. Casimiro III. IAGEL-LONIS, seu ULADISLAI V. Regis Polonia, ex SOPHIA Kioviensi filio, desponsa fuit (b), nuptiis in annum sequentem ad diem X. Februarii dilatis (c) copiosam benedictionem impertiente D. IOANNE CAPI-STRANO, ac sponsa centum millia ducatorum pro dote afferente (d).

Quibus interest D. Ioann. CAPI-STRA-NUS.

LXVIII. De his nuptiis luculenter LEQUILEUS, cuius verba, utpote anecdota, huc afferre, operæ pretium erit., B. Ioannes CA-" PISTRANUS (ait) Neapolitanus - - Minorita, antequam Wratis-", lavia in Poloniam abiret, convenerunt Oratores CASIMIRI, Polo-

(a) Teste Guillimanno in MS. Est etiam in manibus fummarium contractus matrimonialis, Neoftadii in festo S. IACOBI anno 1450. obfignati, quo FRIDERICUS Elector inter cetera postulat , ut ELISABETHA . Ladislai Posthumi foror, ante Festum S. Galli Norimbergam, aut Ægram mittatur, ac infimul de dote centum millium ducatorum, a sponsa afferendorum, con- (d) Discimus id ex binis summariis instruvenitur.

(b) Teste Curro Annal. Siles. p. 150. ubi

ait: 1453. Splendida fuerunt legationes duorum Regum Ladislai, & Casimini Wratislavia: post longamtractationem 20. Au-gusti soror Ladislai (Posthumi) Elisa-BETH CASIMIRO cum dote centum millium aureorum in uxorem promissa est.

(c) Teste eodem pag. 151. & GUILLIMANNO in MS.

mentorum, quæ præ manibus funt.

", nia, & LADISLAI, Hungaria Regum, acturi de coniugio CASIMIRI ,, cum Elisabetha, quod in eadem urbe sanxerunt, & publicis in-" strumentis firmarunt, in utriusque gentis lætitia, & sacri sæderis ,, folennitate. Difertam habuit S. CAPISTRANUS orationem in ipfo " pretorio feria fecunda post assumptionem Deiparæ, paucis scilicet ", diebus post abscessum. -- Ad sequentis anni (1454.) initium 9. Fe-" bruarii nova nupta Cracoviam splendido comitatu advenit a Rege ipso (Casimiro) unacum matre obviam ei profecto, deducta. Po-Îtridie contentio inter Ioannem SPRONUSCHI, Archiepiscopum Gneznensem, & SBIGNEUM Cardinalem, atque utriusque fautores Barones, uter administer esse deberet nuptialis caremonia, exoritur. Re diu agitata, convenit tandem, ut CAPISTRANO eum honorem " deferrent novas coniuges ritu solemni coniungendi, sed cum hic ne-,, que Polonicam, neque Germanicam linguam calleret, ac SBIGNEO " muneris eius functiones adiudicaret, ille utriusque linguæ peritus , , cedente Archiepiscopo, rem peregit, Archiepiscopus vero sacris ope-,, ratus, novam Reginam inunxit, ac diademate coronavit. Postremo CAPISTRANUS utrique sponso benedixit, & numerosam prolem pa-,, lam prædixit.,, Hæc LEQUILEUS, qui addit: cum Reginæ huius, tum coniugis eius ope viginti cœnobia pro Franciscanis in Polonia adificata fuisse, ipsamque Elisabetham habitum tertii Ordinis S. Francisci fuscepisse.

LXIX. Porro vaticinium CAPISTRANI minime vanum fuisse, Etelogiex elogio eius intelligitur, quod ei CZERWENCKA (a) præeuntibus re-um. rum Polonicarum Scriptoribus, hunc in modum texuit: " ELISABE-, THAM hanc merito quis appellare potest felicitatis humanæ miracu-,, lum. Eam enim meri Reges, & Cæfares cingunt. --- Filia fuit " Czefaris Alberti II. & Reginz Elisabeth E (ut quz regnorum " Ungaria, & Bohemia heres erat ) Neptis Cafaris SIGISMUNDI, Pro-,, neptis CAROLI IV. Cæfaris; fratrem habuit LADISLAUM ( Posthu-" mum ) Regem, filios quatuor Reges: I. WLADISLAUM, Regem " Ungaria, & Bohemia, II. IOANNEM ALBERTUM, electum Regem " Ungaria, postea Regem Polonia. III. ALEXANDRUM, Ducem Li-" thuania, & postea Regem Polonia. IV. SIGISMUNDUM I. Polonia "Regem, & ne quid felicitati deeffet, S. Casimirum, natum anno " 1458. extinctum anno 1483. Avia fuit LUDOVICI Regis Una ", garia, & Bohemia; item avia SIGISMUNDI AUGUSTI II. Regis Polo-, niæ. Profecto tot regia decora in alia Regina vix, extra familiam " Austriacam, inveneris., Præter hos sex, aut, ut alii volunt (b) feptem filias genuit. Denique addere poterat CZERWENCKA FRIDE-RICUM, Archiepiscopum Gnezensem, & Episcopum Cracoviensem S. R. Ecclesiæ, titulo S. Luciæ, Cardinalem. Nec non & S. Ca-SIMIRUM, quem Hungaria Regem a proceribus quibusdam contra MATHIAM CORVINUM electum fuisse, funt, qui tradunt.

LX LX

TAB.

<sup>(</sup>a) Pietat. Auftr. lib. III. cap. VI. p. 424.
(b) Præcipue auctor epitômes rerum fub DIUM tom. IV. p. 2521.

Nec non eius An-NA.
TAB.

LXX. ELISABETH # adjungitur foror eius Anna, cui maritus obtigit WILHELMUS III. FRIDERICI I. Belliciosi, Marchionis Misnie, Landgravii Thuringia, ac Electoris Saxonia, filius, FRIDERICI II. cognomento Placidi, frater. Prima connubialis foederis pacta anno 1440. WILHELMO annum ætatis XV. Anna octavum agente, inita fuiffe,

Müllerus (a) refert. At Posonem VICETHUMIUM ea de caussa iam an. a 1438. in Auftriam missum fuisse, testatur Fabricius (b). Et si sumb mario contractus matrimonialis, Posonii die Mercurii post Palmarum subscripti, fides est, anno 1439. iam id agebatur, ut ANNA virgo, ALBERTI II. R. R. filia natu maxima, WILHELMO Duci extraderetur, postque duorum annorum spatium centum millia aureorum dotis nomine. Sed id anno 1442: executioni mandatum nondum fuisse, ex fimili charta alia didicimus. Et quamvis promissio illa ad centum viginti millia ducatorum deinceps aucta fuerit, FRIDERICI tamen Impe-

ratoris opera ad triginta millia iterum reducta fuit (c). Ipíx nuptix Ienæ die 20. Iunii 1446. actæ quidem, sed & falso rumore, quo FRI. DERICUM, fratrem WILHELMI maiorem, quocum de hereditate contendebat, infesto cum exercitu adventare dicebatur, interturbatæ sint. Inauspicatum præterea matrimonium erat; quod, WILHELMO concubinam inducente, res tandem eo devenerit, ut ANNA, Princeps licet qua pietate erga superos, qua innocentia vitæ excellens, & ut LAN-GIUS pag. 856. ait, devotissima, & Sanctæ opinionis mulier, illiberaliter habita, ac in arce Eccartsberga custodiæ tradita fuerit, ubi & anno 1463. die XIII. Novembris miseram vitam cum meliori mutavit,

filias relinquens duas (d). d

Ac ætas ambarum.

LXXI. Genealogus noster binas has ALBERTI II. filias more apud ipsum fere solito, ita exhibuit, ac si Elisabetha natu maior suisset. At, siadducto summario credimus, contrarium est. Favet etiam nuptiarum tempus: Anna fororem fuam Elisabetham in hac parte octo, ut vidimus, annos prævertit. Vitus ARENBECKIUS de utraque etiam egit. Sed auctor, licet coxvus, memoria ita lapfus est, ut An-NAM CASIMIRO, Regi Poloniæ, ELISABETHAM contra WILHEL-MO Saxonico obtigisse, perscribat (e); id quod facile ex dictis emenda-Addit & filiam tertiam, HEDWIGEM, Ducissam Bavaria, que ex Duce GEORGIO duas suscepit filias, MARGARETAM, monialem in Hohenaw, & ELIZABET, L. M. Marchionissam Brandenburgensem. Sed hæc reliquis Scriptoribus ignota funt, nec historiarum filo cohærentia: deceptusque in eo est auctor, quod Alberti filiam fecerit, quam neptem dicere debuerat. Erat enim revera CONRADI Divitis, Ducis Bavariæ in Landshut, uxor HED WIGIS, ex CASIMIRO III. feu IV. & ELISABETHA Austriaca, ALBERTI II. filia, prognata (f). Ceterum vox Annanisa, quæ supra pectus Annæ legitur, eodem

<sup>(</sup>a) Sächsische Annal. ad an. 1440. p. 21.

Orig. Saxon. lib. VII. p. 754. (c) Teste eodem p. 21. Add. Lamber. Commentar. Bibl. Caf. lib. II. pag. 960.

<sup>(</sup>d) Teste eodem Müllero, cui & addendus

FABRICIUS loc. cit. (e) Col. 1252. A.

<sup>(</sup>f) Vid. Adlzreiterus P. II. num. XXVI. ad annum Mcccclxxiv. p.m. 190.

orta genere videtur, quo Annizapta, seu Annisapta, de quo Tab. paullo ante: & si coniecturæ locus, eiusmodi zonis, seu teniis, sententiæ integræ inscriptæ fuerant, quæ aut reliquis vestimentis, aut situ picturarum obtectæ, obscuritate involvuntur. Volumine tamen sequenti nonnullas videbimus, ubi nomina personarum vere, & genuine exprimuntur. De subjectis sub his imaginibus scutis nihil est, quod moneamus.

LXXII. Extremum in hac tabula locum occupat LADISLAUS LADIS-Posthumus, una cum sponsa sua MAGDALENA, CAROLI VII. Regis Postbu-Franciæ, filia, quam quo minus duceret, morte interceptus est. mus. Adiecta scuta hinc digma Francicum, illinc tesseras Hungaricam, Bohemicam, Austriacam, & Moravicam recte indicant. Additur in medio non imperite leo Lucemburgicus; eo quod LADISLAUS genus fuum maternum inde a proavo CAROLO IV. Imp. Gente Lucemburgico, deduceret; unde ei regna Hungariæ, & Bohemiæ obvenerunt. De eo plura deinceps.

LXXIII. Absoluta Alberti cum trica progenie, Genalogus Leopolnoster ad fratrem alterum, LEOPOLDUM Probum, redit, ab eo-DUS Prodem tam lineam Tyrolensem priorem, per FRIDERICUM cum vacua TAR pera, quam Austriacam, per WILHELMUM propagatam, dedu- XII. cturus. Itaque a LEOPOLDO Probo, ALBERTI Sapientis inter eos, qui ad adultam ætatem pervenerunt, filio tertio, orsus, illum unacum uxore VIRIDA Mediolanensi, ex dracone cœruleo dignoscenda, exhibet. Adiecit pictor aquilam Tyrolensem; quod ea provincia RUDOLPHI quidem IV. fratris eius, industria Augustæ Genti accefferit, ab hoc vero linea Tyrolensis initium sumpserit.

LXXIV. Inter LEOPOLDI liberos prima adnumeratur ELISA-Eiusque BETHA, quam LAZIUS, ac post illum GANSIUS, HENRICO, Co-filia ELImiti Goritiensi, nuptam suisse, putabant. Sed, quo minus si-sabe. dem inveniant, obstat auctoritas ceterorum. Hagenus (a), & a ARENPECKIUS (b) eam sponsam obiisse, testantur. Et quanquam quoad annum obitus discrepent, altero 1391. altero sequentem notante, eos tamen levi opera tomo sequenti combinabimus. Cum his faciunt chronicon breve Stamsense, a Clar. P. Hier. PE-ZIO editum (c) GUILLIMANNUS apud LEQUILEUM, ac MENLIUS, qui & eam formæ præstantissimæ fuisse, affirmat. Eiusdem sententiæ Genealogus quoque noster fuit, qui sponsum non minus, quam sponsam, cum serto, virginitatis, seu cœlibatus signo, exhibuit. Defponsa igitur duntaxat suit, non traducta, & quidem anno 1382. ut id ex fummariis instrumentorum nonnullorum didicimus, ubi & de XLV. millibus florenorum, pro munere virginitatis a sponso numerandorum, agitur. Sunt, qui LEOPOLDO nostro duas alias filias attribuunt (d), sed cum nulla veri specie.

LXXV.

d

<sup>(</sup>a) Col. 1153. A.

Col. 1274. B.

<sup>(</sup>c) Script. Rer. Austr. tom. II. col. 459. B.

<sup>(</sup>d) BIRCKENIUS lib. III. cap. XI. pag. 378. GANS in Arboreto. Alii.

FRIDE-RICUS

LXXV. Succedit, medius duas inter uxores, ELISABETHAM, RICUS & ANNAM, FRIDERICUS, a vacua pera cognominatus. De iis enufis, acS1- cleate volumine sequenti. Apposita scuta recte se habent. In primo GISMUN- leo auratus, & coronatus in campo nigro, digma nimirum Palati-Dus, eo- num, unde Elisabetha ortum traxit, deinde aquila fimplex Impeuxores, & rii, tanquam RUPERTI Rom. Regis filiæ debita, tertio aquila Tyrolenliberi. Tab.XII. sis, scuto Austriaco imposita, ex caussa iam dicta, ac denique leones

Brunsuicenses, ad Annam, coniugem secundam, pertinentes. Quid sibi littera W. imminente superne corona, in brachio ELISABE-THE dextro conspicua, velit, disquirant alii. De eorum liberis, Wolfgango, Hedwige, Elisabetha, & Margaritha; quoniam iuvenes obierunt, commodius, cum ad monumenta fepulcralia ventum fuerit, agemus : quemadmodum & de SIGIS-MUNDO, duabusque eius uxoribus, ibidem dicendi locus erit. Subiecta scuta Eleonoram Scoticam a finistris, ac Catharinam Saxonicam a dextris, & iterum a finistris RADEGUNDEM Francicam, fponsam, quæ ex liliis, inque conum definente capitis tegumento, facile dignoscitur, recte indigitant.

WILHEL-

LXXVI. A linea Tyrolensi, cum SIGISMUNDO extincta, ad Au-Mus, friacam iterum redit Genealogus noster, initium ducens a WILpi Probi HELMO, LEOPOLDI Probi primogenito. Apparet hic duabus stipatus fœminis, quarum altera sponsa, uxor altera erat, de quibus deinceps plura; unde & subiecta scuta, in quorum uno Hungaria, & Poloniæ digma, non fine caussa ei adscribi, manisestum siet.

Eiusque fratres.

ERNE-

quæ,

LXXVII. Fratres WILHELMUS duos habuit, LEOPOLDUM Crassum, qui, quod fine liberis obierit, hic cum CATHARINA Burgundica, uxore sua, primo loco comparet: & Ernestum Ferreum, fecum pariter duas habentem uxores. Prima MARGARITHA nempe, ex digmate Pomerania, altera, CIMBURGIS nomine, ex digmate Massoviæ, quod tamen alibi nonnihil aliter exprimi solet, agnoscitur. De utroque suo loco plura.

LXXVIII. De liberis ERNESTI, qui in tabula fequenti primo, STI Pro- & fecundo ponuntur loco, ERNESTO nimirum, RUDOLPHO, & les reli-LEOPOLDO, fratribus, tum vero Anna, & Alexandra, fororibus, qui omnes virgines decesserunt, pauca, quæ dicenda erunt, in

XIII. tomum sequentem differimus.

Ac præfertim.

LXXIX. Tertio loco CATHARINA fiftitur, Comitem habens CA-ROLUM, IACOBI Marchionis Badensis, filium, cui an. MCCCCXLV. in RINA, cum manus convenisse, auctor scribit chronici Elwangensis. Filius Mar-CAROLO chionis de Baden (ait) CAROLUS nomine, duxit uxorem filiam (foro-Badensi. rem) Regis Rom. Ducis Austria (a). At maior fides decernenda vi-

(a) Apud Struv. Rer. Germ. Script. tom. I. p. 686. In editione Clar. P. Bern. Pezii Thef. anecdot.noviff. tom. IV. P. III. col. 792. C. fic legitur: "Item Marchio Bran-" denburgensis Albertus duxit in uxorem " fororem Regis Romanorum, Ducis Au-"ftria. " Sed manifestum est, verba intermedia incuria typographi, ut fieri amat,

aut librarii omiffa fuiffe, legendumque, ut in editione veteri: "Item Marchio Bran-"denburgenfis Albertus duxit in uxorem "filiam Marchionis de Baden, filius Mar-"chionis, CAROLUS nomine, duxit &c., In eo autem editio nova præ veteri præstat; quod illa fororem, non, ut hæc male, filiam præferat.

detur Guillimanno, eas nuptias an. 1446. Constantiæ celebratas fuisse, asserenti, qui & addit: CATHARINE primum propositum suisse, Deo illibatam servare virginitatem, rogasseque Albertum, ne fe ab hoc proposito dimovere conaretur, sed mutasse deinde consilium. Cl. STEYERERUS fragmentum aliquod excerpi curavit e MS. codice antiquo Bibliothecæ Græcensis, certæ librorum elassi haud adscriptæ, ac compacturæ nigræ in folio maiori, unde discimus: sponsam Bernardo Krabatstorfero, aliisque Confiliariis concreditam, Ratisbonam, unacum dote triginta millium aureorum dedu-Etam, ibique extraditam fuisse an. 1446. si recte legimus. Et quanquam tam codici, quam GUILLIMANNO (quod non diffimulandum) nonnihil obesse videatur summarium apochæ, qua dictam triginta aureorum summam idem CAROLUS in acceptis refert, Ratisbonæ an. 1447. die S. IOANNI BAPTISTÆ facro, oblignatæ; utpote quod eiusmodi res inter ipsa plerumque nuptiarum solemnia suscipi soleant: dictam tamen epocham, id est annum 1446. nuptiis illis deputandam esse, recensio deductionis nuptialis, qua de LAMBECIUS (a) mentionem facit, dubitare haud amplius finit. Postremo felix, & auspicatum fuisse hoc matrimonium, præter tres filias totidem, qui exinde prodierunt, testantur filii, quorum CHRISTOPHORUS totius serenissima Badensis Domus, hodie feliciter regnantis, auctor, & a-

LXXX. Supra caput CATHARINÆ foror eius MARGARITHA Et MARcomparet, unacum marito, FRIDERICO Placido, Marchione Misniæ, GARIac Landgravio Thuringia, Electore huius stemmatis secundo. Huic THA. primum, de qua mox egimus, CATHARINA desponsa suerat, sed ea an. 1428. ob teneritudinem ætatis relicta (b), MARGARITHÆ anno 1331. tertio Iunii coniuncta fuit (c). Dos erat XXIX. aureorum millia, a sponso quadraginta octo millibus compensanda. Connubium isthoc non minus, ac præcedens, felix, quin & illo fœcundius fuit; ut quod illud duabus fœminis, maribus totidem fuperavit, ab eoque utraque Augusta Gentis Saxonica linea, Ernestina videlicet, & Albertina, in hodiernum usque diem florentissimæ, descendunt.

LXXXI. Ex ERNESTI Ferrei liberis ætatem fuam vixerunt FRI-FRIDE-DERICUS Placidus Cæfar, & ALBERTUS Prodigus, qui unacum con-Ricus Placidus iugibus fuis, Eleonora Lustana, & Mechtilde Palatina, quæ ex cum frafuis tre AL-

(a) Bibl. Cæfar. lib. II. p. 960. (b) Exprimit id fummarium contractus matrimonialis hunc in modum: , tading, und heyrat brief von Herzog FRI-" DRICHEN von Sachsen, des H. Röm. Reichs "Erzmarschalch , Landgraf in Düringen, "und Marchgrafen zu Meichsen, dem soll "Jungfrau MARGARET, Erzherzog ERN-"STEN von Oesterreich alteste tochter eheli-"chen verheurathet, und über drey jahr "gen Lintz geantwurtet werden mit "xxviiii. tausend ducaten heyrat gut, dar-" gegen foll er ihr xıvııı taufend ducaten , verschreiben, und sie darum versicheren &c. Und vormallen ift disen Herzogen (c) Ita Lincker, aliique rer. Sax. Scriptores.

"FRIDRICHEN Jungfrau CATHARINA die BERTO. "lüngste des Erzherzog Eansten tochter illiusque "vermählet gewesen in leben seines vatters liberis. "Herzog FRIDRICHEN von Sackfen des alretten, und jezo ihrer jugend halber an "die verwendet. Datum Neitenflatt Gr. "ORBII Anno 1428." Ex his facile in-telliget Lector, quænam ex his duabus Er-NESTI filiabus natu maior fuerit. Nec obest Genealogus noster, Catharinam Mar-GARITHE præponendo. Ut enim iam monuimus, hic inter liberos, iuniores fenioribus, cœlibes, aut steriles, generis pro-pagatoribus plerumque præmist.

#### LXXXVIII PROLEGOMENON TERTIUM

TAB. suis insignibus gentilitiis discernuntur, comparent. ALBERTO fine posteris decedente, FRIDERICO præter HELENAM, a sinistris collocatam, CHRISTOPHORUS, & IOANNES nati funt, de quibus, utpote in pueritia defunctis, commodum tomo fequenti, Sepulcrali, agemus. Idem fiet de CUNEGUNDE Parte huius tomi fecunda.

MAXIMI, uxori-

LXXXII. FRIDERICUM Placidum Imp. MAXIMILIANUS I. tan-Imp.cum quam generis propagator unicus, patrisque in Imperiali fastigio sucduabus ceffor, unacum duabus, quas ordine duxit, uxoribus, hic excipit. Harum altera ex digmate Burgundico, altera ex Mediolanensi agnoscitur. Ipse MAXIMILIANUS aquilam Imperii non nisi simplicem præfert, indicio haud obscuro, tabulas has intra annum 1494. quo BLANCAM MARIAM sibi thori sociam iunxit, & 1508. quo titulo Imperatoris, & aquila bicipiti uti cœpit(a), confectas fuisse. Reliquæ scuti tesser Hungariam, Austriam, & Burgundiam indigitant. Ad-

didit pictor scutum alterum, a summo bipartitum, in cuius priori laterculo aquila Tyrolensis, omissa tamen corona, apparet, quem Comitatum eidem a SIGISMUNDO Tyrolensi transcriptum suisse, volumine fequenti dicemus: in altero laterculo leo niger in area aurea sistitur, digmati Hannonico simillimus, cuius rei ratio, nisi forte leonem Belgicum exprimere voluerit artifex, modo nulla succurrit.

Ex quiinfigne

C

LXXXIII. Quod porro in hac triga imaginum prætermitti non bus Ma- debet, torques est aurei velleris, qua non MAXIMILIANUS, ut conveniens fuisse videtur, sed MARIA, uxor eius prima ornatur. Hoc Ord. au-enim nec temere, nec otiose, aut ex pictoris ingenio, sed studio potius, atque data opera factum fuisse, existimandum est. Nam etsi dictus inclytus Ordo pro viris duntaxat institutus sit, atque adeo Supremi Principis munus non nisi ad viros pertineat: his tamen deficientibus, per fœminas, terrarum, unde nobilissimus hic Ordo originem ducit, heredes, æque propagari, ac in maritos suos iure derivari posse, vel ex hac pictura nostra testatum sit. Similem præterea Ma-RIE Burgundicæ imaginem volumine sequenti afferemus, occurritque eodem ornatu in nummo, a nobis alibi producto (b). Quemadmodum & filiam eius MARGARITHAM (c), nec non & ANNAS tres, FERDINANDI nempe I. & MATHIÆ Imperatorum Rom. (d) coniuges, ac denique Annam Austriacam, Reginam Poloniæ (e) iis-

dem insignibus ornatas, in Nummotheca nostra contemplati sumus: qui cum ex auctoritate publica percussi sint, affertum nostrum haud parum confirmant. De reliquis MAXIMILIANI liberis, qui hic in

extrema tabula sistuntur, dictis locis commode agemus.

AUCTA-

(a) Conf. Nummothec. P. I. pag. 27. col. a. quin si quis ætatem tabularum propius dignoscere cupit, ultimam huius tabulæ imagnotere cupit; untiliatin initias taouix initias ginem contempletur, rogamus. Ibi enim cum Margaritha, Maximiliani filia, lo-cum Margaritha, Maximiliani filia, lo-fit, quem anno 1497. ductum, eodem an-xVI. Add. tab. III. num. XXXIII.

Sabaudo, cui anno 1501. nupferat, prætermisso: tabulas infra id temporis spatium pictas fuiffe confequitur.

no amilit: marito secundo, Philiberto (e) lb.p. 125, n. XXXIII. & p. 153. n. II.



# DIPLOMATUM,

PINACOTHECAM AUSTRIACAM PERTINENTIUM.

I.

#### LITTERÆ FUNDATIONIS MONASTERII SANCTIMONIA-LIUM TULNENSIS, IN AUSTRIA INFERIORI (1).



vittoria digne ducimus asserbiendum; unde ne tantæ gratiæ, tantæ beneficentiæ, tantæque misericordiæ, quibus nos humiles, & immeritos, tunc, cum vita nostra penderet in pendulo, gratios respesti altissimus, ingrati, vel immemores omnimodis videamur, ad prædicaz crucis vivisicæ laudem, & tanti trophæi memoriale perpetunus, in oppido nostro Tulna, claustrum, sive coenobium Sančimonialium, Deo, ut credimus, placitum, ereximus: inibi subobservantia regulæ S. Avuostrint, & constitutionum fororum ordinis fratrum Pradicatorum, divinis obsequiis lugiter vacaturum. Ad universorum igitur Romani Imperii fidelium notitiam volumus pervenire: Nos prædicto cænobio novæ nostræ plantulæ bona & redditus nistra scriptos pro dote, seu dotis nomine, assignale. Scilicet curiam Magistri Connani, quæ antiquitus Aula nuncupata ett, & aream eiusdem, ipsi curiæ contiguam, cum Capella S. Crucis contigua eiusdem curiæ, & aream eiusdem, ipsi curiæ contiguam, cum Capella S. Crucis contigua eiusdem curiæ, & aream eiusdem, ipsi curiæ contiguam, cum Capella S. Crucis contigua eiusdem curiæ, & area, quam quidem Capellam ab Abbate, & couventu Scotorum in Vienna noscinur exemisse. Item insulam, dicam Corrowere, vicinam civitati Tulnensi, sicut nunc est, vel ampliari per alluvionem Danubii, hoc est per crescentiam vel decrescentiam aquæ, cum omnibus iuribus, libertatibus, piscationibus, judiciis & attinentiis quibuscunque (causis sanguinum tantum exceptis, & falvis juribus & pascuis, quæ ipsi cives Tulnenses in eadem insula ex gratia & donatione Principum terræ antiquitus habuerunt) dotamus: nihilominus locum, sive cœnobiam prædictum, cum daabus curiis villicalibus, sitis in suburbio civitatis ibidem, quas a fideli nostro Faiorenco Dapisero de Lengenbach justo emptionis titulo noscimur comparatie. Insuper promisimus, assignari pro dote eidem conventui viginti modiorum avenæ, ac viginti carratarum vini, & centum librarum redditus denariorum monetæ Viennensis, de quibus redditibus spiam conventum expedivimus, prout in aliis nostris literis continetur

Episcopus Seccoviensis, Connadus, Episcopus Chyemensis, Henricus, Episcopus Bastilensis. Epicopus Secondaria, Corrados Epicopus Començão, Herbardos Dux Saxonia, O tto, Dux Bavaria, Dux Bavaria, Comer Palatinus Rheni, Albertus, Dux Saxonia, O tto, Dux Bavaria, Rudolphus, Aulæ nostræ Cancellarius. Spectabiles: Fridericus, Burggrafius in Niernberg, Albertus & Hartmannus de Habesturg, filii nostri: Ebertus & Cartesta de Habesturg, filii nostri: Ebertus & Cartesta de Habesturg, filii nostri: Ebertus & Cartesta de Habesturg, filii nostri: Ebertus de Katesta de Habesturg, filii nostri: Ebertus de Habesturg, filii nostri: Ebe zenellenbogen, Albertus & Burckhardus fratres de Hochenberg, Gottfridus Seignensis Hugo de Wertenberg, Albertus de Harteckhe, Fridericus de Fürstenberg, Comites. Nobiles: Otto de Haslau, Otto de Berkholtstorff, Udalricus & Conradus de Billichtorff, Leutold & Henricus fratres de Chyenring, Fridericus Dapifer de Lengende Conradus PHANUS de Meufa, Marichalcus Aufria, Ertenger de Lantse, Renbertus & Cadoldus fratres de Eberstorf, Ministeriales, & alii quamplures. In quorum omniem tettimonium præses instrumentum sæpesato cœnobio, & personis, inibi Domino samulantibus, tradimus, sigilli nostri charactere insignitum. Datum Vienna per manum Magistri Gottfrandis. curiæ nottræ prothonotarii, *Pathaviensis* Ecclesæ Præpositi, pridie Calendis Septembris Indi-ctione octava. Anno Millesimo Ducentesimo Octogesimo, Regni vero nostri anno septimo.

(1) Conf. P. II. huius Pinacothece Cap. I. S. II. & ibidem

(2) Quanto Crucem Salvatoris in honore habuerit RUDOE-PHUS, BIRCKENIUS post alios lib. I. c. XII. p. 102. de-

pradicat. Quin ALSERTO filio vexillum cum cruce, ao imagine CHRISTI, in prolio cum OTFOCARO praferendum dedito, telitramque in co pradio militarem nomen CHRISTI fuifie, plerique affirmant.

## DIPLOMA ANDREÆ III. REGIS HUNGARIÆ, QUO CON-

IUGI SUÆ, AGNETI AUSTRIACÆ, COMITATUM POSONIENSEM AD DIES VITÆ CONFERT (1). 1 1297. II. Nov. Ex tabulis Archivi Ca NDREAS D. G. Ungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex, omnibus Christi fidelibus, præfentem paginam

inspecturis, salutem in Domino sempiternam (2). Regalis sublimitas debet non immerito dilectionem peníare, & parentelam, & mutuum, confimilemque favorem, & amorem impendere tenetur e converío. Proinde ad univeríorum prefentium, futurorumque notitiam, harum ferie volumus pervenire: quod quia magnificus Princeps, Dominus Albertus D. G. Dux Austrie, & Styrie, pater noster (3) charistimus, nos paternali affectione dilexit & confovit: Nos tante dilectionis fervorem, & amorem, nobis impensum per eundem, attendentes, cupientesque ex animi nostri desiderio mutua vicissitudine, pari & consimili dilectionis amore eidem Domino Alberto, Duci dudrie, patri noftro, ac ferenifime Domine Ducisse, matri nostre (4) perdilecte, assistere, & condigna satisfactione premissa, ac remuneratione Regia respondere, pro dilectione, & amore, quem idem Dominus Albertus Dux, pater noster, & Domina Ducissa, mater nostra, circa nostram personam habuerunt, & nos e converso habere volumus, & habemus erga ipsos: Comitatum Posoniensem, cum castro Posoniensi, & aliis castris, eidem Comitatui coniunctis, & annexis, villis, tributis, feu aliis pertinentiis, & utilitatibus universis, dedimus, donavimus, tradidimus & contulinus fernilline Domine Anners, D. G. Regine Ungarie, filie ipflus Domini Albert I Ducis, conforti nostre charissime, tam in vita nostra, quam post mortem nostram, possidendum, usque dum eidem Domine Anners Regine, consorti nostre, fuerit vita comes. In cuius rei memoriam, stabilioremque firmitatem, presentes concessimus literas, duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri, Magistri Gregorii, Albensse Ecclesie electi, Aule nostre Vice-Cancellarii, dilecti & fidelis nostri. Anno Domini millesimo, ducentesimo, nonagesimo septimo, quarto Nonas Novembris, regni autem no-

stri anno octavo (5).

(1) Conf. P. II. lib. I. cap. II. \$. XVII. p. 27.
(2) Ita contextus habet, ex apographo tabularii Canonicorum seccovicusium delumpus.
(3) Filius Ruoneful Kom. Regis, postea Rom. Rex, & pater Agnetis Regime Hung.

(4) ELISABETHE, UXOTI ALBERTI Ducis, ac matri Ac-

NETIS.
(5) Scriptores Rer. Hungar. initium regni eius ad an. 1291.

confignant; unde annes hic ad minimum unus abundat: errore un puto Notarii. In diplomate enim, alibi allegan-do, ita Inbicribiur: Anno Domini Biblifimo dacentifimo nonuccimo paurto. Quarto Ralandas Aingulia. Regui antem nobiri quarto. Id quod cum anno 1291, fi quidem anne Indiamo computere inspira, concidit, atque ador reche fe habet, & errorem haitus Infirumenti emendat.

#### III.

FRIDERICI PULCHRI DIPLOMA, QUO CUM RELIQUIS SUIS FRATRIBUS CONSENTIT IN DOTEM, AB HENRICO PLACIDO UXORI SUÆ ELISABETHÆ CONSTITUENDAM (1).

os, Fridericus, Leuppoldus, Albertus & Otto fratres & D. ad universorum presens intuencium notitiam cupimus pervenire. Quod nos Excellenti Principi Heinrico, Duci Austrie & Styrie, fratri nostro karistimo, cum inclita & præclara ELYZABETH, speciabilis viri Ruperti quondam Comitis de Virenburg (2) filia,

RICI Pulch.

Seccovien fium 2

8

matri-

matrimonium, annuente Domino, contrahere cupienti, plenam damus, & libamus cum affectu fincero ac ex certa fcientia potestatem, ad sue voluntatis arbitrium promittendi, con-flituendi eidem Elyzabeth dotem, donationem, faciendam propter nuptias, & affectionem illam, que morgengub volgariter dicitur, ac refundendi dotem, fi qua fibi fratri nostro constituetur ab ipfa, & eidem Elvzabeth pro hiis omnibus obligandi & affignandi terras noftras, iurisdictiones, homines nostros, cattra, villas & oppida cum suis pertinenciis, imo & universa & singula faciendi, quæ circa predictorum articulorum ordinacionem & pertectionem poffunt fieri, & fi mandatum exigant speciale, ac fi presentibus ea forent specialiter no-minata. In quorum omnium & cuiuslibet de premissis - Datum Wienn Anno Domini MCCCXIV. IX. Kal. Aug.

(1) Coaf. P. II. csp. V. S. XVI. p. 54.
(2) VIRENBURG, allas Firmenburg, Firmeburg, Wyrenburg, que diverfitas orthographiæ hachenus fortattle errorum (de quibus loc. mox cit. S. XV. aginus) caulfa fuit. Cetetum Bertellus in hilboria Laceuburg, p. 108. de Comitate Primenburg hen hebet: "In confinite territorii", Treverenfe caftrum vistur antiquissimum & nobilisi-

mum (ad Comitum de Manderfeiel poffefionem spe-genary) Francherege's comine , Comitum titulo infigue, y quod quidem prima sui inris eras, mulli maiogi fabeli-ya Comitubus Lacenbergeghere pro Simma ducentarim li-ya Transi denariorum, mutuo data, effectuar di-

### IV.

#### DIPLOMA HENRICI PLACIDI, DUCIS AUSTRIÆ, QUO TESTAMENTUM SORORIS AGNETIS, REGINÆ OLIM HUNGARIÆ,

SUO CONSENSU APPROBAT (1).

ir Heinrich von Gottes Gnaden Herzog ze Offerreich, und ze Styre, Veriehen 1324c ofenlich mit difem brief, und tun chund allen den, die in anschent, lesent, XVI. A oder horent lesen: Swaz Unser lieber Swester Vrowe Agnese, weilent Chün harbe niginne ze Ungern, in ir Selgeret (2) durch ir Sele willen geschaft, und ge- s. I. Wienordent hat, oder noch ordent, von aller ir beraitschaft, ez sei an silber, oder an psenninge, an wein, oder an chorn, oder an fwelicherlei bereitschaft, und datz wem siez hat, ez sei datz wen amptlüten, oder zurin geltern, datz wir datz allez gern wellen stet haben, und datz wir darzu Unferen ganzen und gueten willen haben gegeben, und geben mit diesem brief. Und datz wir mit gueten trüen süllen schafen und darzu beholsen sein, datz datzselbe Selgeret, als ez unfer vorgenante Swelter gelchaft, und geordent hat, oder noch ordent, gar und genzlich volfüret werd, und gericht; und des ze einem Urchunde haben wir unfer Infigel gehenchet an disen brief, der ist geben ze Wienne, do man zalt von Christes gepurde dreuzehen hundert iar, und darnach in dem vir- und zweinzigsten iar, des montags in der Osterwochen. (2) Id eft : legatum , anima caussa factum. Vid. WACM-(1) Conf. Vol. II. lib. I. cap. V. pag. 53. S. XIII.

#### AGNES, REGINA HUNGARIÆ, PRO SE ET MARITO SUO ANDREA III. SACRA ANNIVERSARIA FUNDAT.

ir Agnes von Gotz Gnaden wilent Chuneginne ze Ungern, vergehen (1) und tun chunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, die nu lebend oder hernach chünftig fint: das wir mit verdachtem mut zu der zit, Ex do wir ez wol getun möchten, gegeben haben unsers rechten aygenis, das Archiv wir umbe unser beraites silber geschost haben fünstehen pfund geltes Wienner psennig (2), chiduc. die da ligent ze Regelsbrunne, auf geftiftem gut, an pfenning gülte und an waifen (weizen) gült, mit allem dem nuz und recht, als wir fi in aigem geuer harbracht haben. Und die Wingarten, die da ligent an dem Pfafenberg, recht und redelich mit Pergmaisters hant, wir me danne recht tage in nuz und in geuer gehabt haben unversprochenlichen, die wir ouch gechouft haben recht und redelech mit unferem beraiten gut, den gaiftlichen frouen von Sant CLAREN Orden ze Wienne, also bescheidenlich, das allen den nuz, der in wirt von dem gut ze Regelsbrunne in der wise und gestalt an psenning und an waisen und an andern dingur ze Regeisorunne in der wie und getratt an prenning und an waten und an andern dingen, fwi ez in wirt gegeben, füllent allen Jar den Minren brüdern in der vorgnanten Stat ze Wienne, die da füllent begen Unsers lieben berren seligen Jartag, Chuniges Andren, von Ungern, Felicis in Pincis (3) und ouch Unseren Jartag, an dem tag, und er wirt, als Got über Unns gebütet (4) mit gesungen Messen, Vigilien, mit liechteren und mit andern guten dingen, als gewonlich ist. Und ein erber mal den brüdern ze Wienne ze iedem Jartag: und dar über belibet, das wellen wir, das den brüdern an gewant geleit werde ze irr notdurft, und ze anders nicht. Wir wellen ouch das die aptiffene von Sant CLAREN Jarlich ir Convente in der Vasten alle tage Vische choosen solle, von dem nuz, so von dem Wingarten chomet, als verre, als der gelangen mag, und si Unsers lieben herren seligen Chuniges Andres von Ungern, Felicis in Pincis Jartag begen, und ouch Unfern Jartag, A 2

13. Ex Apogra als Got über Unns gebüt, mit gefungen Messen, Vigilien, mit liechtern, und mit andern guten dingen, als gewonlich ift. Und ze einer ofner gezeignuffe der vorgefchriben dingen, fo hencken wir die vorgenant fro AGNES unfer Ingefigel an difen brief ze einem waren Urchunde der vorgenanten dingen. Der brief wart gegeben ze Chünigsfelt, do man zalte von Christes geburt drizehen hundert Jar, darnach in dem vier und zwainzigisten Jar an Sant Georgien tag.

ORGIEN Lag.

(1) Ita apographum loco; verjehen.
(2) Librz denariorum Wiemsenfiem. Nommorum genus, inde ab initio feenit XIV. & fubfequent ad decumum quintum ufque Expins coentrene. Conflat attent duentis quadraginta denariis, atque adeo hodigeno floreno, feut fexaginta renigeris. Ent figitu denaria (yfemny) feenadum noftrum computandi modum quarta pars hodierni erucigeri. Vid. STEYERER in addit. ad Albertow II. ed., 379. & Philabert. Husses append. I. ad Albertow II. ed., 379. & Philabert. Husses append. In attnihums.

(3) Id elt 14. Innanti, quo die Andrea anno 1301. obit. Sie enim Nectologium RR. P.P. Miorum Convent. Witmungi. apud R. P. Hier. Per. Seriptor, ver. Auftr. tomo II. col. 473. D. XIX. Kal. Feb. Obitus Orenifipini Domini Andrea. Ungarie Regis, celebritar felemiter, & fue confortii Domine Agnetis, Regine Ungarie, & bec die,

ficut mortus eft: quia a predicta Domina omni anno frater: habent de S. Cl. A. B. quatuordecim: librus denariorum, que porriguator igit de Regelprun. Que quidem verba di-plomati hucem dant, é a ho e vicilim recipiunt.

(3) Evenit is dies tertio Idus Im. 1364. ut fuo loco oltendemus. Laudatum zumen Necrologium col. 487. c. hace hebet: III. Idus (Iun.) anno Domini IMCCCLX. chiti slufris & inclusional Domina, Domina Aconsa de Rungfold, quondama Regina Hungaria, foror Domini Alassatt Ducit Anfrica, e que Frater babent comi anno de Regiran. Ubi notandum: annum L.K. perperam poni, quatuorque adeandos frille, ut loc. ci. 14 eft, Vol. lequenti dicinus. Quia? quod in sutotyrapho inter numerum denarium X. è vocem chife, lecunan, fac intervalium alquod interaccione, ci. S. TRINGARDO, qui Illud deferbi quoque carviti, in luis collectantes observat; manifeto indicio, fexagunazio numero aliquid deefit.

#### LITTERÆ OTTONIS HILARIS, QUIBUS MONASTERIUM NOVI MONTIS IN STYRIA, ORD. CISTERC., FUNDAT (1).

In nomine Domini Amen.

тто Dei gratia Dux Austria & Styria, Dominus Carniolia, Marchia & Portus Naonis universis Christi fidelibus tam præsentibus. quam futuris in perpetnum. Licet gratialiter imago hominis, ad imaginem omnium condita Creatoris, prout fui deposcit qualitas conditionis, suo sit opisici ad reddendas gratias obligata; specialiter tamen in sublimioribus constituti, tunc ei ampliori obnoxii sumus famulatu, quanto potioribus beneficiis ipsos sua fecit providentia principari. Cum igitur gratiæ, a Deo nobis abundantius collatæ, defideremus existere non ingrati, progenitorum nostrorum, ac ferenissimi Domini Faiderici Romanorum Regis, Domini & fratris nostri charissimi, qui retenium Domini e Ribertet (tollandrum Regis). Domini et alta benti ciali inima, qui ped divina remunerationis de fuo patrimonio monafteria fundaverunt, vetligiis inhapeentes, nostræque considerationis intuitum ad facræ Religionis Cisterciens habitum, qui velut luminare splendidissimum inter alia Catholicæ sidei sidera micantia, luce rutilantiore proradiat, & fereniori corruscatione præfulget, convertentes: ad bonorem gloriosæ Virginis MARIÆ monasterium, in Novo Monte nuncupandum perpetuo, accedente nihilominus præfati Domini Fri-DERICI Romanorum Regis, ac illustris Albert i Ducis Austria & Styria, fratrum nostrorum charifimorum, ac præclaræ Elisabethæ conthoralis nostræ, hæredumque nostrorum beneplacito & confensu, ob nostræ, progenitorum & fratrum nostrorum, ipforum ac nostrorum hæredum animarum salutem, & æternæ salvationis præmium, fratres conventuales monasterii S. Crucis ad exercendum in eodem novo plantationis monasterio divinum obsequium evocavimus, manu potestativa constituendum decrevimus, & fundandum. Et ut fervens nostræ devotionis affectus, quem erga dictam fundationem nostram pio zelo gerimus, eidem monasterio noftro ad profectum exuberet, ipfum monasterium cum fratribus ibidem congregatis, Ceu congregandis, terris obventionibus & iuribus fubfequentibus volumus ampliare.

Et ut hæc nostra fundatio, donatio & libertatis concessio, a nobis, fratribus nostris, ac nostris fuccessoribus, rata, firma & inviolabilis permaneant, præsentes litteras scribi ac noftro & prædictorum fratrum nostrorum, quos ad confirmationem prædictorum petivimus, figillis duximus roborandas. Nos Fridericus Dei gratia Romanorum Rex femper Auguftus, Et Nos Albertus eadem gratia Dux Austria, & Styria, profitemur præsentibus, quod defiderantes pium & salubre propositum Illustris Ottonis, Ducis Austria & Styria, fratris nostri charissimi, in nova monasterii sui plantatione, quod non solum primis fundatoribus, verum etiam illud falvum fervantibus, & confirmantibus, falutis proficit ad augmentum, ex animo fincerissimo promovere, ipsam fundationem, donationem, libertatum & iurium conammo internamo promote, plana internationen, unitatoren, nettatan contentan concentration confirmation, prout in his & aliis per frattem noftrum Ducem Ortonem, idiem monaferio datis literis expresse expresse exprimitur, approbamus, ratificamus, & præsentis scripti patrocinio confirmamus, ac sigillorum nostrorum munimine roboramus. Nulli ergo omnino homini liceat haac nostræ donationis, concessionis, approbationis & confirmationis paginam infringere, vel ci austi temerario contraire. Quod si quis attentare præsumpserit, præter poenam gravis. fimam, a nobis nostrisque successoribus eidem inferendam, indignationem nostram se noverit incurriffe.

incuriffe. Datum in Chremfa Idus Augusti anno Domini McccxxvII. regni vero nostri Friderici Romanorum Regis Anno XIII.

(1) Conf. haius tomi P. II. cap. V. S. XLII. pt. 65.

#### VII.

## APOCHA MAURITII, ABBATIS WIENNÆ AD SCOTOS, O. S. B. PRO SACRIS ANNIVERSARIIS HENRICI, DUCIS AUSTRIÆ.

os Mauricius Dei gratia Abbas, totusque Conventus Ecclesiæ Sancte Marie Scotorum in Wyenn, tenore prefentium recognofcimus, publice profitentes: Nos ad XXIX. due pie recordacionis quondam Illustris Domini nostri, Ducis Hattricta Austria & Styr, Ex. Archivo, quadraginta marcas argenti Wiennauste, nonderic 88 sunnai de la la la conderic 88 sunnai de la conderic 88 sunnai de la conderica 88 sunnai de la conderi ria, quadraginta marcas argenti Wiennensis ponderis & numeri, ad falutem & Archibo.
remedium anime sue, ac omnium progenitorum & successorum suorum, plenarie perce- Wiennensi. easque in vium & profectum nostri monasterii necessarium totaliter convertisse; quia beneficium datur propter officium, & per fuffragia denotorum continua, queque fidelis anima sperat suorum consequi veniam delictorum, nec non consorcio perfrui beatorum. circo denocionem piissimam, quam in huiusmodi elemosine benigna largicione nobis propter Deum, nostreque inopie relevamine, ostensam & exhibitam, deuota vicissitudine re-fundere cupientes. Nos, ac nostri in posterum successores, promittimus: Quod annis singu-lis anniuersarium ipsus ac progenitorum suorum cum solempni officio defunctorum & vigiliis longioribus in die fantii Brass (i) peragere tenebimur, ad quod exequendum folemp-niter nos infimul volumus obligari: adicientes, quoque de nostris redditibus, videlicet olio libras denariorum Wyennensium vinalis monete, que nobis feruiunt ante portam Scotorum, auf der Prunt, quas ad hæc pro iam dicta pecunia, nobis tradita, concordi animo communique confilio deputamus, ut in die eiusdem anniverfarii toto nostro conuentu, cunctisque prebendariis, Ecclesie nostre predicte adherentibus, de redditibus prefatis duo bona fercula carnium, una cum consueta prebenda, & maior prebenda boni vini, similiter & unicuique carnium, una cum consueta prebenda, & maior prebenda boni vini, similiter & unicuique fepe dicti nostri Conuentus Monacho & professo unum grossum denarium Pragensem sine quo-uis impedimenti obstaculo communiter ministrentur. Si vero, quod absit, nos, aut nostri fuccessores, aufu temerario, aut quacunque negligencia, memoratum anniversarium peragere, & pitancia (2) statuto die, vt premittitur, erogare, neglexerimus, tunc Dominus Dux Austrie, qui pro tempore suerit, vel ipsius vices gerentes, de presato seruicio, videlicet octo
libris reddituum, ante portam Scotorum, se penitus intromittant, ipsos alias in remedium distribuentes, prout ipsorum placuerit voluntati. Vt autem supra scripta omnia & fingula perpetuo firma permanent & inconnulla, prefentes literas conferibi fecimus, notirorum figillorum, munimine roborantes. Datum & actum anno Domini Millefimo trecentefimo tricesimo in die decollationis beati Johannis BAPTISTE.

1) Quo feilicet die Hanbigus Dun Auftr. obiit. Conf. Vol. (2) Vid. de hoe verbo Ducanger Gloffar. med. & infine. II. lib. I. cap. V. Ş. XI., p. 52.

#### VIII.

APOCHA WULFINGI, ABBATIS CANONICORUM REGU-LARIUM AD S. CRUCEM IN AUSTRIA, QUIBUS PRO REFRIGERIO ANIMÆ OT-"TONIS, DUCIS AUSTRIÆ, SINGULIS ANNIS FERIA III. POST DOMINICAM INVOCAVIT SACRUM CELEBRARE ADPROMITTIT (1).

Ir bruder Wulfinch zu den zeiten Abpt, und der Convent gemein daz dem heiligen Creuze, verjehen und thun chund ofenleichn an disem brief. Kar. Mars. daz uns der Edel und der hochgeporn fürft Hertzog O'rt selig in Oester. Karchivo reich mit wolverdachtem mut, zu der zeit, do er ez wol getun mocht, Wienenst, geschofft bat zu seinem iartage bundert pbund und zwunzig pfund Wienner pbenig für zweiß phund gelts, des wir nach seinem todt gar und gentzleichen gewert sein; und darum so verpinten wir uns mit disem brief: daz wir und alle Unser nachomen in unsern chlostar fürbaz ewichleichn alle iar des nächsten Eritagr nach dem Suntage, als man singet suvocavit, seinen iar tage begen schullen, mit Vigili, mit selmesse, als man singet suvocavit, seinen und den brüdern über den tisch des genanten Herzog O'ten seligen Sel, und allen seinen Vordern selen zu einem Ewigen Selgeret. Wer aber, daz wir oder unser nachomen deheins Jares (2) dem Jartag also nicht begiengen unsir danne Ekast not. So schol uns der Selu und der hochgeborn fürste Hertzog Alberent in Oesterreich, in Steper und in Kernden, oder swer danne Hertzog ift in Oesterreich, haizen, phenden auf unsern Hof ze Talaren, als verre daz von dem selbn phanden alles daz gepesert wert, daz vor an dem iartage versaumt ist. Und

des ze Urchund geben wir Hertzog Albrechten und allen seinen nachomen diesen brief, Verfigelt mit Unserm Insigeln. Diser brief ist geben nach Christes geburde dreutzehen hundert iar, darnach in dem neun und dreizzigsten iar, an dem Palme tage.

(1) Conf. Vol. II. lib. L cap. V. S. XXIX. pag. 59. . (2) Id eft: anno quodam, feu aliquando,

#### IX.

#### ANTIGRAPHUM ADELHEIDIS, PRIORISSÆ MONIALIUM AD S. LAURENTIUM WIENNÆ, PRO ANNIVERSARIO OTTONIS DUCIS AUSTRIÆ, DIE MERCURII QUATUOR TEMPORUM QUADRAGESIMÆ QUOTANNIS CELEBRANDO (1).

1340. XXIV. Iun. Ex Archivo Archiducali

I

Ir Swester Alhait die Lengpechinne zu den zeiten Priolinne und der Convent gemain in Sandt Larentzen Chloster ze Wienne, verjehen ofenleichn an disem brief: daz wir uns mit wol verdachten mut, recht und redleichn verlubt, und verpundn habn gegen dem Edeln und hochgeborn fürsten Unsern gene-

digen herren hertzog Albrechten in Oesterreich in Steyr und in Kernden, um die dreizzig phunt Wiener phenig, die wir emphangen haben umb seines bruder Jartag hertzog Otten feligen von Oefterreich. Also daz wir und alle unser nachomen des egenanten hertzog Otten feligen, und aller seiner Vordern und nachomen Jartag fürbaz ewigleichn, alle Jar in Unsern Chloster begen schullen (2), ye des Mitichens in der Chotemper in der Vassen mit Vigili, mit Selmesse, nach unsers Ordens gewonhait. Wer aber, daz der iartag dehains Jar (3) also nicht begangen borde (4) als vorgeschriben stet, fo schoil Uns der egenant unser genediger herr Hertzog Albrecht, oder sein Erben, oder sein nachomen mit Unsern guten willen nöten und phenden mit unsern weingarten, des fünf achtail sint, und leit ze Praytense in der teose ze nest des psarr weingarten von Ort, als verer nuzt, wir alles daz gepözzetn, daz vor an dem iartag versaumt ist. Und des ze urchunde geben wir im dien brief versigelt mit Ensern inssellen. Unserm insigel. Der brief ist gebn ze Wienn nach Christes geburde dreutzehn hundert iar, darnach in dem vierzigsten iar, an Sandt Johans tag ze Sunnewenden.

(1) Conf. P. II. cap. V. §. XXIX. ubi ex hac & præcedenti (2) Vid. ibid. not. 2.
chartz diem Ottonis emottalem cruimus.
(2) Vid. Infirumenti præcedentis not. 1.
(4) Loco warde, dialecto tum dufiriaca, quæ fe in his & aliis Infirumentis varie prodit.

### APOCHA ALBERTI & LEOPOLDI, FRATRUM, DUCUM

AUSTRIÆ, QUA VIOLANCÆ, DUCISSÆ MÉDIOLANENSI, AC ALBERTI, UT SPERABATUR, FUTURÆ CONIUGI, PIGNUS PRO CERTÆ PECUNIÆ SUMMA CONSTITUUNT.

Fer. III. Menüs Mart, Ex apogra-2 3

os Albertus (1) & Leupoldus (2) fratres, Dei gracia Duces Austrie, Styrie, Karinthie ac Carniole, Comites Tyrolen. &c. &c. Recognoscimus & notum facimus vniuersis & singulis presentium inspectoribus, seu auditoribus, presentibus & futuris: Quod cum nos, ex euentibus diuerfis & caufis variis, grauia debitorum onera inciderimus, quibus cottidiana vsurarum & obstagiorum (3) acrescunt dampna intollerabilia; propter que eciam Nos, nostre terre, & gentes subdite possemus turbari gra-uiter, & invasiones ac pericula ineuitabiliter sustinere: Nos maturo consilio, & digesta deulter, & Invanines as periodic incuration in the continuous and intercipiendum pretada difpendia ac mala alia, que ex eisdem verifimiliter fequentur, Preclare principi Domine VIOLANCE dia ac mana ana y que es essena veniminate requestat; a resume principa comma viocasca de Mediciano, nofiri Ducis, Alberti predicti, conforti, de certa ficinità obligavinus, ac tytulo iusti pignoris obligamus per prefentes, rite & legitime castrum nostrum in Weittenegg cum centum libris denariorum Wiennensium, ibidem ab antiquo dari solitis annuatim pro castrensi custodia, seu Purchhutta (4), & cum redditibus annuis mille & septuaginta quinque forenotum auri legalis, & fufficientis ponderis, dandis de vrbora (5) Comitatus noftri in Weittenegg, & de Mutis in Ybsa, & in Emmerstroff, ac de aliis redditibus, fructibus & iuribus, spectantibus ad castrum & Comitatum nostrum in Weittenegg, ante dictos, pro decem millibus feptingentis & quinquaginta quatuor florenis aureis, auri legalis, & ponderis fufficientis. Item obligamus tytulo, quo fupra, predicte Domine VIOLANCE castrum nostrum in Syra cum feptuaginta octo libris, & triginta denariis monete Wiemnens, cum tre-decim modiis filiginis, & triginta modiis auene, & quatuordecim porcis, quodlibet de quatuor folidis denariis Wiennensibus computandum, ab antiquo dari folitis pro castrensi custodia, feu purchhutta, ac cum duobus millibus, & nonaginta florenis aureis, dandis ibidem annis fingulis de vrbora, tributis, vngeltis, theloneis, ac aliis redditibus, fructibus, & iuribus, spectantibus ad castrum & dominium nostrum in Styra predictum, pro viginti millibus octin-

gentis & nonaginta quatuor florenis aureis, in auro & pondere legalibus, ut prefertur. obligamus tytulo, quo supra, prefate Domine Violance castrum nostrum in Haimburga, cum centum & quinquaginta libris denariorum Wiennenfium, nomine castrensis custodie, purchhutte, dandis ibidem annis fingulis,nec non cum redditibus annuis quingentorum florenorum auseorum, in auro & pondere legalium, ut presertur, soluendis de vrbora, iudiciis, tributis, ungeltis, ac redditibus, fructibus, & iuribus aliis, ad dictum nostrum castrum spectantibus, quouis modo, pro quinque millibus florenis aureis, bonis & legalibus in auro & pondere, ut prefertur. Summa reddituum omnium obligatur in florenis, ut predicitur, denariis Wiemenssibus & annone summis, dandis pro castrensi custodia, exceptis, seu exclusis, funt tria millia florenorum fexingenti, & fexaginta quatuor floreni. Prefata igitur Domina VIOLANCZA de Mediolano, eiusque heredes, prenominata tria castra, cum suis purchbutis, ac redditus annuos, iam dicte florenorum fumme, dande de orboris, mutis, beloneis, tributis, ungeltis, ac possessionibus, redditusus, fructibus ac iuribus aliis, ad predicta castra & Dominia pertinentibus, debent tenere, poslidere, & percipere nomine, & tytulo insti pignoris absque defalcacione fructuum, quoulque nos, & nostri heredes, dicta caftra & redditus ante dictos a prefata Domina Violancza, vel ab eius heredibus, ex ea per nos Ducem Albertum genitis, redimamus & liberemus, cum trigiota sex millibus sexingentis & quadra-ginta octo storenis aureis, in auro & pondere legalibus, ut presertur. De qua quidem redemginta octo Horensaurers, in auro & pondere reganous, ut prefettut. De qua quite la cione, per nos vel nostros heredes, facienda, ut predicitur, prefata Domina Violancza, vel eius heredes parere debent, ac ad redimendum dare, pro triginta sex millious feximente. & quadraginta octo florenis aureis, auri & ponderis legalis, absque dilacione qualibet, quicumque per nos, vel nostros heredes, super eo requisiti suerint, dolo & frande, circa hoc penitus procul motis. In casu vero ubi nos presatus Dux Leuppoldus partem in dictis tribus dominiis, vel unius eorundem, specialiter nos concernentem, vellemus redimere, quodcunque illorum soret, de cadem redempcione nobis pareri, & locus dari debet, absque contradicione qualibet indilatè. Omnes vero & finguli redditus, fructus, & prouentus, de pre-fatis noîtris dominiis, provenientes, quomodolibet, vitra & fupra purchbuttas predictas, & fummam trium millium fexingentorum, & fexaginta quatuor florenorum, funt nobis & noftris heredibus annis fingulis dandi & affignandi totaliter, contradicione & dilacione quibuslibet circumscriptis. Prefata quoque Domina Violancza de Mediolano, & eius heredes, nec non quicumque prefata castra ipsorum nomine tenebunt pro tempore, debent castra eadem nobis & nostris heredibus habere patencia, ad omnes nostras necessitates, & gweras, contra omnem mundi hominem nullo excepto penitus : quin, & quociens necesse fuerit, nos & nostras gentes intromittendo, & emittendo, ac in eis sustentando, & conseruando, absque tamen dicte Domine Violances, vel heredum eius dampno notabili, fine dolo. Si autem dicta Violancza de Mediolano ab hoc feculo migraret, ullo herede, cum nobis, Duce Alberto, prehabito, derelicto, Nos prefatus Dux Leuppoldus nostram partem in dictis tribus Dominiis liberare & redimere debemus & possimus a pretacto nottro fratre, Duce ALBERTO, vel ab eo, cui deputaverit, vel testatus fuerit, dolo quolibet procul moto. Et in premifforum omnium, & fingulorum robur & testimonium enidens, Nos Albertus & Leuroldus, Duces predicti, figilla nostra pendi mandauimus ad presentes. Datum & achum Wienne feria tercia mensis Marcii (6) anno Domini Millesimo trecentesimo septuagefimo quarto. Domini Duces in confilio.

(†) Couf. P. II. hulus tomi lib. I. c. VIII. §. X. p. 94. (2) Tertius, cognomento Probus. (3) Vid. land. Ducargir Gloffar. (4) Vox., quam hie Inframentum ipfam explicat. Conf. D. Du Cange Gloffar ex Edit. PP. Bened. & landatum

ibi STEVERER. in addit. ad Hift Albertti İl, col. 336. (5) Vid. eundem in voce Urbor. (6) Videtur aliquid omiffum. Quod fi tamen menfis Martit prima hebolomade feriam tetriam intelligit, dies illo an-no feptimus eiundem menfis emergit.

#### XI.

GREGORII XI. PAPÆ LITTERÆ DEHORTATORIÆ AD AL-BERTUM III. DUCEM AUSTRIÆ, QUIBUS ILLUM A NUPTIIS CUM VIO-LANCZA, GALEAZII II. DUCIS MEDIOLANENSIS FILIA ABSTERRET (1).

REGORIUS Episcopus, feruus feruorum Dei, Dilecto filio Nobili viro Alberto (2) 13 XXIV Duci Aufrie, salutem & Apostolicam benedictionem. Circa principium menis Ex MS. ed. Aprilis, proxime preteriti, ad quandam litteram tue Nobilitatis, & ad quedam retam P. pro parte tua, per dilectum filium Iohannem de Constantia, in Romana Curia Scryerre. procuratorem, vigore credentie, in eisdem litteris attribute, per nos fibi dande fuper matrin onio, quod cum - - nata iniquitatis filii, Galeaz de Vice-Comitibus de Mediolano, volebas contrahere, tibi refpondimus per litteras nostras, quas tunc eidem Nobilitati per prefatum Iohannem duximus destinandas; verum quia dilecti filii Nobiles viri Vaenhardus, dapifer, Miles, & Iohannes, Magister forestorum, Austrie domicellus, ambaxiatores tui, harum latores, ad nos milli, videntur innuere, quod tempore recessus eorum a tua presentia ignorares contenta in nostris litteris prelibatis, eorum tenorem, de verbo ad verbum insertum, presentibus tibi de nouo destinamus, credimusque, quod per deuotam ducalem prudentiam, tenore ipfo confiderato mature, contrahendi huiusmodi matrimonium, per nos generaliter cum Illustribus, de quibus existis, iuste prohibitum, abicies voluntatem, & permanentibus grauissimis excessibus dicti Galeaz, apud nos pro obtinenda licentia contrahendi cum eadem nata, viterius non instabis. Tenor autem dictarum litterarum nostrarum talis est: GREGORIUS Episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio Nobili viro Alberto, Duci Austrie, salutem & apostolicam benedictionem. Heri quandam litteram tue Nobilitatis recepimus, in qua nobis fcripfifti, quod ex certis causis, in ea scriptis, & ex aliis, per dilectum filium IOHANNEM de Canstantia in Romana Curia procuratorem latorem presentium, nobis pro parte tua, & fub credentia, in eadem littera attributa, nobis prudenter expositis, natam GALEAZ de Vice-Comitibus, de tuorum Baronum & fidelium confilio, decreueras recipere in consortem : que quidem cause in hiis effectualiter conssistebant, uidelicet, quod haberes maiorem causam, prefatum Galeaz ad nostram & Apostolice sedis obedientiam reducendi; alioquin effes eius durior inimicus, & vt tollerentur crebre diffensiones, que inter tuos, & ipfius Galeaz officiales, in confinibus mutuis continue emergebant; & quia factis scrutiniis, feu explorationibus, in domibus Principum, nulla reperiebatur tibi coniungenda, ex qua prolem de proximo sperare valeres, ad quas breuiter respondemus: quod idem GALEAZ utique superbus & facrosancte Romane ecclesie, tui, & cunctorum fidelium matris, & aliarum ecclefiarum, & perfonarum ecclefiafticarum, feuissimus perfecutor & hostis (3) pro fuaque possibilitate destructor, si tuam affinitatem haberet, quod absit, cum sis diues & potens, sibique vicinus, esset de suo statu tiranico magis tutus, & contra easdem ecclesias & populos Imperii, quos opprimit diro iugo tiranice feruitutis, fuperbior & feuior procul dubio redderetur; & ad hunc finem id tota fua calliditate procurat. Et fic tu eciam cum non iu-uando, ut afferis, tamen, quia timereris a miferis Lombardie populis, causa existeres tanti mali, & iste, quem videris velle seruare, foret ordo preposterus maniseste. Nam si ante contractum matrimonium se ad debitam reuerentiam ecclesse non inclinet, post illud id faceret multo minus, tuque suscepta affinitate amitteres & doleres, tuam illustrem & deuotam progeniem commixtione talis fanguinis fedauisse. Preterea sicut a fide dignis, hoc scientibus, audiuimus, in nulla vel modica parte terre tue cum terris, quas idem Galeaz detinet, se contingunt, nec inter te, ac tuos & ipsum fuerunt guerre hactenus, nec propter contiguitatem terrarum verilimiliter pollent effe, & de hoc a tuis fidelibus veridicis, non ab aliis, qui tue puritati talia mendaciter afferunt, velis te plenius informare. Et fi guerram Et si guerram haberes cum eo, tu es eo multo potentior, & iam ipse per Dei gratiam debilitatus est multum, & speratur deduci ad infima, ut meretur; nec credimus, quod mundus sit ita sterilis, quin de domibus Principum saltem multum nobiliorem, quam si genus dichi Galeaz, vtique simpliciter militare, valeas reperire consortem. Potes nempe recordari, quomodo per tuos folennes ambaxiatores, & litteras, quas habemus, nobis pluries notificafti, & quibusdam noîtris nunciis narrauifti, quod multo modo prestares dicto Galeaz, & Bernaboni , fratri fuo, auxilium vel fauorem, & quantus sit fauor, tuam magnificentiam & potentiam inclinare, & ire personaliter ad domum & presentiam talis Viri, tot facinoribus & vinculis alligati, ducereque Nobilium & aliarum gentium multitudinem gloriosam, etiam cum armis, ut in talibus folet fieri, eumque ostendere tuis beneuolentia, parentela & auxiliis, ac fauoribus & potentia communitum. Nos fatis agnoscimus, & tua tuorumque providorum, & fidelium confiliariorum prudentia debet iusto iudicio iudicare, considerareque, quid preter diuinam offensam de te dicetur per mundum, si in tuis honestis oblationibus & promissionibus deficias Vicario Iesu Christi, & contrarium opereris. Attende igitur fili! quem fincere dileximus, atque diligere femper intendimus, si tali pudoroso & contemptibili modo a filiacionis tramite nostro discedas, quod ipse Galeaz predecessorum suorum persidiam perfidior mutans in multiplicibus verbis, & factis facrilegis, & horrendis, fe malum christianum oftendit; propter quod processum super side secimus contra eum, & cum amodo tempus annale, in quo excomunicationem in caufa fidei animo contumaci fuftinuit, fit elapfum, intendimus de proximo ad citacionem, & fentenciam super heresi procedere, ut est iuris. Tua quoque deuotio ignorare non debet, quod pronunciato per nos dicto Galeaz, in caufa fidei contumace, propter hoc & alios grauissimos suos excessus, vniuersis & singulis Principibus & Ducibus per nostram sententiam, & auctoritate apostolica districtius inhibuimus, ne cum eodem Galeaz, damnato, & factilego, ac perfecutore dicte ecclefie, & ex-communicato in causa fidei prelibate, & de heresi ex iustis causis suspecto, aut cum eius siliis, & filiabus, prefumerent contrahere, vel inire matrimonium, affinitatem, parentelam, ligam, aut aliam confederationem quamcunque; alioquin omnes, & fingulos, contra facientes, excommunicanimus, & eorum terras fuppoluimus ecclefiaftico interdicto, ac matrimonia, feu potius contubernia, fi qua contra inhibitionem huiusmodi fcienter, vel ignoranter, forsitan contraherentur, irrita duximus decernenda: & huiusmodi processum, inhibitionem, & sententiam non folum in Romana Curia, sed in diuersis terris tuis, & Italie, ac Alamanie partibus, fecimus publicari, & tibi nihilominus intimauímus per nostras litteras specia-Vnde tua fincera hucusque deuotio diligenter aduertat, si velis pro matrimonio execrabile contubernium acceptare, si in claritate tue Domus inextricabilem ponere maculam fic horrendam: fi a deuotione tua recedere, quam semper ad Deum & presatam ecclesiam ostendisti: si etiam velis, gener, licet non esses, hominis tam nesandi & heretici appellari, & fustinere, quod nati tui fententiis, quibus ligantur hereticorum posteri, astringantur : & quod predicetur per mundum, quod hoc in contemptum clauium, que celum claudunt & aperiunt, deuotus víquequaque Princeps duxeris prefumendum? Existimatur siquidem, quod tua puritas ad hoc a quibusdam tuis corruptis Confiliariis (aliis tamen probioribus, & pientioribus, contradicentibus ) fit feducta, quibus feductoribus credere in talibus non deberes : & si speres magnam dotem pecunialem habere, iam in similibus est probatum : quod tales pecunie, sicut male veniunt, sic male & inutiliter euanescunt; sciasque indubie, quod tantum conceptum non poterimus, ficut nec debebimus equanimiter tolerare, & ne-dum, quod nolimus, prout non debemus, eandem natam dicti Galeaz, & tuam, & fuam prolem a fententiis, quibus ligatur, & ligabitur idem Galeraz, immunes reddere, ut Idhan-nes prefatus pro tua parte petiit; quin etiam contubernium huiusmodi non esse matrimonium, & per confequens prolem, procreandam, non elle legitimam, teque excommunica-tum & fautorem talis Viri nequam & daunati, ac terras tuas omnes fuppofitas effe ec-clefiaftico interdicto. Et postquam idem Galeaz erit velut hereticus condemnatus, fautorem heretici, cum fauor fit sibi talis, licet de facto siat coniunctio, tam in Romana Curia quam per Alamaniam, Franciam, Italiam, Vngariam, & alias partes mundi, faciemus, au-ctore Deo, cuius fumus in terris Vicarius, publice nunciari, hoc tamen faciemus inuiti; fed ad id debitum iuftitie, & nostri pastoralis officii nos compellet, prout idem Іонання hec & alia tibi latius exponet oraculo viue vocis. Infuper tibi tenore prefentium diffrictius in-hibemus, ne ad tractatum, feu contractum huiusmodi conuentionis illicite quoquo modo procedas, nec ad dictum Galeaz, nec ad fuos, nec etiam ad terras, quas tenet, accedas, & fi accessisti, & in eis existas, abinde incunctanter abscedas, alioquin te excommunicationis vinculo innodamus, & omnes tuas terras fupponimus ecclefiaftico interdicto. Et fi tu, tuique consanguinei, & consiliarii, super hiis iuramenta forsitan prestitistis, & promissiones, ac obligationes feciftis, illa & illas tanquam iniqua auctoritate predicta relaxamus, & vos abfoluimus ab eisdem. Datum Auinione V. Idus Aprilis, Pontificatus nostri anno quarto. Datum Sallon. Arelaten. Diceces. VIII. Kal. Iul. Pontificatus nostri anno quarto (4).

(1) Conf. cit. P. II. p. 95.

(2) Cognomine cum trica. , (3) Vid. RAINALD. ad an. 1262. n. 12. & 1372. n. 1.

nec non 1373. n. Io. (4) Klectus est anno 1370. 28. Dec. coronatus 1371. 5. Ian.

#### XII.

LITTERÆ LEOPOLDI PROBI, DUCIS AUSTRIÆ, QUIBUS SE WILHELMUM, FILIUM SUUM PRIMOGENITUM, HEDWIGI, LUDOVICI I. HUNGARIÆ REGIS FILIÆ, IN MATRIMONIUM LOCATURUM SPONDET, INITO HIC ET IN SEQUENTI INSTRUM. FOEDERE DEFENSIVO.

EOPOLDUS, Dei gratia &c. Notum facimus tenore præfentium universis, quod nos animo deliberato, maturoque Baronum, & procerum nostrorum, accedente consistential lio, bona side, & absque omni dolo, ac sine fraude, Serenissimo Principi Doni- exagoram no Ludovico, Regi Hungaria, fratri nostro charissimo, proper finceri amoris pracconstantam promissimus, & præsentium serie promittimus seriose, quod illustrem Principem, Ducem Wilhelmum, primogenitum nostrum earissimum (1) Inclytæ virgini Hedwici, eiusdem Domini Regis natæ iuniori, cum maritagio, sive donatione propter nupitas, sicut cateri Principes, & Duces Austrie, pro siis fillis, & fratribus, facere consueverunt, matrimoniali socare copulandum trademus in confortem legitimum, & maritum. Ita tamen: quod prædictus Dominus, cum aliis hæredibus nostris, in omnibus iuribus suis ab omnibus, eos perturbare volentibus, protegat, & defendat. Et modo consimili promittimus prædicto Domino Regi bona side, & sine dolo: quod ipso decedente, prædictam filiam sum Hedwigem, unacum aliis sorotibus suis similiter in omnibus iuribus suis, ab omnibus, eas perturbare volentibus, protegemus, & defendemus, harum sub nostro pendenti segulti anno Domini mccclxxiv.

Datum Erenberg, Augustensis Diocessis, die XVIII. mensis Augusti anno Domini mccclxxiv.

(1) Conf. P. II. lib, I. cap. XI. huius tomi, S. XXIII. pag. 112.

XIII.

#### · XIII.

#### DIPLOMA LUDOVICI I. REGIS HUNGARIÆ, QUO SE FI-LIAM HEDWIGEM WILHELMO DUCI AUSTRIÆ IN MATRIMONIUM ELOCATURUM ADPROMITTIT.

os Ludovicus, Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dalmacie &c. Notum facimus tenore presencium vniuersis. Quod nos animo deliberato, maturoque Prelatorum & Baronum nostrorum accedente consilio, bona fide, absque omni dolo, & fine fraude, ferenissimo Principi Domino Leupoldo, Duci Austrie, Stirie, & Karinthie &c. fratri nostro karissimo, propter sinceri amoris constanciam promissimus, & harum serie promitimus seriose, quod Inclitam Virginem Hedwigam (t), natam nostram Iuniorem, Illustri Wilhelmo, eiusdem Domini Ducis Aufirie primogenito, cum dote fine dotalicio propter nuptias, ficut ceteri principes & reges Hungarie filias & forores fuas dota-re confueuerunt, matrimoniali fœdere copulandam trademus in confortem; dummodo talis non fuerit, nec sic infirmitate prepeditus, proprer quam inter eos possit merito diuorcium celebrari. Volumus tamen, quod predictus Dux deinceps Nos, nostrosque heredes, & fuccessores in Hungaria, Sclauonia & Dalmacia, & similiter nos dictum Leuroldum, Ducem, suosque heredes, & successores in Austria, Stiria, Karniola, & Marchya Sclauica, mutuo, & in alrerutrum, vigente necessitate, contra omnes, nullo penitus excepto, nos, nostrosque heredes, ac successores, perturbare volentes, adiuuare debebimus, & defensare fideliter teneamur. Et si nos ab hac luce decedere contigerit, quod absit, ex tunc ipse Dux promissum iuuamen sideliter faciet, & adimplebit. Et simili modo faciemus, si eundem Ducem decedere contingat ab humanis: harum fub maiestatis nostre pendenti sigillo, testi-

Mo CCCMO LXXMO QUINTO. (1) Conf. loc. ad num, praced. citat.

monio litterarum.

ž

1380. XII. Febr.

Ex apogra

3

### XIV.

#### DIPLOMA EIUSDEM ARGUMENTI, INSIMUL A PROCERI-BUS REGNI RATIHABITI, AC IUREIURANDO CONFIRMATI (1).

Datum Bude die dominica, qua cantatur: Esto michi, anno Domini

upovicus, Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Bulgarie, Comaneque Rex, Princeps Sulernitanus, & honoris mon-tis santii Angeli Dominus. Nos Elizabeth mater, nosque Elizabeth conthoralis fua, eadem gracia regine, & Domine terrarum earundem, fatemur publice pro nobismetipsi, nostris heredibus, & fuccessoribus vniuersis, ac notum facimus cunctis, qui presentes litteras viderint, legerint, seu legi audierint. Quod sicut nos dudum cum Magnisco Principe, Domino Leopoldo, Duce Austrie, Stirie, Carinthie, & Carniole, Comite Tyrolensi &c. fratre nostro carissimo, propter magnam fidem, & puram dilectionem, quam ad nos gerit, ac eciam propter (2) finibus se contingencium, talem contraximus, & ini-uimus amiciciam. Quod Inclitam puellam, Dominam Hedwigem, filiam nostram carissimam Duci WILHELMO, eius filio primogenito, legitimam tradidimus in uxorem, eam in domum predicti fratris nostri, eo tempore transmittentes, quando Reuerendissimus in Christo pater, & Dominus Dominus Demetratus, tunc Archy-Episcopus Strigoniensis, nunc vero santer, indutus pontificalibus, ad inuicem copulauit, ipfique ea nocte fuerum in une lecto politi, & coniuncti. Ita obligamus nos a certa fciencia, & prefentibus litteris, fub honore noîtro, & regia cellitudine, bona fide promittentes, loco preliiti iuramenti: quod diftum matrimonium volumus, & debemus fideliter perficere, & ratum habere, & eandem filiam noftram, cum ad duodecimum ætatis sue annum peruenerit, predicto Duci Wilhelmo iterum apponere, ut simul habitent, & coningaliter inuicem viuant secundum insticiam, & confuetudinem facri coniugii, absque dilacione qualibet, atque dolo. Infuper predictum fratrem nostrum, Ducem Leopoldum, & eius primogenitum, certificauimus, & certificamus per presentes, quod dictam filiam nostram taliter ad hoc dirigere, & tenere volumus, ac matrimonium, & contractum predictum, cum omnibus articulis, & pactis prescriptis, rata habeat, nec qualicunque modo ab eo aliquando abducere, seu auertere se Preterea promittimus, &, quo fupra, nomine pollicemur, nos Domino Leo-Polito, & filio eius Wilhelmo, Ducibus predictis, nomine dotis eiusdem filie nostre daturos ducenta millia florenorum auri, a festo sancti Georgii proximo infra triennium, iuxta tenorem litterarum, quas nos Rex predictus antea dedimus super eo (3), nec vnquam contra huiusmodi contractum, articulos, & pacta predicta, veniemus, nec per aliquem alium contra fieri, permittemus: renunciantes omni auxilio, feu excepcioni lurium Papalium, &

Imperialium, & quorumcunque statutorum, que in contrarium facerent, vel sonarent. Et pro maiori certitudine ut prefatum matrimonium absque omni dolo, & ceffacione compleatur, & predicta dos exfoluatur, prout inperius elt expression infra scripti Reverendissim Principes, Cardinalis, Archy - Episcopi, Episcopi, Duces, Comites, & Barones, se
van nobiscum prescriptis premissis, & paciis, submittentes, promiferant, ac iurauerunt,
ea habere rata, & nunquam verbo, vel sacho, contrauenire, nec contrauenientibus consentire, nec permittere contrasseri vila via, dolo & fraude quibussibet procul motis. Principes vero ecclefialtici funt hii : Reuerendiffini in Christo patres & Domini Domini Deme-traius, fancte Romane ecclefie Cardinalis, & gubernator ecclefie Strigonienfis, Stephanus, patriarcha Jerosolimitanus, Archiepiscopus ecclesie Colocensis, Emericus Agriensis, VALEN-TINUS, Quinque-Ecclesiensis, Paulus, Zagrabiensis, Ladizlaus, Waradiensis, Geublinus, Transsiluaniensis, Guillielmus, Jaurinensis, & Benedictus, Wespriniensis, Ecclesiarum Episcopi. Hii sunt autem seculares Principes, Comites, & Barones: Ladizlaus Dei gracia Dux Opulenfis, Velunenfis, Luyauienfis, Dobionenfis &c. Semonicus fenior, Dux Macia Dux Opulențis, Velumențis, Layautențis, Dobionențis &c. Semonicus fenior, Dux Mazonie, Stephanus & Iohanes, fraites, Comites de Modruffa & Vegle, Nicolaus de Gara, Comes Palatinus Regni nostri Vngarie, Nicolaus de Zeech, Wanus (4) Dalmacie, & Croacie, Regnorum nottrorum, Ladizlaus, Wuyuoda Tranffilmanus, Iohanes, Wanus de Machon, Iacobus de Cepuțio, Index Curie regalis, Thomas, Comes de fancto Georgio, NICOLAUS, Comes Siculorum, PAULUS de Lyzkow, magister Dapiserorum, Comes de Zegerie, Stephanus, filius Dionisii, magister Agazonum regalium, Georgius Webeck, magifter Tanarnicorum reginalium (5), Abus, filius quondam Wani, Stephanus, filius quondam Nicolai Wani de Lindwa, Iohanes Treütel, Comes de Posoga, Iohanes, filius Osl, Comes Superniens & Castri ferrei, Nicolaus & Tomas, Comites de Corbania, Bene-DICTUS, fills Hene, quondam Wanus, Comes de Prespurg, Ladizlaus, filius quondam Comitis Stephani, Comes Nicus, Iohanes, Comes de Wozyn, Nicolaus, Comes de Frachtnow, Wartholomeus, quondam Nicobouth Palatini, Franko, filius Bonye Wani, & Iohanes de Sunya, Nicolaus, dictus Pabarus. Eapropter nos Cardinalis, Patriarcha, Archiepiscopi, Episcopi, Duces, Comites, & Barones, antedicti, recognoscimus, fatemur, & notum facimus Vniuerlis, quod pro nobismetiplis, nostris fuccessoribus, & herepromifimus, & corporalia prestitimus iuramenta, adimplere ac ratihabere omnia premissa & pacta, que pro contractu ac apposicione dicte Domine Hedwigis, eiusque dotalicio, funt prescripta. Si quis vero premissis vellet aliqualiter contraire, ad resistendum eidem, feu eisdem, debemus, volumus, & tenemur, Domino Leopoldo & Wilhelmo, fi-lio fuo, Ducibus predictis, cum omni noftra potencia affiftere, ipfos absque dolo, & fraude fideliter adiuuando cum dicto mandato ferenisimorum Principum, Domini Regis, & Dominarum Reginarum, supra dictarum, nos obligauimus ad premissa. Nosque eciam cog-Dominarum Reginarum, fupra dictarum, nos obligauimus ad premissa. noscamus, contractum memoratum fore terris & hominibus utriusque dominii bonum, uti lem, & honeftum. In cuius rei teftimonium, & cuidentiam, Nos Rex & Regine predi-ĉti, nec non Cardinalis, Archiepifcopi, Epifcopi, Duces, Comites, & Warones, prefentes lit-teras damus, noftris figillis pendentibus comunitas. Actum & datum Zolii Dominica die Inuocauii, anno Domini Millimo CCCº octuagismo.

(1) Conf. iterum P. Il. huius tomi jib. I. cap. XI. §. XXIII.
p. 112.
(2) Locus mutilus. Forte legendum: propter bonam pacis,
L'emsadem regnoram of terrarum, finibat fic contingentium, ut poli initium chartx fequentis.
(3) Ex hoc loce fere conlicias, Wilhelm unacum dote
figoria juda, flatuto hoc tempore, extradenda fult, quandoquidem id communis tuda & confunctionis eth, & Titig,
ut doe ante nuptias hand daretur: WILHELMU sustem,

#### XV.

#### IDEM ADPROMITTUNT, AC RATI HABENT CIVITA-TES HUNGARIÆ PRÆCIPUÆ (1).

Jurati, ac Vniuersi ciues ciuitatum Budensis, Wissegradiensis, Alberegaos Iudices, os Indices, Jurati, ac vinuerti cines cinitatum diagniis, rringgrameniis, amerigas. Ladori, lensis, Casoniensis, Trinchiniensis, Zagrabiensis, Trinauiensis, Posoniensis & Su- 1. Adori. pernienfis, fatemur, & publice recognoscimus pro nobis, & omnibus nostris suc- pho. cefforibus, proponentes: ficut inter Illustrem & preclaram principem, dominam Hedwigem, natam serenissimi Principir, domini Lodouici, Regis Vngarie &c. domini nofitri naturalis, & Inclitum dominum Wilhelmum, Ducem Aufrie, primogenitum Illustris.

fimi principis domini Leupoldi, Ducis Austrie, matrimonialis contractus pro bono pacis, & comodo regnorum, & terrarum, conscriptus est, & confirmatus, juxta tenorem, & B 2

continenciam litterarum, quas super inde serenissimi principes, presatus dominus noster, dominus Lodoutous, Vngarie Rex, nostraque graciossisma Domina Regina, & certi Archiepiscopi, Episcopi, Comites, Barones, as consiliarii, sho figillorum ipforum appensionibus tradiderunt: Quos ex justionibus & mandatis eorundem dominorum, Regis, & Regine, dominorum, & Consiliariorum ipforum, promissus, & polliciti sumus per nostre sidei quramenta: quod nos & nostrum quilibet, taditi sarosantis Euangeliis, prestitimus, & prestamus, quod nos presai matrimonialis contractus litteras, omnesque ipsarum obligaciones, & promissa, contenta in eisdem, rata habere volumus, ac tenemur, nec vaquam contra eas verbis, sine sastis, facere per Canonicam, nec justitiam ciuilem, omni dolo & fraude penitus semotis. Et si aliquis huic contractui resisteret, vel obstare imposterum niteretur, illud debenus impedire, adhibituri ad hoc consilia, auxilia, pro nostro posse, ut contractus ipse matrimonialis, in litteris prediciis contentus, in suis singulis punctis maneat, quod que compleantur, & feruentur omnes obligaciones, & promissa puncis maneat, quod que compleantur, & feruentur omnes obligaciones, & promissa in eisdem litteris comprehensa. In quorum sidem nos ciuitates predicte presentes litteras nostrorum sigillorum secimus appensionibus roborari. Datum in Noua Ciuitàte, feria quarta proxima ante Dominicam Detatare. Anno Domini mellesimo tresentessimo octuasesimo primo.

(I) Conf. cit. los.

#### XVI.

#### LITERÆ LEOPODI III. DUCIS AUSTRIÆ, QUIBUS FILI-AM SUAM ELISABETHAM HENRICO, MEINHARDI, GORITIÆ COMITIS, FILIO NATU MAIORI DESPONDET (1).

1382. II. Octobr. Ex Archiv. Archiduc. Grac.

1

Ir LEUPOLT, von Gots gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden, und ze Krain, Graf ze Tyrol, Marggraf ze Teruis &c. bekennen mit diesem brief, das wir mit wolbedachtem mut, recht und redlich, mit willen, wissen, und rat unserer Erberisten, unsererer getrewn Lantherren, und dienern, nach guter vorbetrachtung, mit rechtem wizzen, mit aller der ordnung, kraft, und beschaidenheit, die von gaistlichen, oder von weltlichen rechten, gewonhaiten, und gesezten darzu gehörent, unser liebe Tochter, die hochgebornen fürstin Iunkfram Elsbethen, die wir gezund zu einer Eblichen hausframn verhaisfen haben, ze geben dem Edeln wolgebornen Graf Hainrichen von Görz, des wolgebornen graf Mainharts von Görz Eltrem Sun, also wan sy baidenthalben zu iren iaren koment, das sy bey einander geligen mügent, als sittleich ist: wan dan der vorgenant wolgeborn unser lieber graf MAINHART von Görz, oder sein Sun, der egenaut unser lieben Ayden, graf Hannston, unser vorge-nante Tochter Junkfraun elsbettnen, an uns, oder an unser Erben vorderent, so sullen wir In danne nach derselben Irer vorderung inner den nechsten drein Maneiden unser obgenante Tochter in Ir gewalt antwurten, und dem egenanten unserm Ayden zulegen, ane verziechen: als wir darumb bey unserm fürstlichen Eren ainen gelerten ayd zu den hailigen verziechen: als wir darumd dey unterm intriticien ein anen geletren ayd zu den nanigen gefworen haben, daz wir die heyrat und früntleich ainung, die beschehen ift zwischen unferer obgenanten Tochter Junkfraum Elsbethen, und unsern egenanten Ayden, graf Hainaichen, genzlich, stet, und unverkert, wellen halten. Wir haben auch verhaissen, und gelobt in dem namen, als vor, dem egenanten unsern Ayden, Gr. Hainbichen von Görz, und Graf Hans Mainharen, seinem bruder, getrewlich ze helfen, und ze bechirmen, als unser selbs Kinder, an alles geuer; Es wär dan, das sy mit einander stössig wurden. des Gott enwelle, ob wir danne unsern Ayden zulegten, und geholfen weren, das solt unfer Ayd nicht anrüren, an alles geuerd. Mit urkund diz briefs, geben ze Knitelueld an Eritag vor fand Gallen tag, nach Kristi geburd dreizehn hundert, darnach in dem zwey und achtzigisten Jare.

(I) Hoc & fequentia duo diplomata ad Vol. II. p. 117. hum, XII. referenda funt, ut ad dipl. XVIII. notamus.

#### XVII.

## LITTERÆ EIUSDEM LEOPOLDI III. DUC. AUST. QUIBUS ELISABETHÆ, FILIÆ SUÆ, DOTEM ASSIGNAT.

XIV. Od. Ex Archiv. codem It Leupolt, von Gotts gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steir, ze Kernden, und ze Krain, Graf ze Tyrol, Marggraf ze Teruir &c. bekennen mit dem brief für uns, und unser erben, und thun kunt, als wir den Edelh, und Wolgeborn graf Hainreichen von Görz, unsern lieben Ayden, umb fein hayze der hochgeborn Jungstrawen Elsbethen, unser lieben tochter, geweiste ha

ben auf unser berschaft, Burg, und Statt ze Portenau mit aller Irer zugehörung, haben wir dem Edeln und Wolgebornen graf Mainharten von Görz, seinem Vatter, unserm lieben

lieben Sweher, versprochen und verhaissen, das wir Im inner den nechsten drein Jaren fullen dieselben weisung vertigen, und auztragen, das man in da huld und swere, als es getaydingt ist; und wann wir das in dem vorgenantem zil getan haben, so sull uns der vorgenant graf Mainhard darnach inner acht tagen volssten unb die berschaft und Statt ze Portulasan, das man uns an der egenanten unserer tochter statt auch da huld und swere, als es mit taydingen herkomen ist, an alles geuerd. Mit urkund ditz briefs geben ze Knitelueld am Eritag vor sand Gallen tag, nach Kristi gepurd dreuzehen hundert Jar, darnach in dem zwey und achtzigisten Jar.

#### . XVIII.

# LEOPOLDUS III. FILLÆ SUÆ ELISABETHÆ CASTRUM ET OPPIDUM PORTENAVIAM PRO DOTE ASSIGNAT, RESERVATO SIBI, FILIISQUE SUIS, IURE RETRACTUS.

It LEUFOLD von Gots gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden, und ze Krain, Graf ze Tyrol, Marggraf ze Ternis &c. bechennen mit dem brief, II. O. als wir, und der wolgeborn, unser lieber Schweher, graf Meinhart von Görz Gra durch besser frid und gemachs willen unser beyder landen, und leuten, mit heyrat solcher freundlichen taydingen sein ubereinkommen, nach der brief sag, die wir Regene einauder geben haben; und darumb, fo haben wir unserm lieben Ayden, graf Hain-reichen von Görz, zu unser lieben tochter, der hochgeborn fürstin junkfrawen Elber-then geordent, vermacht, und zu rechter haimsteyr geben zwey und dreizzig tausent guter wolgebögener guldein, der wir sie geweißt haben auf unser berschaft, burg, und Statt ze Portenaw (1), und auf all Ir zugehörung, als wir die innegehabt und herbracht haben wie die genannt find, nichts aufgenommen, darfür inne ze haben, und ze niessen, mit allen rechten, Ehren, Wirden, leuten, und güttern, die darzu gehören, mit folcher bescheidenheit, daf wir, und die hochgeborn herzog Wilhalm, herzog Leupolt, und herzog, Ernst (2), unfer liebe Söhn, und unfer Erben, gewalt haben, die vorgenant herschaft, Barg, und Statt ze Portenaw, von In ze ledigen, und ze löfen umb die obgenante Erjoshi, ma guldein, und das man der löfung ftatt thue, und das gelt anlege, da wir es wisten ze finden: wenn auch die obgenante unser tochter, Junkstaw Elsbeth, ze ihren tagen komen, das sie vernunst und aigen willen hat; so soll sie für sich, und ir Erben aller andern Erbschaft verzeichen (3), und daf sie über das genante heyratgutt mit ihren geschwistraden gegenwirvortection (3), und dat ne uoer das genatte neytatgutt mit inten getenwittagen, und künftigen, nichts ze schasen habe; Es wäre dan, das sie, oder ihre Erben, von toden, da Gott vor sey, etwo angeviell, darzu sie erbschaf und recht hette, an geuerde. Und ob das geschäch, da Gott lang vor sey, das unser egenante tochter ohne leibs erben, die sie miteinander hietten, abgienge, so soll der wolgeborn unser lieber Ayden, graf HAINREICH von Görz, die vorgenante berschaft, Burg, und Statt ze Portenaw mit aller ihrer zugehörung sein lebtag innehaben, nuzen und geniessen in aller der weif, als fie es vor mit einander gehabt habent, und nach seinem abgehen, soll dieselb herschaft, Burg, und Statt, an uns, und an unser erben geuallen an alle widerred, und an geuerde. Mit Urkund diz briefs, geben ze *Knitelueld* an Britag vor sand Gallen tag nach Christi geburd dreyzehen hundert, und in dem zwey und achzigisten Jahre.

(r) Conf. Infirumenta duo pracedeutia.
(3) Id quod factum non eft; ELISABETHA mature, abe (a) Conf. Vol. II. huius tom. lib. I. cap. XII. pag. 117.
que ante nuptus decedente.

#### XIX.

#### DIPLOMA ELISABETHÆ & MARIÆ REGINARUM, NEC NON PROCERUM REGNI HUNGARIÆ, FIDEM SUAM OBLIGANTIUM, MATRI MONIUM WILHELMI, DUCIS AUSTRIÆ, CUM HEDWIGE, DESIGNATA REGINA POLONIÆ, PRO VIRIBUS PROMOVENDI (1).

os Elisabeth (2), & Maria (3) Dei gracia Regine Vigarie, Croacie, Dalma-XXVII. Lal. cie &c. Demetrrius, miferatione divina titulo Sanctorum quatuor Coronatorum Ex Archive presbiter Cardinalis, Gubernator Ecclefie Strironienfis. Valentinus, Episcopus Archia. Quinque - Ecclefienfis, Ladislaus, Dux Opulle, ac Nicolaus de Gara, Regni 2 2 Vingarie predicti Palatinus, profitemur, & notum facinus tenore presencium Vivversis. Quod quemadmodum serenssima Princeps, Dominus noster, dominus Lodovicus, dominus noster graciofissimus; quondam Rex Vingarie, felicis recordacionis, parentelam & matrimonialem contractum disposuerat, secerat, & ordinaverat temporibus vite sue, inter Illustrem & inclitam Dominam Hedwigem, filiam & fororem nostram, & inclitum Principem, Dominum Wilhelmum, Ducem Austrie, juxta tenorem & continenciam litterarum, super inde

inde confectarum, & emanatarum, que in suo robore, & sirmitate, debeant permanere sic quoque promittimus, & spondemus nos ambe Regine sub virtute, & honore nostre regie majestatis: Nos vero presati - - Cardinalis - - Episcopus Quinque - Ecclesiensis - - Dux Opulie, ac Nicolaus Palatinus, per titulos nostrorum honorum, fidei videlicet, & Juramenque super hoc corporaliter prestitimus ad fancta Dei ewangelia, Quod nos dictas parentelam & matrimonium inter prefatos, Dominam Hedwigin, & Dominum Wilhelnum, Ducem, plene & integraliter perficere volumus, ibsosque in thoro nuptiali corporaliter componere, & cohabitare permittenus, & permittere volumus, secundum statuta & consecundum secundum s dines veri justi & legalis matrimonit, ac facramenti matrimonitais, infra hine, & festum Assumpcionis (4) beate Virginis de mense Augusti, proxime assutir remota omni illegitima & fraudolofa dilacione. Nos eciam in contrarium predictorum nichil attemptabimus, nec quolibet ingenio volumus, nec tenebimur facere, per quod dictum matrimonium impediri, vel per fraudem aliquam publicam, vel prinatam confumacionem ipfius matrimonii valeat irritari. Simili quoque modo alios quoscunque, confumacionem eiusdem matrimonii impedi-re volentes, nullatenus permittemus, omni doli & fraudis malicia procul mota. Ob hocque Nos Regine prefate commissimus, & harum serie commitimus vobis, Illustri Principi, Domino Ladislao, Duci Opulie &c. auunculo nostro carissimo, dando & elargiendo vobis plenam & integram potestatem; quatenus presatum matrimonium infra prescriptum terminum confumare debeatis, prefatamque dominam Hedwigin filiam, & fororem nostram, prenominato Duci WILHELMO apponatis, & in thoro nuptiali collocetis ad amplexus conjugales, detisque eisdem locum & copiam conjacendi & commorandi , prout ad matrimonialiter conjunctos pertinet , & inhac parte nullam faciatis dilacionem. Datum Bude feria fexta proxima post festum beati Jacobi Apostoli. Anno Domini Mo CCCo LXXXMo QUINTO,

(1) Conf. huins tomi P. H. lib. I. cap. XI. S. XXIII.

p. 112.
(2) Mater.
(3) Filia eius.

(3) Filia clus.
(4) Cun credibile fit: WILHELMUM ante annum zitatis quartum & decimum expletim, ant faltem proxime explendum, animum ad confirmandum martinonium hand adiectile; fequitur, ut, fi tardiffine, faltem ante feftum Affumptionis B. MARIE VIGGISIS annu 1977. in hume mundum venerit. Unde cum confet, illum annu 1406.

die XV. Ialii ad plures abiiffe, necelle eft, nt faltem annum xtatis tricclimum quintum, non quartum, ut häris Docum Syrise conditores computant; repleverie. Hze vi diplomatis. Quod fi quis maturius natum velit, cum hoe, fecundum dieta hie fupra ad diplomatis num. XIV. addotti notam 3: facile convenimus: dammodo nativitas eius non retrabatur nimium: utpote cum pater cius, adhue admodum adoletems, nupius fiasa anno primum ACCCLXVI. die XXII. Fèbr. celebraverit, ut alibi dicemus.

#### XX.

# CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER ERNESTUM FERREUM, & MARGARITHAM, BOGISLAI V. DUCIS POMERANIÆ ULTERIORIS FILIAM, DOTIS AFFERENDÆ SPONSORIBUS ALBERTO & WILHELMO, DUCIBUS AUSTIÆ (1).

XI. Iunii, Ex apographo.

ir Albrecht (2), und wir Wilhalm, Vettern, von Gotes gnaden Herzogen ze Oefterreich, ze Steir, ze Kernden. und ze Krain, Grauen ze Tirol &c. be-kennen ofenleich mit dem brief, datz wir durch funderleich lieb, die da ist zwischen dem durchleüchtigsten fürstn, unserm lieben Swager, herrn Sigmundn Künig ze Ungern, ze Dalmacien, ze Croacien &c. Und uns --- und auch durch frid und gemach uns beder Landn und Leutn, nach guter vorbetrachtung, und nach rat unserer Lanthern, und ret, in frewnschaft überain kömen sein gen denselben Künig Sigmund, ze machn, und gelobn wiffentleich mit dem gegenwürtigen brief, datz wir fein Mumen (3) die hochgebornen fürstin Junckfrawen Margaern, Hertzogin von Stetin, dem hochgebor-nen fürsten, Hertzog Ernsten, Hertzogn ze Oesterreich, unserm des obgenanten Hertzog Albrechts Vettern, und unserm des obgenanten Hertzog Wilhalms bruder, ze ein eleichen gemaheln nemen fullen, und mit demselben Hertzog Ernstn schafen, und tun, ze nemen zwischen hinnen, und Sant Elsbethn tag shierest künftig. Und sulln auch derselben Mar-GRETEN, fo die den egenanten Hertzog Ernstn alfo genymet (4), zu beyratgut aufrichtn zwaintzig tausent guldein güter von gold gewicht, und minsse: dagegen uns obgenanter Swager, der Künig, sein vorgenanter Mumen ze beyratgut aufrichten fol auch zwantats taufent guldein, als er uns das mit sein sundern brief und pürgela hat vermachet. Also wirt fulln uns Pürg, und Herschaft ze Pleyburg, mit vier tausent guldein ierleicher nuz : was derselben herschaft ierleichen nutze mynr bringen, den vier tausent guldein, das sullen wir In erstatten, und erswa in unsern Landen angelegenen Steten ungeuerlich, und dieselben Vest und herschaft zu Pleyburg mit den vier tausent guldein ierleicher nutze fullent, und nach ir all ir erbn, die Si miteinander gewinnent, und hinder Ir laffent, besitzen, innhabn.

habn, und niessn, an all hinternüss, angeuer. Wer aber, datz der vorgenant Hertzog Ernst abgeng vor sein egenanten gemahln , und nicht kinder , die er mit ir hett , hinder im lief , oder ob er kinder mit ir lief , und die abgiengn vor Ir , so fol Si dennoch die vorgeschribn unser Veste, und herschaft zu Pleyburg mit den vier tausent guldein ierleicher nutz unverkumert innhabn, und niessen, dieweil Si lebt: und nach irn tod, so sullent die zwaintzig tausent guldein, die von unserm egenanten Swager, Künig Stomundn, darköment, auch hinwider geuallen auf In, oder wahin Si denn zurecht geuallen fullent. Gescheh aber, datz Si vor Im abgieng, und nicht kinder, die Si mit Im hett, hinder Ir liefs, oder ob Si kinder mit Im lief, und die auch abgieng vor Im , fo foll er dennoch die vorgeschribn unser Vesten und herschaft zu *Pleyburg* mit den vier tausent guldein ierleicher nutz unverkumert innhabn, und nieffen, dieweil er lebt, und nach feim tod, fo fullent die zwaintzig tausent guldein, die von uns darköment, auch herwider gevalln auf uns, oder wahin Si denn ye recht geuallen fullent. Die vorgeschribn stuk alle, und ir yegleichs geloben wir mit unsern trewen, und bey unser fürstleichen wirtikait gantzleich also zu volfüren. aber wir daran sawmig weren , und es nicht volstürtn , dauor Gott sei! so sulla wir det vorgenantn zwaintzig tausent guldein vernallen sein , unserm obgenantn Swager , dem Künig ze peen gentzleich zurichten , nach dem obgenanten Sant Elsbern tag , ynn drinn mo-neydn. Und darumb fo setzen wir Im zusambt uns zu Pürgel die Edeln , uns lieben getrewn graf hermann von Cili, unsern haubtman in Krain, Hannsn von Liechtenstain un-fern hosmeister, Rudolfn von Walsse, unsern Lantmarschaleb in Osterreich, Heinabeichen von Walsse, Jörgen von Liechtnstein, unsern Kamermaister, Reinerechten von Walsse unsern baubtman ob der Ems, Eberharten von Capellen, und hannsn den Stadegger alfo, ob wir die heyrat, und auch ausrichtung des heyratguts, oder aber den egenantn
val nicht ausrichten, als oben begrifen ist. Wenn den nach den egenantn drin moneyden unser obgenant Swager, der Kinig selber, oder mit sin gewissen botschaft, unser egeautr. Pierred der wim nange, so der ich in der in er est. nantn Pürgel darumb manet, so sol ir dhainer auf den andern nicht waygern, sunder ir yegleicher fol nach der manung ynn viertzehen tagen drey erber diener mit fechs pferdn fendn gen Prespurg, und die da inlegn, hintz ein osen gast geben, daz deme Si innlegen und lai-sten, als inlegns und laistns recht ist, und von der laistung nicht komen, untz das ufrichtung des heyratguts, ob die heyrat fürgang hat, oder aber die vorgenant peen der zwaintzig tausent guldein, ob die heyrat nicht fürgang gewunn, ausgericht, oder bezelt werd.

Wer aber, daz Si nicht laystetn, was denn unser egenant Swager des fürbas schaden nem, die fulln wir, und auch der Pürgel Im zusambt dem egenantn Haubtgut pllichtig sein, auszerichten: des verpinden wir uns ze volfüren bey unsern fürstleichn wirdikait, mit gutn trewn, an alle waygerung und aufzug. Und darüber zu urkunt geben wir den gegenwürttign brief verfigeltn mit unsern anhangundn Infigeln. Und wir die obgenante Pürgel all und unfr yegleicher bekennen ofenleich mit dem brief, datz wir nach pet und haissen unst obgenanten gnedigen heren, der Hertzogn, hinder dis gegenwertig Pürgelschaft willichleich komen sein, und gelobn, und verpündn uns auch wissentleich ze volfürn, und ze laistn alles, das oben von uns geschrieben stet. Und des ze urkund habn wir unsre Infigel zusambt unsrer obgenanten heren Insigel gehengt an den brief, der gebn ist ze Prespurg an Suntag vor fant ANTONYEN (5) tag. Nach KRISTES gepurd drewzehen hundert Jar,

darnach in dem zway und Newntzigisten Jare.

(1) Conf. Vol. II. huius tomi cap. XV. p. 130. §. IX. (2) Subintellige Albertum III. didum cum tricu. (3) En ibi fahema: Booislaus V. Dux Pomerania ulterioris.

ELISABETHA, ducta an. MARGARITHA, ducta 1363. Maritus CARO-LUS IV. Caefar.

an. 1392. Maritus Er-NESTUS Ferreus , Dux

SIGISMUNDUS, Rex Hungaria.

(4) Rečius forte gemynet, id eft, gebryratet, daxit, a voce mynus, mynuse, liebe, feu amor, coniuncilo écc. Vid. W ACTER. & Hier. Pazit Gloffat: all HORNECK. chron. (5) Cum feitum. S. ANTONII. Evenitse, quod in XVII. Jenusrii incidit, ninium, feftum centra S. ANTONII de Padusa, quod XIII. Jenii, a fefto S. ELISABETHB, Regium Hungerise, quod XIX. Novembris celebrari folet, proximitis diffet: credibile omniao eft, hunc, non il-lum inselliei ANTONIUM. proximius diftet: credibile lum intelligi ANTONIUM.

#### XXI.

#### WILHELMI, DUCIS AUSTRIÆ, ANTIGRAPHUM, QUO MICHAELI DE WECHSENSTEIN HYPOTHECAM PRO CERTA PECUNIÆ SUMMA CONSTITUIT (1).

r Wilhalm , von Gotes gnaden *Herzog ze Oesterreich , ze Steyr , ze Kerden 1400* und ze Krain, Graf ze Tyrol, &c. bekennen mit dem brief. Als uns der Erber XXIII. uni ze Aram, cing a 1910, un Wechsenstein, unser Vice-capitan ze Tricst, yez Ex Archive archive. gelihen hat tausent guter guldein, ze unserer scheinpern, und merklichen not-Grecenst. durit, Sunderlesch uon der grossen zerung und botschaft wegen, die wir yez und lange zeit her gehabt haben, und noch haben ze empfahen die durchleüchtigen fürstin, unser liebe gemabeln, framen Iohannam, Künigin uon Püln (2), haben wir Im und seinen Erben

die vorgenanten tausent guldein geslagen auf den saz, den Er vormals von uns innhat ze Pamont, und slahen Im auch die darauf wissentleichen mit kraft diz briefs, also, das er, und fein Erben, oder wem er die schaft, macht, oder geit, doch einem, der in unsern landen ist gesessen, die fürbaz darauf haben stillen in ains rechten werunden Phands-weys, an absleg der nüz, als sazs und lannds recht ist, und also, daz dieselbe Veste Pemont unserer brüder, Vetter, Erben, und nachkomen, ofens haws fein fol wider allermeinkleich, nyemand ausgenomen, uns, und die unsern, darin, und darauz zelassen, an alle widerred, doch an Iren merkleichen schaden: auch sol er uns der losung desselben saz stat tun, unser bruder, Vetter, Erben, oder nachkomen, In mit dem gelt, und auch mit dem gelt, das er uormals darauf hat, ermanen, an alles uerziehen, widerred, und generd, mit Urkund diz briefs, geben ze Padaw an fand lörgen tag nach Christi gepurd taufent vier hundert lahr. (1) Conf. P. II. lib. I. cap. XI. S. XX. p. 111. (2) Apulia.

### XXII.

## FOEDUS MUTUUM INTER RUPERTUM ROM. REG. ET

LEOPOLDUM CRASSUM, DUCEM AUSTRIÆ, NEC NON ET SPONSALIA INTER FRIDERICUM, HUIUS FRATREM, ET ELISABETHAM, ROM. REGIS FILIAM (1).

ir Ruprecht, von Gots gnaden Römischer Kunig, zu allen zyten merer des

II. Iulii.

Richs, bekennen ofentlich mit diesem brief, als der hochgebohrn Ludwig, pfalzgraue by Rin, und Herzog in Beyrn, unser lieber Vetter, und Fürste, izund of dem tag zu Füsen mit den hochgebohrnen Lufolten, Herzogen zu Oesterrich, zu Steyr, zu Kernden, und zu Kran, Grauen zu Tyrol &c. unserm liebeu Oheim und Fürsten, beretde, und getedingt hat: daz derselbe unser Obeim, Herzog Lu-POLT, uns für einen Römischen Künig halten, sine lehen von uns entphaen, und uns auch unser leptage getruwlichen gehorsam fin, dienen und gewarten fol, als eyn getruwer fürste feym rechten herren schuldig ist zu dun, und büllich dun sol; alsdann der brief, den uns der obgenant unser Oheim, Herzog Lupolt, darüber geben hat, klerlichen uswiset: des bekennen wir, daz wir darumb dem obgenanten unserm Oheim, Herzog Lupolt, diese nachgeschriben stucke auch halten, dun, und gentzlichen follfüren sollen, und wollen, in den zielen, und zyten, als hernach geschriben stet, ane geuerde. Zum ersten sollen und wollen wir dem obgenanten unserm Obeim, Herzog LUFOLTEN, alle und igliche fin fürstentume, herschefte, graueschefte, Lehenschefte, Lande und Lüte, die er von dem Riche zu lehen hat, gnediclichen verlihen, und ym auch all-und igliche fin privilegia, hant festen, brieue, gnaden, fryheide, und gute gewonheit, die sinen altsordern, und ym, über die obgenante fin fürstentume, graueschefte, und herschefte, von seliger gedechtnus Römischen Keysern, und Künigen, unsern forfarn an dem Riche, verlichen fin, bestettigen, und confirmiren in der forme, alsdann der norgenant unser Vetter, Herzog Ludwig, einer noteln von unsern wegin mit ym darnm überkomen, und eindrechtig worden ist, und ym auch off die zyt, als er dann fin lehen von uns entphaen wirdet, unser bestettigungs brieue mit unser Küniglichen Maiestät Ingesigel, in der uorgenanten formen geben, doch un-fern Oheimen, Herzog Wilhelm und sinen bruder, und auch Herzog Albrechten von Oesterrich, und iren erben, unschedlichen an iren rechten, an denselben fürstentum, grauefcheften, und herscheften, ob sie der nit selber entphaen wolten, und usgenomen, ob ym Künig Wenzlaw, etwan Römischer Künig, ichts von nüwen geben, oder verlichen hette, daz daz keyn Craft, oder macht, haben fol. Auch follen wir dem obgenanten unserm Oheim, Herzog Lupolden, fin brieue über fin Lantgerichte in Elfas bestetigen, von wort zu wort: und ym auch von unsern besundern gnaden erlauben, daz er dasselbe sin Lantgerichte in Elfas fürbaz besetzen möge mit erbern lütden, die nit Ritter, und doch mapens genof fin , daz die rechte daran sprechen , und dun mögen in aller der maf , als dasselbe Lantgerichte vor mit Rittern besezt gewest ist. Waz auch der vorgenant unser Oheim, Herzog Lupolt, herschefte, oder guetere, die von dem Riche zu lehen rüren, bizher an fich bracht hat, ez fy mit kaufe, mit fatze, oder anders, die follen ym auch alle verlyhen fin, in der verlyhunge, die wir ym über fin fürstentume, und herschefte dun werden, als vorgeschriben stet. Wir wollen ym auch wol gunnen, und wiedersaren lassen, von sins mütterlichen erbes wegen, waz wir ym billichen darum gunnen und wiederfaren laffen follen, und da er rechte zu hat. Wir wollen auch den obgenanten unfern Oheim, Herzog Lupolt als unfern, und des Richs-fürsten, getruwlichen versprechen, und hanthaben, zu fym rechten, und ym auch wieder die Switzer, und ir eygenoffen, von unfer felbs und des Richs wegin getruwlichen beholfen fin, nach allem unfern vermögen, daz fie ym dun, waz sie ym von rechts wegin billichen dun sollen, und ym, und den sinen auch

wieder geben, und keren, wez sie ym, und die sinen, entweret haben. ben Switzer, und yr eytgenosen, oder der von Meylon mit ym mutwillen, und yn überzichen wolten, fo follen wir ym wieder fie beholfen fin mit aller unser macht, verde. Auch follen und wollen wir dheinerley nuwe Lantgerichte, zolle, oder Mute, nit geben, noch erlauben ofzusezen, die dem obgenanten unserm Oheim, Herzog Lufolt, sinen fürstentumen, herscheften, grauescheften, lantgerichten, und zollen, zu schaden komen mochten. Und ob die vormals Künig Wenzlaw, etwan Römischer Künig, erlaubet, und ofgefezt hat, die wollen wir gentzlichen wiederrufen, und vernichten. Auch als uns der obgenant unser Oheim, Herzog Lupolt, alle sin strassen und lande gen Lamparten sal öfenen, zu unsern gescheften, und notdurften, als diecke uns des not geschiecht; darum solleu, und wollen wir ym hundert dusent gueter gulden geben, und bezahlen in den nechsten dryn Jaren nach datum dis brieus: alsdann der brieu, den wir ym sunderlich darüber geben sollen, mit unser und unser Korfürsten Insegel clerlichen uswyset. Auch, als beret-de ist, daz uns der obgenant unser Oheim, Herzog Lupolt, mit dusent gleuen (2) reisiger lütde, oder myndr, als vil wir dan zu iglicher zyt von ym begernde fin, dienen und gewarten fal: des follen und wollen wir ym von der fume dufent gleuen, fo er uns die über berg hinyn gen Lamparten füret, eins iglichen Mandes geben fünf und zwenzig guter gulden. Und were ez, daz er uns mynre füren worde, so sollen wir ym nach hle der gleuen, und der sume geltes vorgeschriben dieselben, die er uns dan also füret, bezalen, und ufrichten. Wir follen yme auch diefelben sume gleuen, die er uns also hinyn gen Lamparten füren wirdet, firmen of dry monet, und einen monet bevor ufriechten mit gelte, und yn auch alf zytlichen bevor laifen wifen, und darzu daz gelte geben ; daz er die lüte, und gleuen bestellen möge. Auch als uns der obgenant unser Oheim , Herzog Lupolt, sin lande und strassen gen Lamparten ofenen sal, dez haben wir ym gelobt und verheissen, daz wir, und die unsern, die von unsern wegen hinyn ziehen werden, durch dieselben fin lande und gebiete ziehen follen: ane sin, siner herren Rietteren knecht, lande, lüt, und undertanen mercklichen schaden, und iren unsromme, und schaden, an demselben zoge hin und her nicht trachten, noch dun, noch des ymant gestaten zu dun in dhein wife, ane alle generde. Und darumb follen wir yn unfern brien geben verfiegelt mit unser Mayestat, und auch mit unser Korfürsten an dem Rin, und unser Vettern, Herzog Stephans, und Herzog Ludwig, Herzogen zu Beyeren anhangenden Ingesiegeln. Wir follen auch Bischofen, Grauen, Freyen, Herren, Riettern, und Knechten, die zu des obgenant unsers Oheims Herzog Lurouts, herschaft gehören, ir Lehen, die si von dem Riche haben, gendeklichen verlyhen, und yn ir fryheide bestetigen, so sie daz von uns als daz von alter herkomen, und gewonlich gewest ist. Auch sollen wir begernde fin fürbaz mit Herren, oder Stetden, dheyn bintnis machen: wir nemen dann den obgenanten unsern Oheim, Herzog Lupolt, darinne us. Wer ez auch, daz ymant, wer der welle, den obgenant unsern Oheim Herzog Lupott, überzichen, und ym fin lande und lüte beschedigen wolte, wieder die sollen wyn getruwlichen mit unser ganzen macht beholdem zu widersteen, und zu weren. Glicher wisse sal uns derselbe unser Oheim, Herzog Lupolt, auch verbonden fin zu dun, ob uns des not geschee. Auch sollen und wollen wir unser dochter Elzabeth dem hochgebornen Friderich, Herzogen zu Oesterrich. des obgenant unsers Oheims, Herzog Lupolts bruder, zu der Ee geben, und ym die in dieser nechsten Jars friste nach datum dis briefs zulegen, und in sin gewalt entwerten, als dan auch beretde ift, und so wir ym die also zulegen, so sollen wir ym viersig tusendt gul-den zu gelts verschrieben of des Richs stetden zu Swahen, oder of unsern aigenen Slosen und Stetden zu Swahen, oder zu Elfas, dauon er Jerlichen vier tusendt gulden gelts haben möge, also, daz er und sie dann auch verzoben sollen, in der forme, als ander unser döchvor getan haben, und als unser Pfalze an dem Rin, und Herzogdums in Beyrn gewonheit und herkommen ist; und er foll auch alsdann dargen der vorgenanten unser dochter ELzabeth vierzig tusendt gulden bewiedemen of sinen Slosen zu Elsaf oder zu Swaben, dauon sie auch Jerlichen vier tusendt gulden gelts haben möge: und der wol bewyset und siecher fy, und man sal daz auch alsdann von beyden syten umb die vierzig tusendt gulden zu gelts, und die vierzig tusendt gulden wiedems, verbrieuen, in der besten formen, alsdann gewonlich ift, daz ez ytl beder fyt wol verforget, und fiecher gemacht werde: ufgescheiden allerley argelist und geuerde. In allen vorgeschribenen tedingen, ufgescheiden des artikels der hyrat, nemen wir Künig RUPRECHT obgenant uf die Erwürdigen unseren lieben Oheimen, Neuen, und Korfürsten, die Erzbichöf von Menze von Cöln, und von Triere: alle unsere Vettern Herzogen zu Beyern, unsern Son, den Herzogen von Lotringen, alle Marggrauen von Myssen, unsin Oheimen, unsere Sweger die Burggrauen von Nurnberg, die Bischöf von Spire, und von Worms, unsu Son, den Grauen von Clewe, und auch alle unsere Grauen, Herrn, Riettern, und Knechte, die unsere diener sin: wider die wir dem obgenant unserm Oheim, Herzog Lupolt, nit verbonden fin follen zu hel-fen, und besunder fo sal der artikel, von des überziehens wegin, obgeschriben in finen MON. AUST. T. III. P. I.

creften verbliben, alle und igliche vorgeschriben stuckhe, puncte, und artikeln, sollen und wollen wir Künig Rufrecht obgenant genzlichen, stete, und seite, halten, tun, und sollen volfüren, usgescheiden allerley argelist, und geuerde. Und dez zu urkunt, so haben wir dem obgenanten unserm Oheim, Herzog Lupolt, diesen unsern brieu geben versiegelt mit unserm Küniglichen Mayestät Insiegel. Geben zu Menze of dem Samstag noch fant Petres und Pauls der heiligen zwölf pothen tag, nach Xei geburt tusendt vier hundert, und ein Jare, unsers Richs in dem ersten Jare.

(t) Conf. huius tomii P. II. lib. I. cap. XII. pag. 116.

S. XI.
(2) GLEUEN, Glefen, Gläuen, a Glefe, bafta, lancea, fa-riffa. Hine Gleemer eques, quatuor pedicibus flipatus, per metonymiam figal pro fignato dicebatur, ut ait Wach-

TER in Gloffer. Aliter tamen exponit Dayr. de pace Imp. publica lib. I. cap. XXIII. n. XVII. p. 168. feq. occurridate frequentilisme in matricula Imperii omnium prima apude undem cap. XXIV. p. 169. & apud Mencken. S. R. Germ. T. I. col. 1157.

#### XXIII.

#### ALBERTUS V. PLEBANO IN PETERNELL PRIMAS PRE-CES INTERPONIT IN GRATIAM STEPHANI CLERICI.

VIII. Julii. Ex Archivo LBERTUS, Dei gracia Dux Austrie, Stirie, Karinthie, & Carniole, Comes Tyro-lensis &c. fideli & devoto dilecto N. plebano in Peternell, Patauiensis Diocesis, graciam suam & omne bonum. Inclite memorie progenitorum nostrorum, Du-**Archiducali** cum Austrie, conswetudini laudabili, qua hactenus ipsi in euencionibus nouis regiminum suorum, Ducatuum, S terrarum, solebant, S consweuerant ecclessificorum benefi-ciorum Collatoribus, infra suos Ducatus consistentibus, pro personis ydoneis primarias osferre preces, inherentes, sibi pro denoto nostro Steffano, Vlrici Muratoris de Retz, Clerico dicte Diocess, osferimus tenore presencium primarias nostras preces ratione noui Regiminis, Ducatus nostri Austrie, quod in nos tamquam in verum heredem extitit deuolutum (1): desiderantes affeciole, quatenus prefato Steppano, vel procuratori fuo eius nomine, de bene-ficio ecclefiaftico, cum cura, vel fine cura, speciante ad collacionem, seu presentacionem tuas, quamprimum vacare contigerit, quod ipfe, vel eius procurator, pro eo duxerit accep-tandum, huiusmodi nostrarum precum intuitu velis prouidere, adeo liberaliter, quod obin-de te specialibus graciis & fauoribus prosequi habeamus. Harum testimonio literarum, nostro signeto, cum dependenti sigillo caremus, munitarum. Datum Wyenn die octava menfis Julii Anno Domini Millesimo quadringentesimo vndecimo.

(1) Conf. P. II. lib. I. cap. X. S. IV. p. 98.

#### XXIV.

# DIPLOMA SIGISMUNDI, ROM. REGIS, QUO ALBERTUM V. DUCEM AUSTRIÆ, AC POSTEA REGEM ROM. A TUTELA EXEMPTUM DECLARAT, VARIASQUE INTER DUCES AUSTRIÆ CAUSSAS

ALIAS DIJUDICAT.

ir Sigmund, von Gottes Genaden Römischer König, zu allen zeiten mehrer

¥411. XXX. 0#. Ex Apogra

des Reichs, und ze Hangarn König. Bekennen, und thuen kundt ofentlich mit diesem brief allen denen, die ihn sehent, oder hörend lesen. Wiewohl wir unser Königlicher würde, darinne uns der allmächtige Gott, allein von seiner lauter gute, und nicht umb unsers verdienen willen, gericht hat, ze sezen, ( mit ) stetlich, und forglicher embssigkeit, all unser fün, und gemüth, tag und nacht treibt, mahnet, und bezwinget: das wir williglich, und fleislig, umb gemeinen nuz arbeithen, gerechtigkeit fuchen, und stercken, krüg, zweytracht, und müßhellung, hinlegen, und aller Christenheit schäden, ungemach, und beschämbde, verhüeten: und den auch fried, und ruhe, nach unserm besten vermügen machen sollen; jedoch so ist unser herz mehrer und hizlicher darinne entzündet, was zwischen unser, und des beiligen Römischen Reichs mächti-gen Fürsten, nemblichen dyen die angebohrne freundschaft, lieb, und treu, nahend billich zusamen füegend, und der landt, und leüth, beyeinander ligundt, zusprüch, müßhellung, oder unwilligen fachen find, das wir die hinlegen, füenen, (1) und schlichten nach den besten; wann so vill grof mercklicher unwillen, mordt, schaden, verderbung der landt, und leüth, und auch Christens bluet vergüessen, aus solchen müßhellungen auferstehen, wurzln, und entspringen: fo viel die angebohrn suppschaft näher ist; darum auch lieb, und freundschaft gros seyn sollen; um so vil die land näher einander gelegen sindt.

Wan unf folche fach oder unwillen zwischen des heiligen Römischen Reichs Fürsten den hochgebohrnen Ernnsten, und Albrechten, Herzogen zu Oesterreich &c. unsern lieben Schmager und fohn (2), als von ainer vormundschaft, und anders wegen, auferstan-

4

den, allzeit feer wider, und laydt gewesen sint. mit nahmen darumb; das unser, und Ihr vordern funderliche lieb, und freundschaft lange Jahr und zeit zusammen gehabt: und wir auch noch zu Ihnen haben; und das wir mit unseren Rönigreichen mit Ihnen grenizen und gemercken; und auch das dieselben Ernnst, und Albrecht, in unser gesellschaft find; und wan wir darumb so ferr gearbeithet, und gearbeithen lassen, das sie baider seit ihrer sachen, und zuespruch, an unns genzlich gestellt, der hinder unns gegangen, und darumb einen rechten redlichen anlas auf uns gethan habend, also das wir mit der myn (3) oder mit dem rechten, darinnen ansprechen, leuttern, entschaiden, thuen oder machen werden, das wir des Jer ganze (gewalt) und vollmacht haben (4), und und ir jeglicher das stette und veste halten und voluieren sollen und wollen, alsdan das in folchen anlaf-briefen, die Sie bayder faith unf darüber gegeben habend, aigentlicher, und völliglicher begrifen ist.

Und wan wir auch darauf Ihr jeglichs vorderung, zuesprüch, antwordt, redt, und widerredt, in ihren versügelten zetteln, von ihn genummen, und empfangen findt: und die mit fambt unsern Räthen, Erzbischöfen, Bischöfen, Prälaten, Fürsten, und Landber-Rittern, und Knechten, und auch geiftlichs rechtens, und Kayferlicher Gefezte lerer, aigentlich, und gänzlich, überlesen, verhört und wohl vernohmen haben ; und auch alle, und jegliche verligelte brief, und derer abschrift, von Ihren vordern, Vattern, brüedern, Vöttern und Ihn selber, über die vorgenannten vormundtschaft, und darinne und sunst, und auch anders gegeben, für unf genommen, und alles, das bif auf diefe zeit zwischen Ihren ordern, Vettern, brüdern, Ihn felbst under einander getädingt, beredet, ausgesprochen, verschrieben und begrifen ist, ernstlich, und tresentlich, gewegen, und clärlich darinnen befunden haben, als hernach geschrieben stehet.

HERZOG ALBRECHTEN FURBRINGEN (5) zum ersten wie der vorgenannt Ernnst mit der landschaft zu Oesserzeich mit dem vorgenanten Albrechten, und seinen Räthen, geredet, und alle sach von der obgenannten vormundschaft, oder innehabens, wegen des Albrechts, bif daf er fechzechen Jahr alt ift (6) gehandelt hat, und wie der vorgenannt Albrecht darauf geantworttet hat, und auch folche zuesprüch, alf er an den vorgenannten ERNNSTEN gethan, und das derselb ERNNST widerumb darauf geantworttet hat, und nemblich:

Wie die hochgebohrne Fürsten Albrecht, und Leopold, gebrüder, seeliger Gedächtnuf, herzogen zu Oesterreich &c. Ihre land getheilet, und Ier brief darüber gemacht ha-bend, die gegeben sind in dem Closter ze dem Neuwenberg am Sontag vor Sandt Mi-CHARLS tag (7), da man zehlte nach Christ geburde dreyzehen hundert Jahr, und darnach in dem neun und siebenzigsten Jahre (8), darinnen ain articul unter viel andern begrifen ift, also lautend:

AIN ARTICUL AUS DEM THAILBRIEF (9): daf wir Herzog Albrecht, und unser Erben, zu unsern theil haben, und besizen sollen ewigelich das Landt, und Herzogthumb zu Or-sterreich, oberhalb, und niederhalb der Enns: und wie die vorgenandten Albrecht, und Leofold, gebrüder, feeliger gedächtnus, ainen brief darnach gegeben habend, der von wortt zu wortt alfo geschrieben stehet :

(1) Sürnen. Versöhnen , reconciliare. Pez. Glosfar. in

(1) Sürnen. Verföhnen , reconsillare. Pez. Gloffar. in Honneck. Voc. Suen.
(3) Quás feillices illum iam in generum, filimoque adoptavet at Imperator.
(3) Myn, amor, amicità: cit. Gloff. fignificat hie, Dofwir mit der nym, i.e. ut nos per amicabilem compositionem, aut via iurà &c.
(4) Patet ex hoc loco, Imperatorem hac in re fententiam non nifi rogatu Puncipum (Apriscorum», a velut mediatorem, ad quem causifa ultro delna fuit, tuilife; fecus enim iura, & privilegia Augusta. Domus obthitifent.
(5) An titulus ille autographo infertus, vel potius a fecunda manu pro nota & claritais causifa, addius fuerit, merito dubitamus.
(6) Æstæne legitimam, id est, ad suficipiendum regimen fusificientem, apud Adsfrie Ducer, decimum quarrum vitæ annum effe, probut Clar. Stretrella, in addit, ad Alexenty Legitimam (10), ab jolomet col. 402. in lucem petricho, ubi tres frartes, RUDOLFHUS, ALBERTUS & LEOGOLOUS, verbis hand obscuris innunt, siete medo, id est XVIII. Novombris anal 1264. ad legitimam statem pervenife (and wir num ze surjem tagen kommen fein) cum tumen ultimus ecuma LEOGOLOUS co die annom atatis quartum & decimum nondum compleviffet; utpote non ante XIX. Æprili zani 1351., antsu, ut in volumine huius Pinacotheca II. cap. XI. num. VIII-X. p. 106. oitendimum, Idem nos docet conditutio alia, jin hoe info,

quod ante ceulos habemus, diplomate allegata, vi cuime convenitur, nt Alexenus anno 1411. In fefto S. Gode and Africa (en XMIII. Apriles a tutela eximeretur: atqui nee is ad conflictum hime diem annom abstis decimen quatum expleturus eras; a qui anno Donini 1397, die XX. Syrembris naturu est, ut loce cit, esp. X. 5.V. p. 95, cruinurs, Quare cum hic de anno XIV. loquitur, prius tenquam conventio specialis, quam in sequelam techan naquam fulfis, ex hos pipo diplomate practs, confiderandum est: hoc vero Imperator tanquam argumento flueratomatum est: hoc vero Imperator tanquam argumento flueratomatum est in su proposition quantom est proposition quantom est consequentum: a flueratomatum est. Alessaro decernensis est, quanto magica en perrogativa num câlessaro decernensis est, qui illum iam iam siperavit?

7) Id est 25, 50, 44, 50e, ex coque tempus designat, quo quod ante oculos habemus, diplomate allegata,

3) Allegat hoc inframentum author Historiae Ducum Styries, P. II., p. 4s. feq. ex coque tempus delignat, quo Austriaci Princapes Ausearus cam strics, & Loronz-bus Présus, heteditatem fuam fecundum partifi funt ama prictora pertitionem pod annum 1954 fufespram fuffic bidiem conicetat. Fullitur tamen haud dubie, quando negotium illud Claustro-Nesburgi petradatum fuiffe, putat; quamdoquidem hie non Nauenburg, fed Nateneziserg (quod monalterium Shyrie effe, ab Orronx Historiandatum, hie putati fique vidinus) bis legitur. Sed facilis erat lapius.
9) Rubicia haez, util é alis-fonnatum.

(9) Rubrica hare, uti & alix fequentes quas notabimus, for-te ex margine exteriori, amanueniis incuria, in contex-tum diplomatis irreplit.

10

¥ 6

WIR ALBRECHT, UND LEOPOLD, &c. verriechen, und thun kundt ofentlich mit dem brief, wie daf ift, daf wir iezt unfer Landt und herrfchaft willigelich mit einander getheilt haben, als die theil-brief weifend, die darüber gegeben find; So ift doch billig, daf wir und unfer erben mit ganzen treuen, und brücderlicher liebe, ewiglich bey einander beleiben, davon haben wir verhaifen, und gelobt, bey unfern fürftlichen Ehren, und wiedigkeiten: welcher under uns des erften mit dem todt abgehet, daf der ander deffen kinde getreülich und lieblichen ziehen folle, und Sye mit allen Ihren herrfchaften und landen innehaben umst daf der fonn einer zu sechzechen Jahren kundt, und vogthahr wird (10) der foll dan die anderen geschwistret ziehen, und innen haben, unzt daf Sye auch gewachsend: und alledieweil unser khaines Sün lebent (11), follent die töchter nicht gewalt haben über Lande, und Leüthe, dann daf man Sye davon würdigelich berathen foll, ob Sye nicht berathen, noch verlobt wären, als daf in unserm geschlechte mit gueter ordnung, und alter gewonheit, herkommen ist, ohne alles gesärdte.

Geschehe auch, da Gott vor seye! daf unser khainer, oder unser kheins erben darnach ohne erben abgiengen: des und der Landt, und herrschaften, sollen auf dem andern, und sein erben gesallen, und erben mit allen rechten und würden, und auch ehren, als die vorgenanten landt, und herrschaften herkommen sind: und mit allen nuzen und gülden, die darzu gehörend, ohne alles gesärdte.

Ef foll auch kheiner under uns, noch sein erben, dem andern, nach sein erben seiner Landt, und Leüthe nicht enterben, in kheinen weeg: Es wäre dan (daf Gott nicht wölle) daf er in noth, und kummer gestehl, dardurch er ein stuck seiner Landt, und herrschaft verkausen mist: so folle er das dem andern, oder seinen erben vor anbringen; wöllent die darzue stehen, das foll er Ihnen vor aller mänigelichen günnen; wär das nicht: so mag er es anderstwo verkausen, wie Ihne das allerbest füeget, ohne alles gesärdte. Und das die gemechtnus, und gelübdte steet, und unzerbrochen beleibe, so hat unser iedweder stir sich selbst und seine erben geschwohren zu den Heiligen (12) alles das zu voluiren, und ze laisten, das hie oben an dem brief geschrieben steet, denn wir darüber mit unsern großen Fürtslichen anhangundten Insiglen versügelten gegeben haben, in dem Closer zu Newenberg am Montag (13) Sandt MICHAELS tag nach CHRISTES geburde dreyzehen hundert Jahr, darnach in dem nenn und sebenzigsten Jahre.

Aber Herzog Albrecht (14) fürbringen, und darnach wie Herzog Wilhelmb auch einen brief gegeben hat, des datum allo lautet: der geben ist ze Wiem am Mittichen vor Sandt Colmans tag (15) nach Christer geburde dreyzehen hundert Jahr, darinen auch solche articul begrifen sind: Et ist auch beredt, wen der bochgebohrn fürst, unser lieber vetter, Herzog Albrecht des Eltern sun, oder ander desselben, unsers lieben herrn und vetter sünne, ob er die hinder Ihme lat, zu Ihren vollen Jahren kument, von uns, oder unsern lieben brueder, Herzog Leopoldten, oder von andern unsern briedern, Ihren thailb haben wolten; so sollen alle Landtherren unser lande beydenthalben wheen siel, und ihr beste thuen, und uns abweisen, als verre Sye mögen; damit wir baydenthalben freindlich, und bey einander ungerbabilt beleiben: möcht aber des nicht gesein, so soll em vorgenanntu unsern wettern Herzog Albrechten, dem längern, oder andern seinen bridern, ob unser Elster vetter die hinder Ihm lief, das Landt, und Herzogthumb zu Oesterreich gefallen, in aller der macht und weiße, als dem iext genandten unsern lieben berrn, und vettern, Herzog Albrechten, das von dem obgenandten unsern lieben berrn, und vettern seeligen Herzog Leopoldten, an dem thaillungen gefallen ist, und als die thailbrief lautundt, die vormabls dieselben unser Vatter und Muetter, seeliger gedächtung, gegen einander geben babend; denselben tvrief auch dan der bochgebohrn Leopoldt Herzog ze Oesterreich mit seinem brief bestätigt hat.

Wiewohl nun der vorgeschrieben brief inhaltet: wie sich der obgenandt Albrecht, und Leofolder, gebrüder, verschriben haben: doch wann darnach in dem brief, den die hochgebohrn, Wilhelm, Herzog ze Oesterreich für sich, Leofolden, Ernstern und Falendernen und der vorgenant Albrecht, hr vetter, mit einander gemacht habent, der geben ist zu Hollenburg an Sandt Ceolllen tag (16) der beiligeu Jungfrauen, anno Domini Millesimo trecentessimo nonagesimo quinto, ain solcher articul under andern begriften ist: Liessen aber wir Herzog Albrecht leibes erben hinder uns, die sine wären, (17) wen die zu ihren beschädenen Jahren khomment, so sollen sie zu allen taillen, und

(10) Vide hie supra not. 6.
(11) Id est: Quamdiu quis filiorum nostrorum inter vivos erit.

(14) Sermo eft de Alberto IV. cognomento Mindilla vivos innundi, cuitus quippe parens, Albertos com trica, tum iam obierat.

crit.

(13) Videtur omifium: zu Gest.

(13) Omifia est particula: eov vel nach: ex quibus tamen prior praferenda videtur; it aut takansen in sz. 5, szle. incidat; quippe quod codem die & loco afind, ab Imperatore his paullo sinpara allegatum, obsignatum fuerit. Conf. not. 7, & 3.

(15) Id eft 12. Octobris. (16) Id eft 22. Novembris. (17) ALBERTUS enim V. eius filius, tum nondum natus fucrat. Conf. not. 6.

rechten, stehen, und genzlich darbey beleiben: als wir Herzog Albrecht den haben ge-Und wan fich aber darnach die vorgenauten Leopoldt, Eannst und Friederich, gebrüeder, des landes ze Oesterreich, mit dem lande ob der Emm, und allen andern zuge-hörungen, nichts ausgenommen; als das der vorgenant Albergeht und Leopolopis taille hörungen , brief aufweisent, gegen dem hochgebohrnen Albrechten, Herzogen ze Oesterrich &c. Ihren vettern, und gegen allen seinen erben, das Sün sindt, gemeiniglich und genzlich in ihren brief, der geben ist ze Wieum am Erchtag vor dem Palmtag (18) nach Christi geburdt, vierzehen hundert Jahr, darnach in dem vierdten Jahre, verzügen habent mit folchen wortten:

Daf wir mit guetter vorbetrachtung, nach unserer herren, und Räthe rath, su überkommen, und vermeiden könftige stöf, unwillen, und Krüg, durch frid, und gemach, unser selbs, und aller unser landte und leüthe, uns genzslich verzügen, und verzicht gethan habent, geen dem hochgebohrnen fürsten, unsern lieben vetteren, Hêrzog Albreachten, Herzogen ze
Oesterreich, und geen allen seinen erben, das Sun sind, und verzeiben uns auch wissentlich mit dem brief in aller der craft geistlicher, und weltlicher rechten, die in kein weis darzu gehörend, des Landes ze Oesterreich mit dem lande ob der Enns, und allen andern zuge nichts aufgenomen: als das die taillbrief, die weilund die hochgebohrnen fürsten, unser liebe berren vetter, und vatter, Herzog Albercht, und Herzog Leopoldt, seeliger gedächtnus, an einander geben babend, aigentlich beweisent. Und wann sich auch der vorgemant Levoldt, des vorgenanten Prideriches, seines brueders, darinne gemächtigt hat, als das auch sein brief, darüber gegeben bezeüget, und nemlich; wan des vorgenannten landes ze Oesterreich Prälaten, Landtberren, Ritter, Knecht, und burger, von ier selbst, der psäsheit, inwohner, und des ganzen landes Oesterreich, und von der ehegenandten vormundtschaft wegen, zwischen dem vorgenanten Leopoldten, Ernnsten und Fridrichen (19) ain ordnung gemacht und verschrieben habent, die gegeben ist zu Wienn am Sontag nach unser Frauen tag, als sie gebohrn war (20) nach Christi geburth vierzehen hundert Jahr, darnach in dem fechsten Jahre: darinnen unter andern stucken solch articul begrifen findt:

19

Aber ein articul (21): auch foll die vorgenant vormundtschaft craft haben, und mäheen unzt auf St. Geörgen tag schier ist künftigen, und darnach die nechsten vier ganzer Jahr, die nacheinander koment, und darnach ein folcher :

ABER AIN ARTICUL (22) " Es foll auch der Vormund verforgen mit feinen fonderen " briefen nach Rathe der, hinder die Ehr gegangen ist, wenn sich die Jahr der vorgenannten " vormundschaft vergeent, das er dan ohne alle waigerung, und ohne verzeihen, des landes "OESTERREICH, und ob der ENNS, mit allen ihren zugehörungen, unserm jüngeren herrn " für fich abtrette, und daf er noch iemandt anders von feinen wegen Ihme hinfüran kein ir " rung daran thue, in kain weif ungevärlich.

Und wann darnach der vorgenandt Ernnst ainen hindergang auf uns gethan hat, und wir darauf die vorgenandt ordnung mit unfern briefen cräftig gelprochen haben: und wan auch darnach der, so Eanner sein ofen versigelt brief gegeben hat, des datum: also ist; geben ze Wienn am pfinstag nach St. NICOLA tag, (23) nach Christi geburt vierzehen hundert Jahr, darnach in dem siebenden Jahr: darinne auch unter audern stucken solch articul von wortt zu wort geschriben stehent :

AIN ARTICUL AINES BRIEFS (24) , würdet dan erkant, und erfunden, daf der hochge-" bohrn fürft, unser lieber brueder, Herzog Leopoldt, bey der obgenanten vormundschaft " rechtlich, und billich, beleiben sol, so sollen und wöllen wier Im die dann williglich, und " ohn alle widerrede, abtretten, wer aber, daf erkant wurde, daf er die nicht rechtlich und bil-" lich folle inne haben; und daf wir bey der ordnung und vormundichaft beleiben, in gelo-" ben, und versprechen wir bey unsern fürstlichen wirdigkeiten,- und Ehren, das wir iezt auf " den ehegenanten tag, den wier machen sollen, und hinfür, ob wier bey der vormundtschaft " beleiben, und die ordnung, als von Landen und leuthen vermacht, und verbrieft ift, in al-" len puncten, und articulen, getreülich, und ungeuehrlich voluiren, und landt, und leüthe "darbey halten follen, und wöllen, und darwieder nicht thuen, noch gestatten zu thuen, " in kein weise, nach allem unserm vermügen: auch globen wier, als dauor: wenne sich " die Jahr und die vormundschaft sich verlaufent, nach laut, und sag der ehegnanten ordnung, " daf wir dan dem ehegenanten unfern lieben vettern, Herzog Albrecht, der vormundschaft, , und verwefung, und auch des Landes ze Ossterreich, und ob der Ennf, mit feiner zu-"gehörungen, follen und wöllen abtretten, ohne alle weigerung, ungenährlich: aufgenomen C 3

(20) Id eft 12. Septembrie.

(18) Id est 17. Martii. (19) Promissionem hanc adeo sancte observatam haud fuisse ab Ernesto, videbimus volumine sequenti.

(21) Altera rubrica, de qua in genere îam fupra pramenuimus.

(22) Itemque tertia, ex eodem Inftrumento.

(23) Id eft 8. Decembris.

(24) Quarta rubrica novæ chartæ.

", der herrschaft Steve; Sye werde dann von uns gelöft, nach unser brief fag. Wer aber (das " Gott nicht wölle ) daf wür des nicht thetten, und darumb waigern, und verziehen wollten, , fo mügent, und follent Sye alle Prælaten, Landtherren, Ritter, und Knechte, und bur-" ger, und von Stetten, des fezen, und von der vormundschaft wegen nicht mehr gehorsam "feyn, fondern dem obgenanten unserm vettern, als ihren rechten erblichen herrn ge-" wertig feyn, und gehorsam: und follen auch aller ayde, und gehübt, ledig feyn, die Sye ", unf ainem vormundt gethan habent. Wier geloben auch als vor: daf wier, noch iemand , anderer befunder, dan darumb khain feindschaft, ungnad, noch unwillen, zuziehen, " oder zu In haben, noch wellen, in khain weif, ungeuährlich."

Alfdann das vorgeschriben alles in den vorgenanten briefen, und zeteln, und auch abfchriften, die unf fürbracht find, und die wir mit fambt unserm großen Rath von wort zu wort verhört, wohl gewegen, und vernommen haben, clerlicher, aigentlicher, und völligelicher begrifen.

VORRED (25): Und wann wir auch von der ehegenanten Ernnsts, und Albrechts, Räthen, und andern glaubhaftigen leuthen, unterweiset sein, das ein gemein Landsrecht in Oesterreich sey, das ein vatter seinen sohn über vierzehen Jahr desselben sohn alter nicht verschreiben müge, und wann wür auch mit sambt unsern Räthen von dem vorgenandten ERNN-STEN, und allen seinen Räthen, alle diese zeit und wür iezt zu Pref burg (26) zwischen Ihm und dem vorgenandten Albrechten, und Ihr baider Räthen, gegenwertiglich geredt und getaidingt, und reden, und taidingen lassen haben, nie anders vernomben, dann was Er und Sie darinne gefucht, und gethan habend: das darinne des vorgenandten Albrecht nuz und be-ftes allein gethann und gefuecht feye.

VORREDE (27): darumb nach folcher vorgeschriebener eigentlicher und gründlicher verhörung aller obgenanten forderung, zuesprüch, antwortt, red, und widerrede, in den obgeschriebenen versigelten zeteln begrifen, und auch solcher iezt genanter brief aller, und yeglicher Christi Namen angerdiet, und die gerechtigkeit für augen gehabt, und auch fleißiglich angesehen, und vorgebracht aller vorgeschribenen sachen, tadung, handlung, ordnung, verschreibung, und alle ergangene ding, und nemblich das verziehen, und verschreiben, das der vorgenandt ERNNST mit seinem versigelten brief gethan hat, als vorbegrifen ift, und das der vorgenant Albrecht nun über vierzehen Jahr kommen ist (28) und 28 and daf der Himmelschepfer Ibme zu seinem alter genug redlicher vernunst, und sin verlieben hat, und daf auch die vorgenant vormundschaft auf St. Georgen tag, der negst was, ausgangen tif, haben wür mit wolbedachten muth, manigfaltigen, und gueten Rath der obgenanten unserer Räthe, Erzbischöf, Bischöse, Prälaten, Landesherren, Ritter und Knechte, und auch gaitllichen rechtens, und Kaiferlicher gefezter Lerer, aufgesprochen, geleüttert, und gekhlert, sprechen aus, leüttern, und kleren, und mit disem brief, und rechten gewissen, als hernach geschriben stehet.

Anfang des ausspruchs (29) Und zum ersten also: das der vorgenant Albrecht, des vorgenandten Ernnsten vormundschaft, und verwesung, fürbaf mehr ledig sein solle, und entladen : und daf auch der ERNNST, und endaden: und daf auch der Ernnst, und Albrechten, derfelben vormundchaft, und verwefung, und auch des landes ze Oesterreich, und ob der Enns, mit seiner zugehörung abtretten solle, ohne alle waigerung ungeuährlich: ausgenommen der herrschaft ze Steper; fipe werde dann von Ihme gelöft, nach seiner brief fag, und daf auch alle Präla-ten, Landherrn, Ritter, Knecht, und burger von den Stetten den iezt genannten Albrich-TEN, als ihren rechten erblichen herrn fürbal mehr gewertig, und gehorsam sein sollen: und das Ihn der vorgenant Ernner khein seindschaft darum zuziehen soll, in khein weif (30). &c. Mit urkund dises briefs versigelt mit unserm Römischen Küniglichen anhangunden Infigl. Geben zu der Burchb nach Christi geburde vierzehen hundert Jahr, und darnach in dem aindliften Jahr, des nechsten freytag vor aller Heyligen tag, unser Reiche des Hungarischen in dem vier und zwainzigsten, und des Römischen in dem audern Jahr.

rante.

(27) Continuatio pracedentis rubrica, not. 25.

(28) Locus apprime notandus; unde quippe verum Alberta natalem, qui hactenus in obfeuro fuit, etuinus.

Yid. Vol. II. cap. X., S. V. p. 99. Confirmat quoque dicta finerius de annie vita ad maioremnitatem Principum.

<sup>(25)</sup> Denuo robrica, przezamen dleża, continens motiva, in ordine ad decidendum.
(26) Ex hoc clarefeit, rem Pojonii tractatam, & deciliam finife.
(27) Continuatio przecedentis robrice, not. 25.
(28) Locus apprime notradou; unde quippe verum Alberta rabidem, qui halcems in obfeuro fuit, etnimus.
Vid. Vol. II en. X. & V. n. or. Confirmat unome more recommendation of the confirmation of men claufulam chartæ finalem , locum datæ ,

#### XXV.

#### LITTERÆ INFEUDATIONIS , A SIGISMUNDO R. R. AL-BERTO V. DUCI AUSTRIÆ CONCESSÆ (1).

ir Sigmund, von Gottes gnaden Römischer König, zu allen zeiten mehrer des Reichs, und zu Hungarn, und Böheim, Dalmacien, Croatien &c. König. Bekhennen und thuen khund ofenbahr mit disem brief allen den, die ihn g. fehen, oder hören lesen, das wir haben angesehen mit dem gesichte unsers lautern muths, die stät lauter treu, und gehorsam, mit den der hochgebohrn Albrecht, Herzog zu Oesterreich, zu Steyr, zu Kärndten, und zu Krain, Herr auf der Windischen Marckh, und zu Portenau, Graf zu Hablpurg, zu Tyrol, zu Liferdt, und zu Khorg, Margraf zu Burgau, und Landgraf in Eljafs, unfer lieber Sun, und Fürst, uns, und das hl. Römisch Reich, gechret, und die fruchtbahrn dienst, die er dem Reich erzeigt hat, und die er und sein Erben fürbas mehr gethun mügen, und sollen: und haben den vorgenanten Herzog Albrechten, und allen seinen Erben die Herzogthumb zu Oesterreich, zu Stept, zu Kärndten, und zu Krain, mit allen den Graffchaften, vogteyen, und herrschaften, und auch gerichten, mauten, zöllen, münzen, wälden, und allen rechten, Lehen, und verlehnten gütter, die zu den vorgenanten Herzogthumben zu Oesterreich, zu Steyr, und zu Kärndten, und zu Krain gehörend, wie die genant sein, und darzu die herrschaft auf der Windischen Marckh, und zu Portenau, und alle Grafichast, und herrschaft, mit allen ihren rechten, güettern, und verlehnten güettern, und alle die Lehen, und freyheit, die Er gehabt, und herbracht hat bey Römischen Kaysern, und Königen, und auch alle die Grafichast, und herrschaft, und stätte, mit allen ihren rechten, die Ihm zugehören, darüber derselb Herzog von Kaysern, oder von Königen brief hat, und auch alle die Lehen, die Er, oder sein vordern von dem Römischen Reich gehabt, oder besessen zu Essa. Zu Tyrol, in dem gebürg, oder anderstwo, verlihen, und verleihen, als ein Römischer König von des heiligen Römischen Reichs wegen, zu rechten Lehen mit allen ihren rechten, vorgenandten freyungen, gewohnheiten, und zugehörungen, als es von alter, und auch nu herbracht ist: und alle die Lehen, die sein vorsordern seel von etwan Ludwigen von Bayern, der sich Kayser nant, gehabt haben, in aller der masse, als fein briefe fagen, die Er darüber hat: wen die nicht kraft haben, die geben und ver-leichen wir ihm von neües von unsern besondern gnaden, und bestätten auch demselben Herzog Albrechten, an feiner, und feiner erben stat, und in seinem, und seiner erben nammen, mit unserm Königlichen Scepter die vorgenandte Lehen, mit billicher und gewöhnlicher schönheit, und zierheit, die darzu gehöret, mit solcher bescheidenheit : wen es zu schulden käme, und die vorgenandte Lehen an sein erben sielen das sie die vorgenanten Herzogthumb, Fürstenthumb, herrschaft, Land, und was darzu gehöret, in aller der weise, als sie davor genandt, und geschriben sein, von uns und dem heiligen Reich empfahen sollen, als recht und gewöhnlich ist: und wan es zu schulden kombt, so sollen wir, oder unser nachkomen, an dem heiligen Reiche, denselben seinen erben der vorgenanndten Herzogthumb, Fürstenthumb, herrschaft, land, und was darzu gehöret, in aller der weise, als sie zuvor genandt, und geschriben seyndt, in keinen nicht verziehen. khund dif briefs verfigelt mit unser Königlichen Mayestät Infigel. Geben zu Seefeld nach Christi geburth vierzehen hundert Jahr, und darnach in dem ein und zwainzigisten Jahr, an dem nächsten Montag nach dem heiligen Oftertag. Unserer Reiche des Hungarischen in dem fünf und dreysligisten, des Römischen in dem eilsten, und des Böheimischen in dem ersten Jahr.

Ad Mandatum Domini Regis D. G. Epifc. Patavienf. Cancell. Referent. Franciscus Præpof. Boleslavienf.

(1) Conf. P. II. huins Tomi lib. I. cap. X. p. 100. S. VII.

#### XXVI.

#### DIPLOMA SIGISMUNDI REGIS ROM. QUO EIDEM AL-BERTO V. DUCI AUST. GENERO SUO, QUINQUE URBES, ARCESQUE, IN MARGGRAVIATU MORAVIÆ SITAS, PRO DOTE CONSTITUIT.

ir Sigmund, von Gotes gnaden Römischer Künig, zu allen zeiten merer des Axvill.

Reychs, und zu Hungeren, zu Bebem, Dalmacien, Croacien &c. Künig. Be. Syment.

Kennen, und tun kunt osenbar myt disem brieue allen den, die in sehen, oder Ex. Apogna hören lesen. Wan der allerdurchleüchtigte Fürst, etwan Keyfer Kark, un.

Pho. Serventer sehen war der Berdurchelbeichtigte Fürst, etwan Keyfer Kark, un.

Pho. Serventer sehen war dem Haws zu Oesterreych, und den Hertzogen doselbs, sunderli-

XXIV.
Mortsi.
Ex Archivo
Archiduc.
Cenipont.

che liebe, und freundschaft gehabt hat, und sich gen In in großer liebe, und guten willen, erzeugt, und wir demfelben unferm lieben vater, dem Keyfer, feyner fusstaf nachuolgend, zu dem Hochgeborn Albrechten Hertzogen zu Oesterreych, dem Got gnade, des Hochgebohrn Hertzog Albrechten, der ytzund lebt, unfers lieben Suns, vater, auch funderliche liebe gehabt haben, und noch zu demselben Albrechten, der ytzund lebt, groffer trew, und guten willen, die Sye uns erzeügt haben, gehabt haben, und noch haben ; also das wir zu desselben Hertzog Albrechts, unseres lieben suns, ere, frumen, und nutz, alleweg geneygt gewesen seyn, und noch seyn: also das wir durch solicher liebe willen, In in früntschaft zu uns getzogen haben, das wir Im die durichleuchtigiste Junkfram Elizabeth, unfere liebe, Eyngebohrne tochter zu rechter elicher gemahel gegeben ha-ben (1) als das vor myt unfern brieuen übertragen ist, und dauon zu volfüren, und zu enden foliche fründschaft, in foliche eynung getreten seyn, als hyernah begrifen ist, die wir auf beydenthalben bey guten treuwen zu halten , und zu folfüren gelobt haben wissen-lich mit dem brieu. Zum ersten haben wir für uns, und unser erben, dem vorgenanten Hertzog Albrechten die nachgeschriben unser Slosse, und Stete, in unserm Künigreych zu Behem und Marggraffchaft zu Merhern gelegen, mit namen Budweys, Iglaw, nytz, Snoym, und Pobarlitz, eyngegeben, und Im dorauf verschrieben exwyermaln bundert tamsend Ungrischer guldein, odir Ducaten, die wir Im für seyn müe, koste und zerung, die Er in unserm dienste gethan hat, auf die vorgenant Stete, und Gesloser haben geslagen. Item bundert tamsent guldein, die wir Im zu der vorgenant unser tochter zu beyradt gut, und beymstewr geben, darumb haben wir In ouch auf die vorgenante Stete, und Slösser verweyset. Item und hundert tausent guldeyn Ungrischer, odir Ducaten, die der vorgnant Hertzog Albrecht unser vorgenanten lieben tochter widerlegung, bereyt betzablet, und aufgerichtet hat (2), haben wir Im ouch auf die egenanten Stete und Slöffer gelegt, und geslagen, in folicher weyfe: daf der vorgenant Hertzog Albrecht, und feyn leiberben, nu fürbas die egenanten Stett, und Geslosser, mit allen Iren wirden, nutzen, und gulten, und allen andern zugehörungen, Geystlichen, und werntlichen, als die von alter her dattzu gehöret haben, nichts aufgenomen, für die egenante Vyer hundert tamfent gul-dein ynne baben, nutzen und genyessen fullen, dach in solicher bescheidenheit: ob das were, das der vorgenant Hertzog Albrecht von todes wegen, do Got lang vor fey, abgienge , und mit unserer vorgeschriben tochter nicht leiberben gewinne, so sullen die vorgenanten Vyer hundert tamsent guldein lediglich myt denen egenannten Geslossen, und Stetten, auf unser egenante tochter gevallen, also das Sye domyt handeln, tun und varen mag, wie Sye des verlustet, myt unserm rate wissen, und willen. Ob wir aber nicht weren mit der durichleuchtigisten Fürstynn frawen Barbaram, Irer Muter, unser lieben gemahel, des wolgeborn Herman Greuen zu Czyli, Ires Eenen, des großmechtigen Niclasen von des Wolgeborn Herman Green zur Vojen, inter aller dreyer, zweyer, odir eynes, weliches dann die zevt in wefen ift, ouch wissen, und willen. Were aber, das wir, odir die vorgenant BARBARA, HERMAN, und Niclas keynes were, fo hat Sye macht, und gewalt, felbs domyt BARBARA, HERMAN, und NICLAS REYNES WEIE, 10 hat 3ye macin, und gewan, rios domy, zu handeln, wie Sye wil, an des egenanten Hertzog Albrachts erben irrung, und hyndernis, Ungeuerlich. Wer aber, das Hertzog Albracht mit dem tode abgienge, und leibeserben hynder Im liesse, die Er myt unsere egenanten tochter gehabt hette, und das unser tochter nicht bey denselben Iren Kynder beleibe, sinder Sye sich Ir haymstew und widerlegung der zwayn hundert tawfent guldein halden wolde, fo fol Sye dieselben Ir haymstewr und widerlegung haben, auf den egenanten zwayen Slossen Snoym und Pobarlitz: dach daf halben teyl aller nutz, die zu Budweyf, Iglaw, lempnitz, Snoym, und Pobarlitz, gehören, nach gelegenheit, und hut derfelben Geslof getaylt, und Ir zu denfelben zwayn Gesloffen geleych halb nutz aufgezeigt werden, getreulich, und ungeuerlich: und das dan Hertzog Albrechts erben, die Er bey unser tochter gelassen hett, die andern dreyw Geslof, Budweyf, Iglam, und Iempnitz myt vorgenanter auffchaydung der nutz, innehaben, und die sum der übrigen zwayn bundert tamsent guldein, in solcher masse, ob das wer, das dieselben seyn erben, die Er bey unser tochter gehabt hett, an leiberben abgiengen, fo fullen dann dieselben zwey hundert tawsent guldeyn myt sampt den dreyn Gesloffen Budweyf, Iglaw, und Iempnitz ouch lediclich auf unser vorgenanter tochter erben (3), und geuallen, an Hertzog Albrechts, und seyner erben irrung und hyndernusse. aber, das unser tochter abgienge, ee wenn Hertzog Albrecht, und leiberben, die Sye mit Hertzog Albrecht gehabt hett, hynder Ir liesse, so sullen die egenanten vyer hundert tawsent guldein, denselben erben nachfolgen, und gevallen, und lediclich bey In bleiben. Ob aber geschech, das derselben unser tochter leiberben ouch an leiberben verschieden, fo fullen dann die vorgenanten vyer hundert tawfent guldein, auch auf den egenanten Hertzog Albrechten, und fein leiberben lediclich erben und geuallen, also daß sie die vorgenante geslos Budweys, Iglaw, Iempnitz, Snoym, und Poharlitz, für dieselben vyer hundert tawsent guldeyn, in phandes weyse inne haben, nutzen und niessen süllen, als phandes recht ist, an geuerde. Wer aber, das Hertzog Albrecht noch abgang vnierer

als vor gemeldet ist, an leibes erben abgienge, odir aber das er leiberben hynder Im liesse, das die ouch an leiberben verschieden, so sullen dann die hundert tawfent guldeyn, die er unfer tochter widerlegt, und zubracht hette, hynwider auf feyn nägtl erben gelangen, und geuallen; da fye dann durich recht hyngeuallen fullen, myt folicher aufweyfung: das dieselben seyn erben die Stat Budweys, mit Irer zugehörung, für dieselben hundert tawsent guldeyn Inne haben sullen, unzt das die von uns, odir unsern nachkomen, denen Künigen von Bebem, um die sum gelts gelöset werde, und die übrigen drew hundert tawsent guldeyn sullen dann mit sampt den Geslossern Iglaw, Iempnitz, Snoym und Poharlitz mit allen zugehörungen herwider auf unf, odir auf unfer erodir aber ob wir, odir solich unsere erben, do Got für sey, nicht entberen, auf die Durichleüchtigisten Fürstin frawen Barbaran, Römische, und zu Ungeren &c. Kunigin unser lieben gemaheln, und Ir erben, die Sy mit uns hett, odir ob die nicht weren, aus das Künigreich zu Bebem, und Marggraffchaft zu Merbern lediclich erben, und geuallen. Were aber, das die vorgenante fraw Barbara myt unf leibes erben nicht gewünne, und witfo full Sy die egenanten drey hundert tawfent guldein Ire lebtag haben, nach Irem abgange fullen fye an die Cron zu Behem widerkomen, und geuallen. Ob fich ouch gepüren wurd, das wir, odir unfere erben, die vorgefchriben Geslos *Budweys*, *Ig-law*, *lempnitz*, *Snoym*, und *Pobarlitz* von *Hertzog* Albrechten, odir feynen leib erben, löfen wolden, und fie mit vüer hundert tawfent roten guideyn Hungrischer, odir Ducaten, gut an golt und enuollen, swer an gewicht ermanten, und In die bezalten, zu welicher zeit das were, fo fullen Sy uns dann der lofung ftat tun, und unf die vorgenante Geslos und Stete, mit allen zugehörungen, wider ledig, und lof lassen an verziehen, an widerred, und an argelist; doch in solicher beschaydenheyt: das den Hertzog Albrecht, odir feyn leiberben die drey hundert tawfent guldeyn, die von unf darkomen feyn, mit redlicher gewissen anlegen, das wir, odir unser erben, odir aber nach uns, unser vorgenant gemahel, odir Ire erben, die Sye mit unf hett, als vorberürt ist, ob es mit toden zu schulden kem, als vorgemelt ist, odir ob dieselben ouch nicht weren, unser nachkomen Kunige zu Behem, und Marggrafen zu Merhern, die gewislich wissen zu finden ungeuerlich. Were aber, das wir Kimig Siemund, Hertzag Albercht, unfer Sun, und Elizabeth unfer tochter, an leib erben, und unfer vorgenandt gemahel, als vorberürt ift, abgiengen, fo fullen die vorgenanten drey hundert tawfent guldeyn lediclich an die Cron zu Behem geuallen. Mit urkund ditz briefes, versigelt mit unser Küniglichen Mayestät Insigel. Geben zu Prespurg am nechsten Sontag vor Sanct Michels tag des heiligen Ertzengels, nach Christs geburt vyerzehen hundert Jar, darnach in dem eyn und zweynzigisten Jar, unserer Reyche, des Hungerischen &c. in dem fünf und dreysligisten, des Römsschen in dem zwelesten, und des Behemischen in den anderen Jaren.

(r) Conf. Vol. II. buius Tomi lib. I. csp. X. S. VII. & THA punlo ante honorifico adhuc Virginii titulo maste-VIII. p. 100.
(3) Locus, unde fere concludas, matrimonium tum iam iam (a) Deest forte gefüßen, quod infra occurrit, aut quid fimite.

### XXVII.

## CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER SIGISMUNDUM AUSTRIACUM, ET RADEGUNDEM, FILIAM PRIMOGENITAM CAROLI VII. REGIS GALLIÆ (1).

AROLUS, Dei gratia Francorum Rex, universis præsentes litteras inspecturis salutem, Notum facimus, quod cum multiplicatis vicibus in savorem veræ amicitiæ, singegratem, Notum facimus, quod cum multiplicatis vicibus in savorem veræ amicitiæ, singegratem, sa stimilitatis, pro parte magnifici, potentisque (2) Principis Friderici Ducis Auspecturio firie consanguinei nostri charifilmi, cum instantia sucrimus requisiti, & rogati un discipitus primagenitam filiam nostram Radeeunden charisimo consaguineo nostro Stoismundo, eiusdem Friderici silio primogenito (3) Duci Austria, acceptum nobis essentiam siliam nostram primogenito (3) Duci Austria, acceptum nobis essentialis domus Austria, a longo tempore in vera, & bona vnitate, singularique amore, & naturali amicitia, permanserunt: & ut in tali amicitia, & dilectione, futuris temporibus permaneant, attentaque magniscentia prædicæ domus Austria, a singue variis rationibus, ad hæc animum nostrum moventibus, ipsus requestæ favorabiliter inclinati, in sedus perpetuæ amicitiæ, regnique nostri, & dominiorum surum æternam pacem, & mutuam tranquillitatem, dictam filiam nostram primogenitam, Radebundem, consentimus, recognoscimus, & promittimus in uxorem, & coniugem dare prædico consanguineo nostro Stoismundo: asfirmamusque, & iuramus, sub honore, & side nostris, huiusmodi matrimonium iuxta ritum, & sanctiones Sacrosance matris nostræ Ecclesiæ, perficere, & per nostros complei sacere. Itaque dum ipsa filia nostra Radebundis ad annos nubiles pervenerit, dicto Stoismon. De mundo

mundo in uxorem conthoralem dare, & copula matrimoniali cum ipfo copulari confentimus, ac nostra, quæ huiusmodi matrimonium concernant, legitime perficere, bonaque, & fincera voluntate adimpleri, quandocunque a prædicto confanguineo nostro FRIDERICO deprecati, five requiliti fuerimus. Et ad hæc complenda, & perficienda, iplam filiam nostram RADEGUNDEM inducere, & ex sincero corde informare debemus, & volumus, omni dolo & fraude penitus fubmotis; ampliusque ob contemplationem dichi confanguinei nostri FRI-DERICI Ducis Auftria, & ut maiori amicitia futuris temporibus aftrictus existat nobis, & regno nostro, concordamus, & tenore præsentium consentimus, ut si forte contingeret, & quod ipse Sigismundus prius, quod Deus avertat, obiret, quam celebratæ nuptiæ, & consumiple Steismundes prins, quant Deus artum, soften, quant extract infinite prinse leidem filio ipfa filia noftra Radegundis detur in uxorem fimili modo, & forma, veluti dicto Sigis-Si vero dictus consanguineus noster Fridericus nullum legitimum haberet filium, MUNDO. cum tres sint ei nepotes, FRIDERICUS, ALBERTUS & ERNESTUS, filii quondam illustris Principis Domini Ennestr , Germani fratris prædicti confanguinei Faidentei. Ducis Allfriæ, ut in æternum ipsa præclara domus Austriæ nobis, & successoribus nostris Regibus Franciæ, affinitate, amicitia vera, & fanguinis proximitate coniuncta, & confœderata permaneant, & existant, contenti similiter sunus, promittimusque, dictam filiam nostram primogenitam Radegundem, prædicti Farderici, ipsius consanguinei nostri, ut dictum est, nepoti, uxorem dare. Quod fi fieri quovis modo non posset, Alberto, alteri nepoti habendam cam uxorem consentimus, & si hoc quidem habere locum nequeat, permittimus, ut nepoti alteri nubat, Ernesto. Sed hoc ità intelligi volumus, quod nepos, cui nupferit, eo modo fuccedat, beres fit principalis ipsus consanguinei nostri Friderici, sicut Sigismunuos ipse sa ceret, si in vita maneret. Prostremo, si ipsa nata nostra Radegundis ante diem nuptiarum, quod Deus prohibeat, moreretur, aliamque nos habere filiam contingeret, quæ nulli desponsata, five nupta fuerit, placet, ut dicto Sigismundo, quemadmodum Radegundis, ita hac nuptul, atque matrimonio detur. Quod fi hic a rebus humanis effet ereptus, placet fimiliter, ac eodem promittimus modo, eam vel alii filio, vel nepotum alteri uxorem concefluros, dummodo ipfius confanguinei nostri Friderici, Ducis Austriæ, ut diximus, bæser de la confanguinei nostri friderici, Ducis Austriæ, ut diximus, bæser de la confanguinei nostri friderici, de la confanguinei nostri friderici de la confanguinei nostri de la con res sit principalis. Et hæc omnia supra dicta cum circumstantiis & pertinentiis omnibus subditis noîtris per præfentes mandamus & præcipimus obfervari, nosque eadem, ut præmiflum eft, perficere promittimus. Et in corum teftimoninm figillum noîtrum, in abfentia magni, ordinarium, his presentibus literis fecimus apponi. Datum Senonis die XIII. mensis Septembris MCCCCXXX.

Per Regem in fuo magno confilio.

(1) Conf. Vol. II. buius Temi, lib. I. cap. XIII. p. 122. \$.
IX. Hue pertinent etiam Infirumenta duo alia, spud Leibnirium Cod. Iur. Gent. P. I. p. 249. & Dumony 7. Corps
Dph. Tom. II. P. II. p. 231. fez. quorum alterum, ciusdem cum hor nofiro argumenti, Dutum Infprage 21. die
meniis Jaili, Anno Domini 1430. Alterum fonds inter Carolum VIII. Regem Gallie, & Friddericum Angir.

3) Primogramy. On notione vocabulum hoe accipiendum fit, dicimus loc. ad not 1. cit.

#### XXVIII.

## IACOBI REGIS SCOTIÆ COMMISSORIUM AD INEUNDUM

CONTRACTUM MATRIMONIALEM, INTER SORORES SUAS IOANNAM ET ELEONORAM, INTERQUE DOMOS BUR-GUNDICAM, AUSTRIACAM, AUT ARMINIACAM.

VI. Maii. Ex Archivo Archiduc. Cempont.

ACOBUS, Dei gratia Rex Scotorum, Vniversis & singulis, ad quorum notitias præsentes litteræ pervenerint, falutem. Sciatis, quod nos cum nostri Confilii deliberatione matura de circumspectione, side, & legalitate dilecti consanguinei, & Cancellarii nostri, WILELMI, Domini Creychtoniensis, Reverendi in CRISTO Patris IOANNIS, miseratione divina Episcopi Dunkreldensis, Consiliariorum nostrorum specialium, tenerime dilectorum, & magistri Nicholai de Ottirburn, in decretis Licentiati, Officialis sancti Andree, & Canonici Glasguensts, plurimum confidentes, iplos Wilelmum, Ioannem & Nichola-um, nostros Ambassatores, Oratores, & commissarios speciales, secimus, constituimus, & ordinavimus, dantes, & concedentes eisdem Wilelmo, Ioanni, & Nicholao, & eorum duobus plenam potestatem, & mandatum speciale, Ducatus sive Provincias Burgundia & Aufria, ac alias adiacentes Provincias, fi eisdem vilum fuerit oportunum, vilitandi, & perluftrandi, ac cum illuftriffimis Principibus Dominis Ducibus Burgundiæ & Aufria, confanguineis nostris amantissimis, ac magnifico Comite de Arminac, consanguineo nostro integration de la company de l

bus, vbicunque aptis, & congruentibus pro matrimonio contrahendo inter easdem inclytas Dominas Ioannam & Elenoram, noftras germanas, aut aliquas ipfarum, perfonasque fic in dictis clariffimis domibus, aut aliqua earundem, aliove loco congruente, repertas, avifandi, & confiderandi, ac cum perfona, vel perfonis illuftriffimis præfatis, ac fereniffimis parentibus, & amicis earundemt, vel alicuius iplarum fuper matrimonio, inter iplas perfo-nam, vel perfonas illuftriflimas, & noftras inclytas germanas præfatas contrahendi, communicandi, tractandi, concordandi, appunctuandi, & concludendi, tractatusque desuper quoscunque, ac pactiones, & conventiones faciendi, gerendi, perficiendi, & concludendi, dotalicium, ut convenit, constitui postulandi, & constitutionem ipsius dotalicii recipiendi, & acceptandi, ac etiam dotem pro dictis inclytis Germanis nostris, vel altera ipsarum, maritari contingat, conflituendi, affignandi, & promittendi, iplosque contractus, & conventiones quibuscunque fecuritatibus occasione forte contraventionis, aut alias qualitercunque vallandi, firmandi, & roborandi, ac etiam super perpetuis amicitiarum, & auxiliorum vinculis, & fœderibus, ac confœderationibus inter nos, hæredes, & fucceffores noftros ex vna, & Illustrissimas domos præsatas, aut aliquam earundem, vel alias quascunque, vbi matrimonium prædictum, sive matrimonia compleri contigerit, hæredes, & successores earundem folempnitatibus ex altera pacificendis tractandis, appunctuandis, concordandis, & concludendis, pacificendi, tractandi, appunctuandi, concordandi, & finaliter concludendi, ac generaliter omnia alia, & fingula faciendi, gerendi, agendi, & perimplendi, que in præmiffis & fingulis præmifforum neccefaria fuerint, feu etiam oportuna, etiam fi mandatum exigant magis speciale, quam præsentibus litteris est expressum: promittent præterea pro nobis, hæredibus, & fuccessoribus nostris, in verbo regio, nos ratum, gratum, firmum, validum, & stabile perpetuo habituros totum, & quicquid per dictos Ambafatores, Oratores, & Commillarios noftros, aut eorum duos, actum, factum, communicatum, tractatum, conventum, pactum, concluiumve fuerit, quomodolibet, feu pergeftum in præmifits, aut aliquo præmiforum. Datum füb noftro magno figillo apud Streeelya fexto die menfis Maii Anno Domini millefimo quadringentefimo quadragefimo octavo, & Regni noftri duodecimo.

Add. litteras proxime fequentes, ad Ducera vel Duces Auftria datas

#### XXIX.

IACOBI, REGIS SCOTIÆ, LITTERÆ CREDENTIÆ, QUI-BUS SORORES SUAS IOANNAM, ET ELEONORAM, DUCIBUS, AUT UNAM BUS SORORES SUAS IOANNAM, ET ELEONORAM, DUCIBUS, AUT UI EX ILLIS DUCI CUIDAM AUSTRIÆ IN MATRIMONIUM OFFERT (1).

ACOBUS, Dei gratia Rex Scotorum, successus ad vota felices cordis ex intimis amomem fincerrimum, & falutem. Illustrissime Princeps, Consanguineeque amantissime! unt videtur.

Ouoniam de præsenti nostræ inclytissimæ sorores, Iohanna, & Elenora sussenties ex Archive. Quoniam de præsenti nostræ inclytissimæ sorores, Iohanna, & Elenora sufficientis ex maturitatis ad matrimonium contrahendum exiftunt, & propter zelum, & affectum Archidac tenerrimos, quos erga vestram Illustrissimam domum Austriæ, sincerrime dilectam, merito, gestamus; potius in ipsa clariffima domo, quam alibi, nostras inclitas germanas, vel vnam ipsarum, matrimoniali fœdere exoptamus feliciter coniungi, Consanguineum, & Cancellarium noftrum, Wilelmum, dominum Creichtoniensem (2), Iohannem, miseratione divina Episcopum Dunkeldensem, Confiliarios nostros speciales, & magistrum Nicholaum de Otin decretis licentiatum, Officialem Sanchi Andreze ac Canonicum Glasquensem, nostros Ambasatores, & Oratores, & Commissarios speciales, ad matrimonium inter serenissimas nostras germanas, vel aliquam ipsarum, & illustres personas, fi aliquæ tales congrue, & apte reperiri poterint, de vestræ Serenitatis nobilissima parentela contrahendum, & concludendum (3) vestræ præcelæ Serenitati mittimus Oratores, eandem amantissimam Serenitatem requirentes attente, quatenus nottros Oratores præfatos, in præmissorum expeditio-ne celeri, atque votiva, specialiter recommissos, suscipere, ipsosque in præmissos, & aliis peragendis, confultationibus, & favoribus generofis profequi & amplecti, nostri contemplatione, de benignitate folita velit vestra præclara Serenitas, consanguinitasque carislima memorata, quam in prosperitate felici conservet altissimus. Scriptum (4). IACOBUS

Ab extra

Serenissimo Principi Domino Duci Austria, Consanguineo nostro amantissimo.

(t) Conf. P. II. huius tomi lib. I. cap. XIII. p. 121. num. (4) Has litteras fexto Maii, aut circiter anni 1448. datas

(3) Alias de Creichtonne, ut in inftrumento mox citando.
(3) Similes Credentiales, fen adfertoriæ litteræ, datæ quoque funt ad Confiliarios Ducum, quas brevitatis studio omitainus

infilie, colligiums ex literis credamialibus; num. prace-denti allatis, quibus Rex Scotie eosdem legatos fuor, earundem nupriarum cauffa ad Domos quoque Burgundi-coms, & Arminiacons dimittit. Quem in finem divertis literis inftructi fuerunt.

XXX.

2

#### XXX.

INSTRUMENTUM FOEDERIS INTER SIGISMUNDUM, DU-CEM AUSTRIÆ, IACOBUM, REGEM SCOTIÆ, ET CAROLUM VII. REGEM FRANCIÆ (1).

In Nomine Domini Amen.

VII. Sept. Ex Archivo Archiducali Oenipont,

2

overint vniversi, præsentes, pariterque futuri, harum præsentium nostrarum litterarum feriem, & tenorem inspecturi, lecturi, & audituri: quod Nos Thomas de Spens, Archidiaconus Meraniensis, sedis Apostolicæ Prothonotarius, & Nicolaus de Camera, Scutifer, Dominus de la Guerche, Nuncii, Ambafiatores, Procuratores, & Commissarii, per Serenissimum Principem, & Dominum, Dominum lacobum, Dei gratia Regem Scotorum, ad infra scripta specialiter deputati, prout de mandato & commisfione, nobis in hac parte factis, constitit & constat legitime, litteris patentibus, & authenticis, ab eodem Domino nostro Rege concessis, & emanatis, licet eas præsentialiter nullatenus habeamus: offerentes etiam, ac promittentes, bona fide, promptam infra vnius mensis spacium, a die dato præsentium in antea computandum, de eisdem facere sidem earundem litterarum, vigore, ac mandato, & potestate, nobis super hoc concessis, cum Venerabili, & Religioso, strennisque militibus, Dominis Ludovico de Landsee, Commendatore Fablia, & Rengiolo, titeninsque minitous, Dominis Ludovico de Landsee, Commendatore Provinciali Baliæ Athefis, Ordinis fanctæ Mariæ Theutonicorum, Parcivalo de Annemberro, Burggravio caftri Tyrolis, ac Leonbardo de Velseok, militibus, Capitaneo caftri Taufers, Confiliariis, Nunciisque, Procuratoribus, & Ambafiatoribus Illustrissmi Principis, & Domini, Domini Sigisaundi, Austriæ, Styriæ, Karinthæ, & Carniolæ Ducis, Comitisque Tyrolis &c. etiam ad infra feripta potestatem habentibus, & ad ea specialiter per eundem Dominum Ducem missis, commissis, destinatis, & deputatis, prout de eorum, & cuiuslibet ipsorum potestate, facultate, & auctoritate litteris, eiusdem Domini Ducis nomine, & manu fuis propriis subscriptis, ac figillo suo cera rubea, infra ceram albam, cum duplici cauda figillatis, fanis, & integris, non viciatis, non cancellatis, neque in aliqua parte fuipectis, fed prorfus omni vicio carentibus, ut prima facie apparebat, per ipfos Dominos Ambafiatores, & Procuratores, ibidem exhibitis, nobis constitit, & constat legitime, quarum quidem litterarum tenor de verbo ad verbum sequitur, & est talis:

Serenissimo, ac Christianissimo Principi, Domino Karolo, Francorum Regi, Domino patri, & conlanguineo nostro amantissimo, Stotsmundus, Dei gratia Austria, Styria, Karinthia, & Carniola Dux, Comesque Tyrolis &c. humillima, filialique (2) recommendatione præmissa : inter ceteras res humanas, quæ amicitiam, & pacem præstantius sirmare, & roborare, ac regna, & principatus felicius stabilire poterunt, non est efficacior, quam geminata amicitiæ potestas; per quam resistentia duplicatur, viresque redduntur fortiores, & gloria Principum cum suis desideratæ pacis (3) & tranquillitate lætantur. Sane Christianissime, ac Serenislime Princeps, & Domine, recensentes, & merito animo continuo revolventes gloriosam Francia, & inclitam Austria Domos a retroactis longe temporibus invicem amicitia speciali fuere benevolas, memoriæque æternæ non cessantes commendare optimam, & sinceram, paternamque affectionem, quam regia vestra maiestas, præsertim in hiis, quæ pacem, statum, commodum, & sublimitatem Principatus nostri augere possunt, hactenus tam fideliter, quamque diligenter erga nos, filium veltrum, gestit, & continue fincera caritate gestare non cessat; proinde aliis variis rationabilibusque ex causis, nos ad hoc inducentibus, genaire non central prometer prometer production de Landere, Commendatori Balia Athefis, Ordinis fancta: Maria Theutonicorum, Parcivalo de Annemberg, Burggravio caftri noftri Tyrolis, & Leonardo de Velseor, Capitaneo caftri noftri Taufers, strennis militibus, Consistentis, Consistentis de Constanto de Velseor, Capitaneo caftri nostri Taufers, strennis militibus, Consistentis de Constanto de Velseor, Capitaneo caftri nostri Taufers, strennis militibus, Consistentis de Constanto de C liariis, & Oratoribus nostris, latoribus præsentium, Consiliariorum, & aliorum nostrorum sidelium, primitus habito maturo consilio, dedimus & concessimus, damus & concessimus, plenam & liberam facultatem, cum Christianissima, ac Serenissima magnificentia vestra Regia vltra sanguinis affinitatem, qua natura adstringimur, vestrisque successoribus, nec non cum ferenissimo Principe, Domino Rege Scotia, fratre nostro carissimo, suisque successoribus, amicitiam, benevolentiam, confœderationem, & vtilia fœdera inire, tractare, conficere, disponere, & concludere, ad vtilitatem, & fecuritatem tam Francia, & Scotia Regnorum, quam Dominiorum nostrorum, & subditorum eorundem, ad ampliorem etiam, & præstantiorem potentiam incolarum, & terrarum nostrarum, tranquillitatemque plenariam, & pacem perpetuam, nostris temporibus observandam, & quidquid Oratores nostri præsati in ea parte tractaverint, disposuerint, & concluserint, rata habemus, atque grata, & firmiter observabimus, fideque Principum illa observare pollicemur, dolo, & fraude quibuslibet submotis. In cuius rei testimonium præsentes litteras manu propria subscripsimus, & sigilli nostri munitione roborari fecimus. Datum in opido Insprugk mensis Iunii die prima, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo. Sie subscripta in pede earum: Sisisamundus Dux propria manu.

De, & fuper ligis, & confœderationibus, per, & inter dictos Sereniſsimum Principem, & Dominum, Dominum Scotorum Regem ex vna, dilectiſsimumque fratrem funm, Illutriſsimumque Principem, & Dominum Stotsmundum, Auſtriæ Ducem, fupra dictum, ipforumque Dominorum, Regis & Ducis, hæredes, & fuccesſfores iniendis, faciendis, & complendis partibus ex altera tracandi. Tandem ad easdem, ligas, & confœderationes iniendas, faciendas, complendas, & firmandas, perpetuo valituras, vna cum eisdem Dominis Procuratoribus, Nunciis, & Ambaſiatoribus procesſimus, easque fecimus, ſtatuimus, & ordinavimus, firmavimusque, quibus ſupra, nominibus, & ſtabilimus, prout, & quemadmodum in quibus dam articulis per, & inter nos ex vna, & ipſos, partibus ex altera, concordatis plenius continetur, quorum quidem articulorum tenor de verbo ad verbum ſequitur, & eft talis:

Capitula inita, facta, & firmata inter &c. nomine & pro parte Christianissimi Principis Karoli, Dei gratia Francorum Regis, ex vna, nec non &c. Oratores, Nuncios, ac Procuratores Illustrissimi Principis Sigismundi, Austria Ducis, nomine suo, & per se, partibus ex altera interveniendi. In primis quamquam a vetustis temporum curriculis Christianissima Francorum, & inclita Austria Domus, ac Principes, qui ex eisdem, temporibus lapsis, claram traxerunt originem (4) mutua se se benevolentia coluerunt, & præsentialiter moderni earundem Principes non minori se dilectionis, & amoris servore complectantur, adeo, ut alter padem Frincipes non imnorne anections, co anons revote configuration, according to the tris, alter vero loco fili cenfeantur, fic quod alio inter cos feederis, & nove coniunctionis vinculo opus effe, non videatur: tamen etiam non quidem ad renovandam huiusmodi amicitiam; fed ad continuandam eandem, & arctiori nexu adaugendam, præfati &c. vnacum Oratoribus, Nunciis, & Procuratoribus, nomine, & pro parte dicti Domini Austria Ducis, cum pleno mandato interveniendi, ut præfertur, hac die datæ præfentium inter iam dictos Dominos, Regem, & Ducem pro se, suisque Dominiis, veram, sinceram, persectamque ligam, & confeederationem inierunt, fecerunt, firmarunt, & folemniter concordarunt, partium prædictarum, videlicet Dominorum Regis, & Ducis, quarum vigore deinceps partes ipsæ honorem, statum, decus, & commodum alterius, & e converso procurare, ac damnis, iacturis, & incommodis eorundem fuorum Dominiorum, fubditorum, & vafallorum obviare te-neantur: ita quod fi per gentes, ftipendiarios, fubditos, & vafallos voius partis pars altera, feu eius gentes, stipendiarii, Dominia, subditi, & vasalli, in personis, vel bonis, aliqua paterentur incommoda, ad restituenda damna passis eos, qui intulerunt, viriliter cogere debeat, & cum effectu compellat pars ipfa non læsa, & e converso. Item fi contingat, per aliquem, vel aliquos, neutri partium prædictarum confœderatos, vel confanguineos, guerra mocontra alteram partium prædictarum, tunc pro viribus pars altera requilita transitum per Dominia fua, nec non gentes, victum, & arma, toto posse talibus, guerram moventibus, vel movere volentibus, prohibere, & denegare teneatur, & suis progressibus, quan-Item fi contingat inadvertenter, aut alias per dictas partes, vel ipfatum poterit, obviare. Item fi contingat inadvertenter, aut alias per dictas partes, vel ipfarum alteram, fuosque fubditos, vafallos, feu ftipendiarios, aliquid contra confœderationis, & & tenorem attentari, propterea huiusmodi liga, & confœderatio rupta non cenfeatur, fed illis in fuo robore permanentibus, hinc inde attentata debeant integraliter repa-& omnia, & singula præscripta intelligantur pure simpliciter, & bona fide, sine quavis fraude, malo ingenio, vel deceptione, ipíasque ligas, & confœderationes, fic, ut præmittitur, cum eisdem Dominis Ambasiatoribus, & procuratoribus, quibus supra, nominibus initas, factas, captas, concluías, & formatas tenere, attendere, & inviolabiliter obfervare promifimus, & convenimus, bona fide pro, & nomine dicti Domini nostri Scotorum Regis: ac in animam ipsius Domini nostri Regis, ad sancta Dei Evangelia, sacrosanctis Scripturis, per nos corporaliter tactis, iuravimus, ipíaque omnia, & fingula, per & inter nos ex vna, ipfos Dominos Ambafiatores, & Procuratores fupra dictos, partibus ex altera, inita facta, conclusa, & firmata, per dictum Serenissimum Dominum nostrum Scotorum Regem, ratisficari, approbari, confirmari, & viribus opportunis roborari infra festum Nativitatis beati IOHANNIS BAPTISTE, proxime futuri, procurare & cum effectu facere, & adimplere promisimus, & convenimus, nostris mediis iuramentis prædictis, ac tenore præsentium nostrarum litterarum promittimus, & convenimus, bona fide, dolo, fraude, & quibusvis aliis deceptionum obstaculis semotis penitus, & reiectis.

Renunciantes, quo supra, nomine, omnibus, & fingulis exceptionibus, tam juris, quam facti, quatenus idem Dominus noster Rex feu eius successores, aut eorum alter, contra præmissa, aut eorum aliqua facere, dicere, vel venire posset, seu possent, quovis modo, ac specialiter, & expresse juri, dicenti: generalem renunciationem non valere, nisi præcesserit specialis. In quorum omnium, & singulorum fidem, & testimonium præmissorum, præsentes nostras litteras, seu præsens publicum instrumentum, per Notarium publicum, infra scriptum, fieri secimus, ac requisivimus, meique Thoma de Spens, Prothonotarii prædicti, sigilli, nec non sigilli strenui militis, Radulphi Domini de Gaucort, primi Cambellani Francia, per me dictum Nicolaum (de Camera) cum
D 3 infrantia

instantia procurati, in absentia proprii mei figilli, munimine roborari mandavimus, & fecimus, & eisdem Dominis stipulantibus, recipientibus, & acceptantibus, duximus concedendum. Datum, & actum Caynone in domo strenui militis, & Domini Guillielmi Iuvenalis de Vrstris: Franciæ Cancellarii. Anno Domini millefimo, quadringentefimo, quadragefimo octavo, Indictione vndecima, die vero Sabathi, quæ fuit feptima menfis Septembris, Pontificatus fanctifimi in Christo Patris, & Domini noftri, Domini Nicolai Divina providentia Papæ quinti, anno fecundo.

Et ego Benedictus Wegmacher de Tegernsee, Clericus Frisingensis Diocesis, publicus Imperiali auctoritate Notarius, dictarum, ligæ, & confœderationis tractatibus, omnibusque aliis, & fingulis prædictis, dum fic, ut præmittitur, per partes prædictas agerentur, firma-rentur, & fierent, præfens fui, caque fic fieri vidi, & audivi; ideo hoc præfens inftrumen tum, seu patentes litteras exinde confeci, manuque mea propria scripsi, & subscripsi, & in hanc publicam formam redegi, fignoque, & nomine meis folitis, & confuetis, vna cum prædictorum Dominorum appensione sigillorum signavi, in sinem, & testimonium omnium, & fingulorum præmifforum, rogatus, & requifitus.

(t) Conf. P. II. hairs tomi lib. I. cap. XIII. §. VIII. pag.

(a) Digitus intenditur ad opinionem, a multis olim propus gnatum; Augustam videlicet Gentem Austriacem a RegiAugustam videlicet Gentem Austriacem a Regibus Framovum defeendere. At quam nullo nitatur fumdamento, oftensim est a Vicassim, sello damento, oftensim est a Vicassim est a Vicas 123.

(a) Utitur hac exprefiione ; quod aliquando filiz Regis, RADEGUNDI delponfus fuerit ; unde & paullo post se silium eius nominat. Vid. loc supra cit. §. IX.

(3) Deest aliquid : fortassis : osio.

#### XXXI.

#### INSTRUMENTUM SUPER FACTA SOLEMNI DESPONSA-TIONE SIGISMUNDI, DUCIS AUSTRIÆ, CUM ELEONORA, IACOBI REGIS SCOTIÆ FILIA (1).

IN NOMINE DOMINI AMEN.

VIII. Sept. Ex Archivo Archiducali Qenipont,

I

um iam dudum matrimonialia foedera inter Serenissimum Principem, & Dominum, Dominum Sigismundum, Auftriæ Ducem &c. &c. ex vna, ac illustrissimam Principiffam, & Dominam, Dominam Helienoram, quondam bonæ memoriæ natam, & moderni serenissimorum Scocia Regum sororem, dum atatis conditionibus, & tractatibus per religiofum & ferenissimum militem, & nobilem virum, Dominum Ludouicum de Landser, Commandatorem provincialem Balia Athesis, Ordinis sancta Maria Theutonicorum, mandatum fufficiens ad hoc habentem, ipfius Ducis Austria nomine habitis, & concordatis, per verba de futuro, coram Reuerendissimo in Christo Patre, & Domino, Domino Iacobo, Dinina pronidentia Remensi Archiepiscopo, & Duce, parique Frannine, Donate, politicie, fuissent, & essent contracta, conclusa; vt in certis publicis instrumentis, fuper hoc confectis, dictae partes afferuerunt, ad plenum contineri. Hinc eft, quod anno Incarnationis Dominicæ millesimo, quadringentesimo quadragesimo octavo, Indictione vndecima, die vero Dominica octaua mensis Septembris, Pontificatus fanctissimi in Christo Patris, & Domini nostri, Domini Nicolai, diuina prouidentia Papæ quinti, anno secundo, ferenissimoque, ac Christianissimo Principe, & Domino Domino Carolo, Dei gratia Fran-corum Rege septimo regnante. In Reuerendi in Christo Patris, & Domini, Domini Theo-BALDI, Dei gratia Maleacensis Episcopi, nostrorumque Notariorum, & testium, infra scriptorum, præsentia, assistenteque ibidem serenissimo Principi Domino Carolo Rege præsato, & Illustrissima, ac serenissima Domina, Domina Maria, Regina Francia, eiusdem Domini Regis conforte, cum non nullorum Dominorum Ducum, Baronum, Comitum, ac quamplurimorum nobilium virorum comitiua. In facie & ante portas Ecclefiæ prænominatæ de Bellomonte prope Caynonem Ordinis fancti Augustini Turonensis Diocesis, personaliter accesserunt ante dicti Dominus Ludouicus Commendator, Procurator, & nomine Procuratorio dicti Domini Sigismundi Ducis, prout de suo procurationis mandato, quod publico Inftrumento, fiue litteris patentibus, ipfius Domini Ducis figillo in cera rubea, alba circumdata, figillatis, nobis tradidit, & in præfentia omnium, ibidem affifentium, de verbo ad verbum alta voce, & intelligibili perlectis, cuius tenor inferius eft infertus, plenius continetur ex vna: & Domina Hellenora, pro fe & nomine fuo priuato proprio, præfentibus ex alia. Quidquid Dominus Ludoutcus & Domina Heltenora volentes, & defiderantes matrimonium, ut præmittitur, per verba de futuro inter eos contractum, juxta promissam fidem per verba de præsenti adimplere, dictum Dominum Episcopum cum instantia debita requisierunt, & quilibet corum requissuit, quatenus ipsos Dominum Ludouscum nomine procuratorio antedicto, & Dominam Helienoram fuo proprio nomine ad huius-modi matrimonium, per verba de præfenti contrabendum, & folennizandum in facie fanctæ Matris Ecclesiæ, vt moris est, recipere, & admittere in forma Ecclesiæ consueta follennizare vellet: præfatus tunc Dominus Episcopus Maleacensis, volens dictorum Domini Lupo-VICI Procuratoris, & Dominæ Helienoræ votis annuere, & ad fæpe dichi matrimonii complementum procedere, yt moris est, habita per prius licentia sua dispensationis, yt moris est, a Reuerendissimo in Christo Patre, & Domino, Domino Iohanne, Dei gratia Turonensi Archiepiscopo, super bannis, seu publicationibus super huiusmodi matrimonio more non effent de fina lurisdictione, feu Diocefi oriundi, fuper quibus idem Dominus Archiepitcopus cum eisdem coniugibus diffenfaut; prout de dicta licentia certis litteris patentibus ipfius Domini Archiepitcopi, eius-appenfione figilli munitis, eiusque fecretarii fignatis, inferius infertis, nobis conftitit, atque conftat, & de quibus fiuit palam, & publice, ac al-& intelligibili voce facta lectura, ipfaque lectura fic facta, dictus Reuerendus Pater Dominus Episcopus Maleacensis etiam alta & intelligibili voce pronunciauit, & dixit: quod si esset ibidem aliquis, qui sciret, vel cognosceret, aut audiuisset aliquid consanguinitatis, affinitatis, voti, vel religionis, vel alterius cuiuscunque generis obstaculum, seu impedimentum, propter quod matrimonium huiusmodi impediretur, feu impediri posset, vel deberet, quo minus suum debitum sortiretur effectum, hoc diceret, & reuelaret sub excommuni-cationis poena; & quia ipse Dominus Episcopus Maleacensis nullum validum impedimentum, feu obstaculum inuenit, propter quod huiusmodi matrimonium remanere debeat, seu deberet, quo minus suum debitum fortiatur, seu sortiri deberet essectum: ipse ad sæpe dicti matrimonii complementum, in facie fanctæ Matris Ecclesiæ per verba de præsenti celebrandum, contrahendum, folennizandum, vt moris est, complendum recepit, & admisit, indeque ipse Dominus Lupoutous, Commendator prædictus, Procurator, & nomine procuratorio dicti Domini Ducis Austria ad hoc specialiter constitutus, missusque, & deputatus, ut prædicitur, eandem Illustrissimam Principissam, & Dominam, Dominam Helienoram fupra dictam præfentem, audientem, intelligentem, volentemque, recipientem, & acceptantem in conjugem, & veram ipsus Ducis Außriæ sponsam per verba de præsenti, ad hoc apta, & matrimonium faciendum duxit, eamque per non nullius albi, & rotundi annuli argentei, vt prima facie apparebat, in eiusdem Dominæ Heltenoræ manus dextræ digito appolitionem subarrauit, & desponsauit: promittens Dominus Ludouteus Procurator, quo pra, nomine, & eius medio iuramento, in animam dicti Domini Austriæ Ducis coram nobis in manibus dicti Domini Episcopi Maleucensis more Principum præstito, & sirmans bona side, dictum Dominum Ducem Austria abhinc in antea ipsam Dominam Helienoram maritali affectione, & coniugali vinculo, quamdiu vitam duxerit in humanis, benigne, fauorabiliter, & gratiose tractare, & fidem fibi seruare coniugalem, prout, & quemadmodum bonum decet, & conuenit sponsum. Et vice versa ipsa Illustrissima Domina Helienora eundem Illustrissimum Principem, Dominum Sigismundum, Austria Ducem, licet absentem, in persona tamen ipsius Domini Ludoutci, Procuratoris præfati, & ipso nomine stipulantis, & acceptantis, in maritum, & verum sponsum suum, per verba de præsenti, ad hoc apta, & matrimonium faciendum, duxit recipiendum, & acceptandum, recepitque, & acceptauit promittens bona fide, & eius medio iuramento, more Principum præstito, palam, & publice in manibus ipsius Domini Episcopi Maleacensis, se dictum Dominum Sigismundum, Ducem Austria, amodo in antea in virum foum, & verum sponsum habere, & ei ut vero sponso suo obedire, quamdiu vitam duxerit in humanis, & fidem fibi feruare coniugalem, cæteraque omnia, & fingula facere, dicere, & adimplere, mutuo hinc inde, quibus fupra, nominibus, promiferunt, & conuenerunt, quæ boni, & veri coniuges secundum eorum statum, & condi tionem facere, dicere, feruare, & adimplere debent, & tenentur. Quibus fic pactis, dicti Domini Ludoutcus, & Helienora, volentes folennitatem in matrimonium, fecundum ritum Ecclesiæ Gallicana observari solitam, adimplere, Ecclesiam prædistam intrauerunt, ibidemque diuinum Missa officium audierunt, benedistionemque susceptrunt nuptialem. Tenores vero mandati Procuratorii, ac Dispensationis prædictæ sequuntur de verbo ad verbum fub hac forma:

"SIGISMUNDUS, Dei gratia Austria, Stiria, Karinthia, & Carniola Dux, Comesque Tyrolis &c. Notum facimus per prafentes, quod omnibus melioribus modo, via, iure, causa, & forma, quibus magis, melius, validius, & efficacius facere potuimus, & debuimus,
secimus, consistimus, creauimus, & folemniter ordinauimus, nostros veros, certos, legitimos, & indubitatos Oratores, Procuratores, actores, factores, & negotiorum nostrorum
gestores, ac nuncios speciales, & generales: ita tamen, quod specialisa generalitati non
deroget, nec econtra, videlicet venerabilem, religiosum, ac strenuos milites, fideles nostros,
disectos, Ludouicum de Landsee, Commendatorem Balia Athesis, Ordinis sancha Maria
Teutonicorum, Parciualum (2) de Annembero, Burggranium castri nostri Tyrolis, ac
Leonbardum de Velsegh, Capitaneum castri nostri Tausers, & Consiliarios nostros prasentes, & onus huiusmodi procurationis in sessono acceptantes, & quemilibet eorum
in solitum, ita, quod non sit melior conditio occupantis, nec deterior subsequentis, sed
nun, quod vnus eorum inceperit, alter ipsorum prosequi valeat, mediare, & sinire, ad traclandum,

"dum, profequendum, determinandum & finiendum, certos artículos & conditiones, fin ", tractatu fœderis matrimonialis inter nos, ac ferenisimam Principisam Dominam Alteno ", ram, quondam natam Illustrisimi Domini N. (3) Scotorum Regis, modernique (4) foro-"rem, factis, ac per ipfam fignanter, & figillatim adiectis, & petitis, prout in inftrumento "(5) defuper confecto, plenius continetur, dantes, & concedentes eisdem Procuratoribus "nostris, & cuilibet ipforum, plenam, liberam, & omnimodam poteftatem & auctoritatem, "nomine nostro conditiones, sen articulos prædictos adimplendi, ratificandi, se obligandi, " ac in illis tractandi, practicandi, concludendi, transigendi, & componendi, tam super con-" fœderationibus fiendis, quam etiam matrimonio, per verba de præsenti per eos, aut alte-" rum eorum, contrahendi, ac dotem, seu donationem propter nuptias assignandi, & asse-" curandi, nec non aliis conditionibus, ut præfertur, expressis, & narratis, & generaliter om-"nia alia, & fingula faciendi, dicendi, procurandi, & exercendi, quæ in præmiffis, & cirea necessaria forent, seu quomodolibet opportuna, & quæ nos faceremus, seu facere "possemus, si præsissis præsentes, & personaliter interessemus, etiam si talia essent, quæ "mandatum exigerent magis speciale. Promittimus insuper in verbo Principis, omnia, & " fingula, quæ per præmissos nostros Oratores, seu Procuratores, aut alterum eorum, in " præmissis, & circa ea facta fuerint, rata, grata, atque firma perpetuo habere, tenere, ob-", feruare, & adimplere, ac contra ea non venire, feu facere verbo, aut facto: dictosque no-", ftros Oratores, feu Procuratores, & quemlibet corum, ab omni onere fatis dandi rele-" uare, fub omni honorum nostrorum mobilium & immobilium, præsentium, & futurorum " obligatione, & hypotheca. In huius rei testimonium præsentes litteras, manu propria sub-" scriptas, ac figilli nostri munitione roborari fecimus. Datum, & actum in opido nostro " Insprugh mensis Iunii die prima, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo " octavo. " Sic fignatum : Śigismundus Dux, propria manu. "IOHANNES, miseratione diuina Turonensis Archiepiscopus, vnluersis, præsentes litteras

"inspecturis, salutem in Domino. Permittimus, vt matrimonium per verba de præsenti in-"ter Illustrissimos Principem Dominum Ducem Seigemont de Autrechia (6), & Domi-" nam Ellenoram, filiam defuncti quondam Regis Scocia, in nostra Diocesi contrahantur, "Benedictioque nuptialis super eodem matrimonio in sacie Ecclesia, vt moris est; etiam, linot Parrochialis Ecclefia non existat, per quemcunque idoneum Presbyterum celebretur:
non obstante, quod nulla banna (7) de dicto matrimonio secundum ritum Ecclesiæ sue-"rint celebrata, quodque dicti Dux, & Domina nostræ Diocesis oriundi non existant, super quibus, quantum cum Deo possumus, de gratia speciali misericorditer dispensamus "per præsentes: nisi fuerit aliud Canonicum impedimentum, quod obsistat. Datum in ca-"ftro nostro de Arthanna sub sigillo Cameræ nostræ die quinta mensis Septembris, anno "Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo." Sic fignatum : per Dominum F. THOUARS.

De quibus omnibus & fingulis præmiffis præfati Domini Ludouicus, & Helienora, & eorum quilibet ante dictis nominibus, a nobis Notariis, infra scriptis, fibi petierunt, & quilibet eorum petiit fieri publica Inftrumenta, vnum, vel plura. Acta fuerunt hæc anno, Indicione, die, mense, Pontificatu, & loco prædictis, prænominatis Dominis Rege, Regina, cum eorum nobili comitiua, ad prædictæ folennitatis attestationem affistentibus, & præsentibus.

Et ego Radulphus Barbin, Præsbiter Aurelianensis, in Decretis Bacallarius, publicus Apostolica, & Imperiali auctoritatibus Notarius, quia præmissis requisitioni, pronuntiationi, desponsationi, promissionibus, per partes supra scriptas hine inde sactis, cæterisque omni-bus, & singulis, dum sic, vt præmittitur, agerentur, dicerentur, & sierent, vna cum assister-Dus, or inguins, unit inc., ve premietati, agretatui, practicus, practicus, practicus, practicus, practicus, practicus, practicus, practicus, caque omnia, & fingula fic fieri vidi, & audiui: idcirco huic practicus practicus, practi stimonium præmisforum, requisitus, & rogatus.

Et ego Benedictus Wegmacher de Tegernsee, Clericus Frisingensis Diocesis, publicus Imperiali auctoritate Notarius. Quia præmissis requisitioni, pronuntiationi, desponsationi, promissionibus, per partes, supra scriptas, hinc inde factis, omnibusque aliis, & singulis, dum sic, vt præmittitur, agerentur, dicerentur, & fierent, vna cum assistentibus prænominatis, Notarioque publico supra scripto, præsens sui, eaque sic sieri vidi, & audivi. Idcirco huic præsenti publico Instrumento, alterius manu, me aliis impedito negotiis, fideliter scripto, fignum meum appostui consuetum, in sidem, & testimonium omnium & singulorum præmissorum, rogatus, & requisitus.

(1) Conf. P. II. huius tomi lib. I. csp. XIII. S. VIII. psg. (5) An Inframento, vel Inframentis legendum, dubium 111. leq. (2) Confer cit. psg. 121. P. II. S. VIII. ubi de iis fermo (6) lid clt: Stotsmundus Auftria. (5) Subintellige IACOBUM I. (7) Id clt: trian denunciatio, ex prescripto Ecclefia, ante matrimonium fieri folita. (4) IACOBI videlicet, cius nominis IL

XXXII.

#### AUCTARIUM DIPLOMATUM.

#### XXXII.

## LITTERÆ LEONHARDI DE VELSEGK, AD LUDOVICUM

DE LANDSEE, ITER, ATQUE CONDUCTUM ELEONORÆ, SIGISMUNDI DUCIS AUSTTIÆ SPONSÆ CONCERNENTES.

estrenger, Vester Ritter, besunder lieber Herr, und freund, unser freuntlich, und willig dienst sein euch mit willen berait. Besunder Herr, und freund, als euch wohl wissentlichen ist, wie unser Gnädige Fraw, Fraw Ellenor gen Ex Peffurt folt geantwurt fein worden, nach aufweifung des abschaiden daselbs Archiduc, und wann (uns) aber unser Gnädiger Herr mit dem hochgebornen Fürsten, Herzog AL- Ornipont. BRECHTEN, unsern Gnädigen Herrn, bestelt het, daselbs unser Gnädigen Frawen zu emphahen, nu hat darnach fein gnad an ewr potichaft vernumen, wie Ir gnad her gen Fryburg (1) foll geantwurt werden, daruf hat uns unser Gnädiger Herr, Herzog Stomund, hergesant, alhie zu warten, und mit sambt den von Fryburg sy hie zu enpsahen, und mit Iren Genaden reitten als gen Zürich, daselbs fy dann unser Gnädiger Herr Herzog AL-BRECHT enpfahen würd. Nu thun wir euch das zu wissen, damit Ir mit unser Gnädigen Frawen, oder mit wem fich das gebürt, daraus reden wellet, das Ir ginad noch ymand das zu argen, und in frömdnüs aufnüme, das man sy hie nicht enpsah, als sich gebürt; wann fich die lauf hie wunderlichen halten, das fich nymant gern herin wagt, noch wagen wil, Frawen, noch Mann. Nachdem nun Hanns von Rechpere Reinfelden ingenomben (2) und gewunen hat, davon er täglichen Krieg alf gen Bafel treibt, daf dy aydgenoffen fer verdroufs, alf euch der gegenwirtig bot wohl fagen wird: und darumb lieber Herr, und freünd, bitten wir euch mit funderen vleif, daf Ir nach allem besten darob wellet sin, daf dy fach gefürdert werd, und uns an verziehen bey difem boten zu enpiet, wann Ir doch maint, daf unfer Gnädige Fraw her werd komen; damit wir das unfern Gnädigen Herrn Herzog Albrechten, auch Herzog Sigmunden wiffen zu schreiben; wan sich Herzog Albrecht ganz darauf verlaffen hat, und haben auch darauf der von Bern willigung, und Ir zusagendes gelait, und um solches sin wir eiro täglichen potschaft wartent, und sit darob, das dy fach nymer geändert werd, nach eurem pesten vermügen des herziehen, und antworten, wan sich bed unser Gnädigen Herren gänzlich darauf verlassen. Datum zu Fryburg in Uchtland, am mittwochen nach Katherine anno Domini &c. (fupple 1448.)

Leonbart von Velsegk.

Hans von Knöringen.

#### Ab extra:

Dem Erwürdigen, und Gestrengen Ritter, Herrn Ludwigen von Lanse, Landt-Comendur täutsches Ordens der Baley an der Etsch, unserm sundern Herrn gueten Freund, und lieben Schwager.

(1) Id est Friburgum in Natithonibus. Conf. P. II. huius tomi (2) Vid. Tschud. Chron. Helvet. P. II. pag. 524, col. 2. Bib. I. csp. XIII. §. VIII. p. 121.

#### XXXIII.

#### DIPLOMA SIGISMUNDI, DUCIS AUSTRIÆ, ELEONORÆ, UXORI SUÆ, DOTEM CONSTITUENTIS (1).

IGISMUNDUS, Dei gratia Austria, Stiria, Karinthia, & Carniola Dux, Comesque Tyrolis &c. Notum facimus vriinerlis, præfentes noftras litteras infpecturis. Quod XXIV. Priv. nos pro nobis, hæredibus, & fuccefforibus noftris, Sereniffimæ Principiffæ, dictæ Ex Archive ELIENORI, Conthorali, & exori nostra diletta, olim illustrisimi Principis, bonæ sodem memoriæ Domini Iacobi, Regis Scotorum, natæ, Illustrissimique Principis Domini Iacobi, filii sui, moderni Scotorum Regis, sorori, ob nobilitatis, & virtutum suarum, ac mentis excellentiam dedimus, aslignavimus, & tradidimus, damus, aslignamus, & cum effectu harum litterarum serie tradimus castra nostra Hertenberg, Kaltarn, Vmbst, & Amras, si obitum dictæ Conthoralis nostræ, quod Deus de sua misericordia diu auertat, præueneremus, per eam, quoad vixerit, pro habitatione sua tenenda, & possidenda, nec non dotem, & donationem propter nuptias decem milium florenorum Renensium, pro statu suo decenti, & laudabili juxta suo nobilitatis magnificentiam, similiter quoad vixerit, tenendol, absque tamen alienacione, & impignoracione quibuslibet, dedimus, allignauimus, & tradidimus, damus, allignamus, & tradimus per præsentes, sex videlicet milia, & odingentos florenos Renenses, ex fructibus, redditibus, prouencionibus, inribus, obuencionibus, ac cinonuments, inibus, per eandem ad dicta caltra spectancia, pertinencia, & exinde proueniencia, ab officialibus, per eandem redditibus, prouencionibus, iuribus, obuencionibus, ac emolumentis vniuersis, ad officia, Et tria alia milia, ac ducentos florenos similes, a theolonario, sen muta in Antro, vul-Mon. Aust. T. III. P. I.

gariter Lueg nuncupato, & Salina nostra in Hallis, vallis Eni, leuandi, & recipiendi, & ei affignandi absque contradictione, & impedimento quibuscunque, hærede, & fucceffore nostrorum, omni dolo, & fraude semotis. Opcione tamen nihilominus eidem ELIENORI, conthorali nostræ dilectiffimæ, retenta, & referuata, eligendi, quotiens fibi placuerit, recipiendi, ac acceptandi huiusmodi decem millium florenorum auri Renenfium dotem, aut alias dotem consuetudinariam, juxta morem Domus, & Ducatus Austria, damusque, dimus dictæ nostræ conthorali pro nobis, & dictis hæredibus, ac successoribus nostris, in dictis castris castellanos pro ipsorum cuitodia, & officiales, seu reddituarios pro colligendis fructibus, redditibus, prouentibus, & emolumentis supra dictis, post huiusmodi obitum noftrum, vt præfertur, ponendi, inflituendi, & quoad vixerit, ordinandi. Pott decellim vero ipfius noftræ conthoralis, caftra, redditus, prouentus, emolumenta, ac officia prædicta, ad nostros hæredes, & successores, libere repertantur: absque impedimento, ac contradictione hæredum eiusdem conthoralis nostræ. Pro tribus vero milibus, & ducentis florenis, supra dictis, obligamus pro nobis & hæredibus, ac successoribus nostris prædictis theolonium, feu mutam, & salinam prædictas eidem nostræ conthorali, ac volumus, quod officiales ipsorum, qui pro tempore erunt, post nostrum decessium, singulis annis in festo smitti Michak-Lis, absque prorogacione, dilacione, contradictione, & impedimento quibuslibet, eidem, quoad vixerit, satisfaciant, omni dolo, & fraude semotis. In quorum omnium, & singulorum fidem , & teltimonium præmiflorum , præfentes noftras litteras , quas propria manu fubfcripfimus , fieri , & figilli noftri appenfione muniri , nec non per *Notarios* publicos , fideles nostros, infra scriptos, subferibi, & signis eorum consuetis confignari mandauimus. Da-tum, & actum in opido nostro Bozani, Indictione duodecima, dieque Luna vicesima quarta mensis Februarii. Anno Domini Milesimo, quadringentesimo, quadragesimo nono.

Et Ego Benedicius Wegmacher de Tegernsee, Clericus Frisngensis Diocesis, publicus Imperiali auctoritate Notarius, quia prædictarum dotis, & donacionis propter nuptias affignacioni, & tradicioni, omnibusque aliis, & fingulis præmiss, dum sc, vt præmititur, agerentur, & sierent, vna cum Notario publico, infra scripto, pluribusque aliis reuceradis, ac nobilibus personis, præsens sui, caque sic sieri, vidi, & audiui, ideo de mandato præsist Illustrissimi Principis, & Domini Domini Stoismundi, Austria Ducis, &c. me hic subscripsi, præsentesque litteras sigilio ipsus Domini Ducis, signoque, & nomine meis solitis, & confietis, in såem, & testimonium omnium, & singulorum præmissorum rogatus, & requistus, muniui, & confignati.

Et Ego Laurentius Hamer de Salburg, Clericus Neimburgensis Diocesis, publicus Sacra Imperiali auctoritate Notarius. Quia supra dictarum dotis, & donacionis propter nupitas assignacioni, & tradicioni, omnibusque aliis, & singulis premissis, dum sic, vt præmititiur, agerentur, & fierent, vna cum Notario publico, supra nominato, pluribusque reuerendis, & nobilibus personis, præsens fui, eaque sic sieri, vidi, & audivi, ideoque de (nandato) præsibati Illustrissimi Principis Domini, Domini Steismundi, Ducis Austria &c. hic me subcripsi, præsentesque litteras, ipsus Domini Ducis appensione sigilli, ac signo, & nomine meis solitis, & consuctis, in testimonium, atque sidem præmissorum omnium rogatus, & requisitus, consignaui.

(1) Conf. P. II. huius tomi lib. I. c. XIII. p. 122. S. VIII.

#### XXXIV.

## ANTIGRAPHUM SIGISMUNDI, ARCHIDUCIS AUSTRIÆ, PRO OBTENTO TITULO ARCHIDUCALI.

VIII. Dec. Ex Archivo Archiduc. Oenipont.

ir Siomund, von Gotts gnaden Herzog zu Oesterreich &c. bekennen für unf, und unser erben. Als uns der Allerdurchleüchtigist fürste, und herr, herr Friderich Römischer Kapser, zu allen zeiten mehrer des Reichs, zu Hungarn, Dalmacien, Croacien &c. Kinig, Herzog zu Oesterreich, zu Steyr &c. unser Gnediger lieber herr, und vetter, auf unser stellen, und begehren, vergunt, und erlaubt hat, das wir uns nu siran Erz-Herzog zu Oesterreich ennene (1), schreiben, und denselben titl brauchen mügen, das wir für uns, und unser erben, seiner

gunt, und erlaubt hat, daf wir uns nu firan Erz-Herzog zu Obsterreiten, und denseiben von denseiben til brauchen mügen, daf wir für unf, und unser erben, seiner Kayserlichen Maiestät bev unsern fürstlichen worten zugesagt, und versprochen haben, zu fagen, und versprochen auch wissentlichen kraft des briefs, das solichs seiner Kayserlichen Maiestät, und sein erben an Ihren, und unsers Hauf Oesterreich Fürstenthumen, landen, und herrschäften, der sein Kayserliche gnad regierender Herr, und Landtssirst ist, auch ihren gerechtigkaiten, fürstlichen würden, und freyheiten, unvergrisenlich, und an schaden seyn soll, treulich, und ungeverlich. Mit urkund des briefs &c. Dat. Insprug an Montag (2) Marie Conceptionis anno &c. Lxx. septimo.

(1) Conf. P. II. hnius Pinacoth. lib. L. cap. XIII. Ş. IV. (2) Ld eft VIII. Decembr. qui anno 1477, in diem Luns p. 120.

XXXV.

×

2

#### XXXV.

## EPISTOLA MEDICORUM AULICORUM, MAXIMILIANO ARCHIDUCI FELICEM UXORIS SUÆ MARIÆ PARTUM, QUO PHILIPPUM PULCHRUM EDIDIT, ANNUNTIANTIUM.

Clementissime, ac inuictissime Princeps, & Domine, Domine noster Metuendissime.

oft humillimas commendationes, vt noftri officii eft, flatuimus, Cellitudini veftre XXII. 100. ftatum benigniffime Domine noître, confortis vestre, in presentiarum notum fa-Ex Apogra-cere. Ipsa omni hesterna die circa horam quartam, & mane cepit in partu labo-pho. rare, & continuauit satis suaniter cum accidentibus laudabilibus vsque ad duodecimam horam, a qua fuperata cepit acrius laborare, iam iam appropinquante tetmino, cum accidentibus multum granioribus, in quibus adeo viriliter, ac strenue se se gessit, vt Dei munere hora fecunda cum viginti quatuor minutis post meridiem filium pepererit faluum, *mire* pulcbritudinis (1), & in omnibus perfectum. Peracto partu, illustrissima D. D. confors vestra usque ad horam presentem bene se habuit, & bene nocte dormiuit, nec quidquam vitra consuetudinem mulierum fetarum hactenus percepit, silius autem post partum optime se habuit, cepit mamillas optime, emisit superflua per vtrumque, & hac nocte bene dorminit, & quieuit: in fpem adducimer, omnia bene venire dono omnipotentis, 'cui infinite fini gratie.

Non omittemus officium nostrum circa ambos diligenter obire, & si quid accidet, in dies dominationi vestre statim rescribemus, cuius bone gratie nos humillime commendamus. Data Brugis die XXII. Junii hora XI. in mane (2).

Eiusdem Illustrissime dominationis humiles feriutores Phifici Dominicus de Hassado-NIS, & Io. de LANNOY.

Ab extra:

Illustrissimo, ac Metuendissimo Principi, Domino Domino nostro - - Duci Austrie, Burgundie ... Brabantie , Comiti Flandrie &c.

(2) Conf. dicta ibid. pag. 172. (1) Conf. P. II, huius tomi lib. II. cap. I. S. IV. p. 173-

#### XXXVI.

## DISPENSATIO APOSTOLICA PRO MATRIMONIO, CON-SANGUINITATE IMPEDITO, INTER SIGISMUNDUM, AUSTRLÉ, ET CATHARINAM, SAXONIÆ DUCÉS (1).

enerabili in Christo Patri, Dei gratia Episcopo Brixinensi, vel eius Picario in fipiritualibus: Iulianus, miseratione diuina Episcopus Ossiensis, salutem, & sina. XIII. Petr. ceram in Domino charitatem. Sedis Apostolicæ prouidentia circumspecta non exarchiaeasi munquam rigorem iuris mansuetudine temperat, & quod facrorum Canonum pro- Compons. hibent influtta, de gratia benignitatis indulget, prout personarum, & temporum qualitate pensata, id in Deo salubritet expedire cognoscat. Sane ex parte Siosmundi Archiducis Austria, Illustris Laici vestra Diocesis, & nobilis mulieris Catherina, filia Alberta, Ducis Saxonia, Illustris Mersenburgensis Diocesis, nobis oblata petitio continebat: quod infi ex certis rationabilibus cansis desiderant inuicem matrimonialiter copulari. Sed quia quarto confanguinitatis gradu (2) inuicem funt conjuncti, eorum in hac parte defide-rium adimplere non possunt, dispensatione Apostolica super hoc non obtenta. Quare supplicari fecerunt humiliter iidem, exponentes, eis super hiis per eandem sedem de oportunæ dispensationis gratia misericorditer provideri. Nos itaque eorum in hac parte supplicationibus inclinati, auctoritate Domini Papæ, cuius pœnitentiariæ curam gerimus, & de eius speciali mandato, super hoc viuæ vocis oraculo nobis facto, circumspectioni vestræ committimus, quatenus, fi est ita cum ipsis exponentibus, quod, impedimento consanguinitatis

timus , quaterus , 11 ct. 12a can specific E 2 hniusmoc (r) Conf. P. II. huius tomi lib. I. cap. XIII. §. XIX. p. (2) Errat inflramentum. Non enim questo , fed tortio fanguinitetis gradu iungebantur. En tibi fehems. huiusmodi

LEOPOLDUS Probus,

FRIDERICUS. SIGISMUNDUS, oniux CATHARINA, Ducissa Saxonia.

ERNESTUS Ferreus. MARGARITHA, Maritus Albertus

exemplum Vol. II. pag. 67. S. XLIII. proferimus, efunt alia, quibus oftendi possit; in definiendis nec defunt alia, quibns

CATHARINA, Maritus SIGISMUN-DUS, Dux Außriee. gradbus comanguinitatis, affinitatisque, circa ea tem-pora haud infrequenter erratum fuille.

huiusmodi non obstante, possint inter se matrimonium libere contrahere, & in eo, postquam contradum suerit, licite remanere, milericorditer dispensetis: dummodo dicta mulier hæc ab aliquo rapta non fuerit, prolem suscipiendam exinde legitimam decernentes. Dat tum Rome apud sanchum Perrann sub sigillo officii peenitentiariæ Id. Februarii: Pontiscatus Domini Sixti Papæ IIII. anno duodecimo

E. CONDOLINA, SEPTEMTHRIO

P. MILLINUS.

A. de Calandrinis

#### XXXVII.

## MANDATUM, AD CONTRAHENDA SPONSALIA INTER SIGISMUNDUM, ARCHIDUCEM AUSTRIÆ, ET CATHARINAM, DUCISS. SAXONIÆ (1).

1483.
III. Maji.
Ex Archivo
Archidue.
Oempont.

Ir Albrecht, von Gotts gnaden Herzog zu Sachsen, Landgrafe in Döringen. und Marggrafe zu Meissen, bekennen, und thun kundt an disem briefe vor aller menglich, nachdem der hochgeborne Fürste, unser lieber Ohem, und Swager, herre Sigemundt, Erzherzoge zu Oesterreich, Grafe zu Tyrol &c. durch sein tresichen Rethe uns in kurz vorgangen tagen heyrat halben sein Libe, und die hochgeborne Furstin, Frewlein Katherina, Herzogin zu Sachsen &c. unser liebe tochter belangend, hat ersuchen lassen, doruf wir uns nach ezlichen beredung, und vorzeichung, die wir seiner Libe Rethe mittegegeben, in unserm schreiben uf seiner Libe schrift bewilliget haben, unser trelichen Rethe bey seiner Libe der sachen halben zu sertigen, und zu schikhen, das wir sulchen unsern zuschreiben nach, die geinwertigen, unser Rethe, dem Ehrnwürdigen in Gott Vatern, herrn Johanszen, Bischehosen zu Meissen, unsers liben herrn, und fründe, und den gestrengen Ern. Heinrich von Endr, Ritter, unsern liben getruwen zu dem gemelten unsern liben Ohem, und Swager geschikht, und ihm sambtlich, und Jeden in funderhait, gewalt gegeben haben, mit dem gemelten Erz-Herzogen Sigmundt von folcher heyrath, beimstewer, widerlegung, Lübgute, Morgengabe, Verzicht, und allem andeten, das sich in den sachen gebiren, und notturst seyn wirdet, zu handeln, zu vereinigen, und zu beschlissen, zusage dorus zu thun, und verschribung daryber zu geben, auch darkegen zusage gelöbde, und verschribung von unser wegen anzune men, und alles zu thun, das wir selbst, so wir geynwertig weren, in dem zu thun hetten, und thun möchten. Geben ihne sembtlich , und Jeden in sunderheit sulche unser macht, und gewalt, in den obberirten fachen geynwertiglich mit, und in kraft dif briefes, wollen, auch, daf, was fie beyde, oder ihr einer in unsern namen in dem handeln, zusagen, beschlissen, und verschreiben werden, stete, veste, und unverbrochlich halten, dem solge thun, und darwider nicht reden, noch schasen, in keinem wegk, alles trewlich, und ungeverlich. Zu urkund haben wir unser insigel an dilen unsern gewalts briese wissenlich lassen hengen. Geben zu *Torgaw* den dritten tag des mondens *Maius na*ch Christi unfers herrn geburth vierzechen hundert, und darnach im drey und achtzigsten Jahren.

(1) Conf. P. II. huius tomi lib. I. cap. XIII. S. XX. p. 125.

#### XXXVIII.

# CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER SIGISMUNDUM, ARCHIDUCEM AUSTRIÆ, ET CATHARINAM, ALBERTI, DUCIS SAXONIÆ FILIAM (1).

1483-II. Junii. Ex Archivo codem.

Ir Albrecht, von Gotts gnaden Herzog zu Saxen, Landgraue in Thüringen, und Marggraue in Meissen, bekennen für uns, unser erben, und nachkomen, das wir Gott dem allmächtigen zu lobe, auch zu merung, und enthaltung der freüntschaft, und liebe, so zwischen den soblichen heüßen Saxen, und Oesterreich lange zeit gewesen, und herbracht ist, aus sunden neigung, und redlicher bewegnüs, unt mit dem hochgebornen Fürsten, unferm lieben Oheimen, und Eydem, herrn Siemunden, Erzberzogen zu Oesterreich, zu Stewr, zu Kerndten, und zu Crain, Grauen zu Tyroll &c. und sein Lieb sich wider mit uns durch nottürstige vorbetrachtung, rechten wissen, und den hochgebornen Fürstine, und lieben eelichen tochter, Frewlin Cather rinen, herzogin zu Saxen &c. dieselbe zu der heiligen Ee zu nehmen vereynt, zugesagt, vertragen, und gewilligt haben, vereynen, vertragen, verwilligen, und siesen zu gegenwürtiglichen, und unwiderrussichen, in chrast diz brieus, also, das wir dieselbe unser tocher feiner Lieb gemachel, mit gesmüke, claidung, und anderm, als einer solchen Fürstine gebürt, löblich zu den zeiten, und an die statt, des wir uns dann durch unser Räte ver-

LC VI

evnt haben, fertigen, und antwurten, doselbst sie mit sambt irn mitgeschickten, durch die, so sein Liebe darzu ordnen wirdet, auch angenomben, und mit ausrichten, unz zu feiner Lieb, und die zeit irer Lieben beyligens, erlich, und wolgehalten follen werden, und fo folich beyligen geschehen ist, alsdann foll seiner Lieb zu einem rechten heyrathgute, und heymstewr gegeben, ausgericht, und zu seiner Lieb hannden von stund an geantwurt werden benantlich: Zwainzig taufend guter Reinischen guldin Lands werung (2), do-mit foll die bemelte unser liebe tochter alles irs Vätterlichen, und Mütterlichen erbs, auch angeuels, verzigen fein, dhainerley vordrung, anfprach, oder fuchung darnach nimmermer zuhaben, all sie auch des nach bezahlung solchs heyratguts uns einen verzeich-brieue unter irem, auch des bemelten unsers lieben Oheymen, und Eydem Insigeln iberantwurten foll, also das eins mit dem andern zugee : dowider foll sein Liebe dieselbe unser liebe tochseiner lieben gemaheln, zu widerlegung der egemelten summa heyratguts acht taufend guter Reinischer guldin jerlicher gülte, uf etlicher seiner Lieb Slossen, Merckten, Embtern, und Gerichten, darauf sie irn Fürstlichen stand, und wessen erlich, und löblich gehaben mag (3), verseben, die auch mit allen herrlikeiten, oberkeiten, gerechtikeiten, renten, nuzen, gülten, pennen, vellen, und wildpännen, weyeren, vischenzen, oberen, und nideren gerichten, auch ficherung (4) und allem anderm, wie sein Liebe die dann bisherre innge-habt, herbracht, und genossen hat, mit lewten, gütern, lehen lehenschaften, geistlichen, und werntlichen, auch gemeiniglichen mit allen, und iglichen zugehörungen, nichts aufgenomben, inne zu haben, zu nuzen, und zu niessen, alsdann solchs vermechts, widems, und landes recht ift. Ob ire aber daran icht abgeen wurde, das foll ire auf andern feiner Lieb Æmbtern erstatt werden, also das ire die bemelten acht tausend gulden jerlichen gülte on abgangk, und iber die gewöndlichen Burckhuten (5) und fold, fo iber dieselben Slofs, und Æmbter zuuerschen, und zuuerwesen geen, volgen. Sein Lieb soll auch die bemelte unser liebe tochter, so dieselbe sein Lieb die erst nacht beygelegen ist, bemorgengaben mit zechen tausend Reimischen guldin, und sie der iber die vorgemelt versorge-nüls auch versichern, und gewis machen auf stücken, und gütern, daruon sie tausend gulden jerlicher gülte an abgangk habend ist, die sie auch in zeit seiner Lieb leben, und darnach, so das Gott schickte das sein Lieb vor irer Lieb mit todt abgeen wurde, zu irer notturft gebrauchen, auch, damit thun lassen, und verschafen mag, durch Seel, leibe, oder gunst willen, wenn sie will, nach irm gefallen, an seiner Lieb, seiner Lieb erben, und meniglichs von seiner Liebe wegen irrung, hindernüs, und widerspröchen, alsdann nachkhomen von ir, irn erben, oder denen, dohin sie dieselbe wenden wurde, die löfung umb die bemelte summa zechen tausend guldin alle zeit vorbehalten, der sie ine auch an widerrede statt thun follen. Wurde sie aber vor seiner Lieb mit todt abgeen, und dieselbe morgengabe nit verschafen, so soll die bey seyner Lieb, oder seiner leibs erben, und darnach, ob die nit enweren, iren nechsten erben mit vorbehaltung der lofung, wie vorstet, zusteen, und beleiben. Es sollen auch alle seiner Lieb Pfleser und Ambtlewte derselben eingesezten Sloß, Merckt, Gericht, und Embter, innhalt des vermechts, von stund an sweren, nach seiner Lieb abgang, ire damit zu gewarten, getrewe, und gehorfambe zu fein zu irem Leibgedinge, und morgengabe in allwege, alf jez feiner Liebe felbs, und in mass vor, und hernach, geschriben steet. Lieb foll auch hinfir keinen Ambtmann zu denselben Embtern sezen , ordnen, er habe fich dann vor alles des verpunden, verschriben, und gesworen, das sich der, so vor ime gewesen ist, verpunden, verschriben, und gesworen, hat. Der Ambtmann soll auch nicht schuldig sein abzutretten, der angend habe dann solchs vor volzogen, Desigleichen soll ir die mannschaft zu denselben Merckten, Gerichten, und eingesätzten Sloßsen gehörende, auch swören, doch der Erbhuldigung allezeit unuergrisenlichen, die seiner Lieb, seiner Lieb erben, und nachkomen hiemit vorbehalten ist. Aber solchem irem vermecht, verforgnüss, und verschreibung on schaden, und solch versorgnüss, verschreiund versicherung umb das bemelt heyratgute, widerlegung, und morgengabe, der verzeich-brieue vorgemelt, und unsers gnädigisten lieben herrn, und Oheimen, des Römischen Keysers, als Hörzogen zu Oesterreich, wilbrieue fir sich, sein erben, und nachkomen, iber folche vermecht, und verschreibung, sullen von stund an nach bezahlung des heyratguts zu unsern hannden ibergeantwurt werden, also, das eins mit dem andern zugee, und ein jeder Psieger, oder Ambtmann, so die bemelt unser liebe tochter, nach irs lieben herrn, und gemahels abgang, ob sie den erlebte, zu iren verschriben Slossen aufnemen wolt, vor, und ee sie die einsäzte, oder ir zu irem leibgedinge pflicht tun, soll dem Landtsfüroder wem er solches beuilhet, geloben, und swören, getreuwe, und holt zu sein zu seinem erb-recht, und sich nach irem abgang mit denselben Sloffen, und ihren zugehörungen an niemand, dann den Fürsten des landes zu halten, und demselben damit zu E 3

<sup>(1)</sup> Conf. P. II. haius tomi lib. I. cap. XIII. S. XX. pag. (3) Vid. instrumentum mox sequens.

<sup>(4)</sup> Ita apographum. (5) Vid. supra num. X. p. 7. not. 4. (2) Ibidem.

gewarten, auch feiner Lieb, feiner Lieb erben, und nachkommen dieselben Sloss zu allen iren nottursten ofen halten, und die jen, so sie darzu schafen werden, darinn, und daraus laffen, und darinn zu enthalten, doch in ir felbs coften, und an der bemelten unfer lieben tochter schaden. Auch die lewt, geistlich, und werntlich, zu denselben Slossen, Merkten, Gerichten und Embtern gehörend, bey allen iren freiheiten, rechten, alten herkomen, und löblichen gewonheiten bleiben zu lassen, sie dawider nit besweren, noch des yemand zu tun gestatten in dhein weise; und ob der bemelt unser lieber Oheim, und Eydem, vor unser lieben tochter, seiner Lieb gemaheln, mit todt abgeen wurde, so soll die bemelte seiner Lieb gemahel, unser liebe tochter, und ir hofgesinde mit narung, notturft in irem zymmer gehalten, und versechen werden; inmassen als bey seiner Lieb leben, so lange, unz ir die ersten rennt, nüze, und gülte nach lauth irer versorgnuss eingangen feint, alfdann follen ir folch Slofs, Ambt, und Gericht, mit fambt den ersten mi-zen eingeantwurt, und sie derselben eingesetzt werden, nach sage irer brieue. Ir follen auch alle ire cleinodt, guldein, und filberin, filber geschirr, und gesesse, so sie zu seiner Lieb bracht, sein Lieb ir gegeben, oder wie sie die iberkumen hete, mit sambt dem pette, daran sie beygelegen, auch alle ander pette, und pette gewandt, fo zu irer beider leibe, und irem frauenzimmer gedient heten, und anders, was ir nach lands gewonheit erfolgen foll, auch aller zeuge auf den eingefäzten Sloffen beleiben, darauf auch gelaffen werden. Wo sie aber iren Wittwe stule verkeren wurde, alsdann haben seiner Lieb erben, oder nachkumen macht, folch verschreibung, und vermechtnüs von ir mit achzig tausend guldin Reinischer abzulösen (6), wann, oder welchs jars sie wollen, doch sollen sie ir die zeit sol-cher ablösung vor ein halbe jare schristlich verkünden, und alsdann zu ausgang der zeit solch bezahlung tun in der Statt Nüremberg: fie auch darauf der Sloss, Merckt, Gericht, und Æmbter von ftund an abtretten, und die Ambtlüte, und untertanen ihrer gelübde ledig zelen, doch foll von stund an seiner Lieb erben ein notturstige versicherung beschehen das nach irem abgank vierzig taufent guldin wider hinder fich an fie fallen, und fie der gewif fein, alfo daf eins auch mit dem andern zugee: mit den ybrigen vierzig tausend guldin mag sie daf eins auch mit dem andern zuget- imt den yndigen bezog zuselt unfer liebe tochter, und laffen nach allen ihrem willen, und gefallen, und die bemelt unfer liebe tochter, feiner Liebe gemahel ift nit fehuldig irs vermechtnüß, und verforgnüß, abzutreten, ee, und beuor ir folch bezahlung beschicht. Wurde sein Liebe aber die bemelte sein gemahel iberleben, und dheinen erben, von ine beden geborne, haben, fo foll feiner Lieb alle cleinod, gefmeide, leib-gewand, und anders, was it dann fein Lieb gekauft, gefchenckt, oder machen hete lassen, beleiben. Aber was sie zu seiner Lieb bracht, oder von andern iberkomen hete, foll andern Irn nechsten erben zusteen, und von seiner Lieb hinauf geantwurt werden, auch die zwainzig tausent guldin heyratgute sollen seiner Lieb seiner lebtage lang beleiben, und nach seiner Lieb abgangk wider an ire erben fallen. Dessgleichen, ob fie fein Liebe iberleben, und nachmaln auch mit todt an leibs erben, von ine beden ge-borne, abgeen wurde, alfdann follen diefelben zwainzig taußent guldin auch wider an ander ire nechsten erben fallen, und foll das bemelt Leibgedinge darum fo lang haft fein, unz diefelben zwainzig taufend guldin nach folchen fallen, von feiner Lieb erben, oder nachkom-Seiner Lieb erben, oder nackkommen, Landes men genzlich aufgericht, und bezalt find. Fürsten des landes follen auch die bemelt seiner Lieb gemahel mit irm leibgedinge, und irn untertanen, lewten, und güteren zu schüz, und schirme haben, und fy getreuwlich verteidingen, inmaß ir eigen lande, lewte, und güter, und ob derselben geistlichen, oder werntlichen einer, oder mere ire widerwertig sein, und nit tun wolten, was sie ire folcher verforgnüß nach tun folten, den, oder diefelben auf ir erfuchen auch helfen gehorfame machen. Hierinnen ist seiner Lieb, seiner Liebe erben, und nachkomen vorbehalten, alle bergkwergk, so an den enden iret versorgnüs seyn, oder werden, Landstewr, Landrei-fen, und ander mitleiden, so gemeine seine Landschaft je zu zeiten tragen mus, doch in allweeg ir an irem wydem, versorgnüs des heyratguts, widerlegung, morgengabe, zinfen, und nüzen ganz unentgolten, und an schaden, auch sollen die appellationen aus den gerichten geen, und gefürt werden, wie von alter herkommen ist. Dessgleichen soll der Pan iber das blute von dem Lands Fürsten empfangen, der auch irn Ambtlewten, so sie Pan iber das ointe von dem Lands Futten empangen, ut auch Mobile beide, oder fehiket, an widersprechen, und verzichen, foll gelichen werden. Und ob sie beide, oder ir eins, vor, und ee sie Eelich beygelegen weren, mit todt abgeen wurden, do Gott vor fein wolle! so soll dise teidinge, und berednüss ganz ab, und todt, und ein teil dem andern derhalben nichts pflichtig, noch schuldig sein. Auf das sagen wir hiemit zu bey unfern Fürstlichen waren trewen, das alles zunöllstrecken, und zunolluertigen, wie vor geschriben ist, und dawider nicht sirzunemmen, oder zutun gestatten, in dhein weise, fundern alle punct, und articel veste, und unzerbrochen zu halten, an alle aufzüge, und einrede dheinerley fachen Alles treuwlich, und angeuerde. Mit urkunde dits brieus, versigelt mit unserm anhangenden Innsigel, und geben zu Inspruck am Montag nach umsers Herrn Fronleichnams tag, nach seiner geburte tausend vier hundert, und darnach in dem drey, und achzigisten jaren.

(6) Vid. Instrumentum, infra ad XVI. April. anni 1497. adducendum,

XXXIX.

#### XXXIX.

DIPLOMA SIGISMUNDI, ARCHIDUCIS AUSTRIÆ, QUO CATHARINÆ, UXORI SUÆ SECUNDÆ DOTEM CONSTITUIT (1).

ir Sigmund, von Gotts gnaden Erz-Herzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden, und ze Crain, Graue ze Tyrol &c. bekennen für uns, unser er- Ex-Merhaen, und ze Urain, Graue ze Tyrol &c. bekennen für uns, unier er " Archive ben, und nachkomen, daf wir Gott dem allmechtigen zu lobe, auch zu Archidoe, mehrung, und enthaltung der freündschaft, und liebe, so zwischen den Geripout. löblichen heusern Sachsen, und Oesterreich lange zeit gewesen, und herbracht ist, fonder neigung, und redlicher bewegnus, uns mit dem hochgebohrnen Fürsten, unsern lieben Oheimen, und Sweher, herrn Albrechten, Herzogen ze Sachsen, Landgrauen in Düringen, und Margrauen ze Meissen, und sein Lieb wider mit uns durch nottürftig vorbe-trachtung, rechten wissen, und wohlbedachten mute, einer rechten ehelichen freundschaft, und heyrat zwischen unser, und seiner Liebe ehelichen tochter, der hochgebohrnen Fürstin Freülin Katherinen, Herzogin ze Sachsen &c. dieselbe zu der heiligen ehe zenemmen, vereint, zugefagt, vertragen, und gewilliget haben, vereinen, vertragen, verwilligen, und fagen zu, gegeuwürtigklichen, und unwiderrueflichen, in kraft des brieus, alfo, das der bemelt unser Sweher, und Vater, dieselbe sein tochter, unser gemahel, mit geschmuckh, kleidung, und andern, als einer solichen Fürstin gebihrt, löblich zu den zeiten an die statt, des wir uns dann durch unser Rethe vereint haben, vertigen, und antwurthen, dalelbs fy mit fambt ihrm mitgefehikten durch die unfern auch angenommen, und mit auf-richtung unz zu unf, und die zeit unfers beyligens ehrlich, und wohl gehalten fullen werden, und so solich beyligen beschechen is, so soll uns zu einem rechten beyratgut, und beim-stür gegeben, und ausgericht, und zu unsern handen von stund an geantwurt werden benantlichen: zweinzig tausent guter Reinischer guldein landtswehrung, damit soll die bemelte un-fer liebe gemahel alles ihres Väterlichen, und Müeterlichen erbs, auch angeselles verzigen feyn dheinerley widrung, ansprach, und suchung darnach nimmer meher ze haben, als sy auch des nach bezahlung folchs bevratguts einen verzeichbrieue unter ihrem, auch unserm infigel überantwurten foll, alfo, das eines mit dem andern zugee. Darwider fullen wir dieselbe unser liebe gemaheln zu widerlegung der ehegemelten summa heyratguts acht tau-sent guter Reinischer guldein jehrlicher gült auf etlichen unsern Slossen, Merckhten, Embteren, und Gerichten, darauf sy ihren Fürstlichen stand, und weesen ehrlich, und löblich gehaben mag, versehen, die auch mit allen herrlichkaiten, oberkaiten, gerechtigkaiten, renten, nuzen, gülten, pennen, vellen, wildpennen, weyern, fischenzen, obern, und nidern gerichten, auch fichrungen, und allen andern, wie wir die dan bisher ingehabt, hergebracht, und genossen haben, mit leüthen, güeteren, Lehen, Lehenscheften, geistlichen und weltlichen, auch meniglichen mit allen, und jeglichen zugehörungen, nichts aufgenommen, innzehaben, ze nuzen, und ze nieffen, als dann folches vermechts, widems,
und landts recht ift. Ob ihr aber daran icht abgeen wurde, das foll ihr auf andern unfern
Æmbtern erstatt werden, also, das ihr die bemelten acht tausent guldein jehrlicher gilt an abgang, und yber die gewohnlichen Burgkhuten (2) und fold, so yber dieselben Sloff, und Æmbter, ze versechen, und ze verwesen geen, volgen.

Wir fullen auch die bemelte unser gemahel, so wir die erst nacht beygelegen seyn, bemorgengaben mit zechen tausent Reinischer guldein, und sy der über die vorbemelten verforgnuf auch verlichern, und gewif machen auf stukhen, und güeteren, dauon fy taufent guldein jehrlicher gülte, an abgeng, habend ist, die sy auch in zeit unsers lebens, gmueln jenntene gute; auch daf wir vor ihrer Lieb mit todt abgeen wurden, zu solcher ihrer notturft gebrauchen, auch damit thun, lassen, und verschafen mag, darch seel, leib, oder gunst willen, wein sy will, nach allen ihren geuallen, an unser, unser erben, menigklichs von unsern wegen irrung, hindernus, und widersprechen, alsdann solcher morgengab herkumen, und recht ist, doch uns, unsern erben, und nachkumen von ihr, ihren erben, oder denen, dahin fy dieselben wenden wurde, die losung um die bemelte summa zechen tausent guldein allezeit vorbehalten, der fy uns auch an widerred statt thun fullen. Wurde fy aber vor unser mit todt abgeen, und dieselbe morgengab nit verschafen, fo sulle, die bey uns, oder unsern leibs erben, oder ob die nit entwehrn, darnach ihru nachten erben mit vorbehaltung der lofung, wie vorttehet, beleiben. Es fullen auch all unfer Pfleger, und Ambtleüth derfelben eingefezten Slofs, Merckht, Gericht, und Æmbter, inhalt des vermechts von ftund an fweren, nach unferm abgang ihr damit zu gewarten, getreü, und gehorsam ze seyn, zu ihrem leibgedinge, und morgengab in allweeg, als yez unf felbs, und in mass vor, und hernach geschriben steet. Wir wöllen auch hinfür keinen Ambtmann zu denselben Æmbtern sezen, oder darzu ordnen, er hab sich dann vor alles des verbunden, verschriben, und gesworen, des sich der, so vor ihm gewesen ist verbunden, verschriben, und gesworen hat. Der Ambtmann soll auch nicht schuldig seyn, abzutretten,

der angehend hab dann folchs vor vollzogen. Desgleichen foll ihr die manscheften in denselben Merkhten, Gerichten, und eingefäzten Sloffen gehörende, auch fweren, doch der Erbhuldigung allzeit unuergrifenlichen, die wir unf, unfern erben, und nachkumen hiemit vorbehalten: aber folchem ihrm vermecht, verforgnus, und verschreibung ane schaden, und folich verforgnus, verschreibung, und versicherung um das bemelt heyratgut, widerlegung, und morgengab, auch der verzeich-brieue, vorgemelt, und unsers gnedigen lieben herren, und vetters, des Römischen Kaysers, als Herzogen ze Oesterrich, willbrieue für sich, sein erben, und nachkumen über solich vermecht, und verschreibung (3) sullen von stund an, nach bezahlung des heyratguts, zu des obgenanten unsers lieben Swehers, und Vaters handen ybergeantwurt werden, also: das eins mit dem andern zugee, und ein jeder Pfleger, oder Ambtman, so die gemelte unser gemahel nach unserm abgang, ob sy den erlebte, zu ihren verschriben Slossen aufnemmen wolt, vor, und ee sy die einsazte, oder ihr zu ihren leibgeding pflicht thun soll, dem Landts - Fürsten, oder wem er solches besilhet, geloben, fweren, trew, und hold ze feyn ze feinen erbrecht, und fich nach ihrm abgang mit denselben Slossen, und ihrer zugehörungen an niemand, dann den Fürsten des landes ze halten, und demselben damit zu gewarten, auch unsern erben, und nachkumen dieselben Sloss zu allen ihren notturften ofen halten, und die ihrn, fo fy darzu schafen werden, darinn, und darauf lassen, und darinn zu enthalten, doch in ihr selbs costen, und an der gemelten unser gemahel schaden, auch die leuth Geistlich, und Weltlich, ze denselben Stossen, Merkhten, Gerichten, und Æmbter gehörende bey ihren freyhaiten, rechten, alten herkumen , und löblichen gewohnheiten beleiben ze laffen , fy dawider nit beschweren, noch des yemand andern ze thun gestatten in dhein weise. Und ob wir vor ihr mit todt abgeen wurden, so soll die gemelt unser gemahel, und ihr hosgesind mit nahrung, und notturst zu ihrm zimmer gehalten, und verseen werden, in mass, als bey unsern leben, so lang, unz ihr die ersten nuz, und gilt, nach lauth ihrer versorgnus, eingangen sind, alsdann fullen ihr folch Slofs, Ambt, und Gericht, mit fambt den ersten nuzen eingeantwurt, und fy derfelben eingefezt werden, nach fag ihrer brieue. Ihr fullen auch all ihr Weltiger, guldein, und filberein, filbergefchirr, und gefeß, so sy zu uns bracht, wir ihr gegeben, oder wie sy die yberkumen hette, mit samb dem pette, daran wir beygelegen, auch all ander pett, und pettgewant, fo zu unser baiden leibe, und im frauenzimmer ge-dienet hett, und anders, was ihr nach lands gewohnhait eruolgen full, auch aller zeig auf den eingefäzten Sloffen beleiben, darauf auch gelassen werden; wo sy aber ihrn Wittib stubl verkehrn murde, alsdan haben unser erben, oder nachkumen macht, solich verschreibung, und vermechtung von ihr mit achzig tausent guldein Reinischer abzulösen (4), wen oder welches jahrs fy wöllen, doch fullen fy ihr die zeit solicher ablösung vor ein halb jahr schriftlichen verkünden, und alfdann nach der zeit solich bezahlung thun in der statt Nürnberg, is auch darauf der Slofs, Merkht, Gericht, und Æmbter von stund an abtret-ten, und die Ambtleüth, und underthanen ihrer glibd ledig zehlen, doch foll von stund an unseren erben ein nottürftig versicherung beschehen, das nach ihrm abgang vierzig tausent guldein wider hinder sich an sy vallen, und sy das gewis seyn, also das eins mit dem andern zugee , mit den ybrigen vierzig tausent guldein mag sy thun, und lassen nach allen ihrm willen, und geuallen, und die bemelte unfer liebe gemahel ift nit fchuldig, folchs ihrs vermechts, und verforgnus abzetretten, ee, und beuor ihr folche bezahlung beschicht. Wurden wir aber die bemelte unfer liebe gemahl yberleben, und keinen erben, von unf baiden gebohrn, haben, fo foll unf all kleinat, und geschmeid, leibgewant, und anders, was wir ihrer Liebe gekauft, geschankht, oder machen hetten lassen, beleiben: aber was sy zu uns bracht, oder von andern vberkummen hette, sull andern ihren nechsten erben zusteen, und von unf hinauf geantwurt werden, auch die zweinzig tausent guldein bey-ratguet sulleu uns unser lebtag beleiben, und nach unserm abgang wider an ibr erben fallen. zusteen, Defgleichen ob sy uns yberleben, und nachmalen auch mit todt an leibs-erben, von uns beiden gebohrn, abgeen wurde, alfdann fullen diesellben zweinzig tausent guldein auch wider an ander ibr nechst erben fallen, und sull das bemelte leibgeding darum so lang hast feyn, unz dieselben zweinzig tausent guldein nach solchen vellen von unsern erben, oder nachkummen genzlich aufgericht, und bezahlt feynd. Unser erben, oder nachkummen Landts Fürsten des landes sullen auch die bemelte unser liebe gemaheln mit ihrem Leibgeding, und ihrn underthanen, leüthen und gütteren in schuz, und schirm haben, und sy getreülichen vertedigen in mass ihr aigen landt, leuth, und güter; und ob derselben Geisslichen, oder Weltlichen einer, oder mehr ihr widerwertig seyn, und nit thun wolten, was fy ihr folcher verforgnus nach thun fulten, den, oder dieselben, auf ihr ersuchen, auch helfen gehorsam machen. Hierin behalten wir unf, unsern erben, und nachkummen beuor alle Perkhwerch, so an den enden ihrer versorgnus seyn, oder werden, Landtsteur, Landtraisen, und ander mitleiden, so gemeine unser Landschaft je zu zeiten tragen muess, doch in allweg ihr an ihrem widem, versorgnus des heyratguts, widerlegung, morgengab, zinsen, und nuzen, ganz unentgolten, und an schaden. Auch fullen die Appellation auf den Gerichten geen, und gefiehrt werden, wie von alter herkummen ist, desgleichen foll der paan

yber das bluet von dem Landts Fürsten empfangen, der auch ihren Ambtleüthen, fo sy schickt, an widersprechen, und verziechen soll gelihen werden.

Und ob wir baide, oder unser ains, vor, oder ehe wir Ehelich beygelegen wern, mit todt abgeen wurden, da Gott vor seyn welle! so soll dise thedung, und berednus ganz ab, und tode, und ein thail dem andern derhalben nicht pflichtig, noch schuldig seyn. das fagen wir hiemit zu, bey unsern Fürstlichen wahren truwen, das alles zu vollstrekhen, und zu vollsertigen, wie vorgeschriben ist, und dawider nicht fürzenemen, oder ze thun gestatten in dhein weise, sunder sile punct, und artikhl vest, stet, und unzerbrochen ze halten, an all aufzug, und einred dheinerley sachen. Alles getrewlich, und an geuerde, mit urkund ditz brieus, geben ze Insprukh an Montag vor Sant Erasms tag, nach Christs geburde tausent vier hundert, und in dem drey, und achtzigisten Jahre.

D. Archidux per fe ipfum in Confilio.

(1) Conf. Vol. II. huius tomi lib. I, cap. XIII. S. XX. p.

125;
(2) Alias purchuta. Vid. Infiromentum hic fupra n. X.
adduchum, not. 4.
(3) Non modo Fridbricus, fed & Maximilianus,
eths films, confenium feripto dedit, guem infra num.

XLL vulgamus, cum interim litteras FRIDERICI, que forte interciderunt, Inftrumentum CATHARINA, hic fe-

quens suppleat.

(4) Id quod & factum est, ut ex litteris, infra adducendis, apparebit,

## XL.

#### ANTIGRAPHUM CATHARINÆ SAXONICÆ, SIGISMUNDI ARCHIDUCIS UXORIS, DOTEM EIUS, AC DONATIONEM PROPTER NU-PTIAS CONCERNENS. INSERUNTUR DUO INSTRUMENTA EIUSDEM SIGISMUNDI (1).

ir Katherina, von Gotts gnaden geborn von Sachfen, Erzberzogin ze Oester1484.
reich, ze Steprn, ze Kernden, und ze Krain, Greuin ze Tyroll &c. bekennen XXVII.Febr.
für uns, und unser erben, als uns dann der hochgeborn Fürst, unser lieber herr, Archiduc.
und gemahel, Erzberzog Sigmund von Oesterreich, Fürst, und Graue, der vorgetchriben Omspons. landen , vermecht , und verforgnus umb unfern widen , und morgengab gethan hat , inhalt seiner Liebe brieff darumb ausgangen, die von worth zu worth also lauthen:

Wir Sigmund, von Gotts gnaden Erzberzog ze Oesterreich, ze Steyer, ze Kernden, und ze Krain, Graue ze Tyrol &c. bekennen für unf, unsere erben, und nachkommen, als wir unf dann auf schickhung des almechtigen Gotts ze der hochgebornen Fürstin Frawln KATHERINEN, des hochgebornen Fürsten, herrn Albrechts, Herzogen ze Sachsen, Landt-grauen in Döringen, und Margrauen ze Meisen, unsers lieben Swebers, und Vaters ehe-lichen tochter, mit ehelichen stande verpflicht haben, inhalt der heyrat tedinge, zwischen unf aufgericht, und nachdem unf der bemelt unfer Sweher, und Vater ze der gemelten unfer lieben gemaheln zwainzig tausent guter Reinischer guldein zu begratgut, und beimsteuer zugesagt, die uns auch sein Lieb nach unsern bezitgen von stund an austichten, und pare bezahlen hat lassen, der wir uns auch genzlich, und gar rueffen gewert seyn, sagen auch darauf dieselben sein Lieb der hiemit ganz quitt, ledig und los; darwider haben wir der egemelten unser lieben gemaheln mit wohl bedachtem mute, zeitigen rate, und rechten wilfen ze rechter widerlegung vermacht, und verschriben, vermachen, und verschreiben auch hiemit und in krast dis briefs benantlich acht tausent guter Reinischer guldein sehrlicher gulte ze einem rechten Furstlichen leibgute, und fy darum auf die hernach geschriben Slof, Merckht, Embter, und Gericht verwisen, und versichert, mit namen am ersten auf Thaur, Slof, Ambt, und Gericht, angeschlagen für dreybundert, acht und dreysig guldein, ein pfund, fechs kreizer. Ambras, Slof, Ambt, und Gericht, für nynbundert fünf-zig guldein, zwey kreizer, doch foll dasselbe Slof ihr wider gepauet werden. Tmbs. Slof, Ambt, Marckh, und Gericht, für taufent, achzig guldein, vier pfund, acht kreizer. Stei-nach, Gericht, und Ambt, für fünffhundert, siben guldein, ein pfund, zwen kreizer. Kal-tbarn, Slos, Ambt, und Gericht, für neyn hundert, sechs, und achzig guldein, vier pfund, Söld, die hierinnen abgezogen sind, zu Rinisch gold drey tausent achtendert achtein guldein, ein pfund, acht kreizer jehrlichen nuzung, und gibt, darzu unser Slof Sigmundsburg, mit sambt dem weyer, auch unser behaulung ze Hall, genant Hasegg, verweisen, und versicheren sy auch darauf gegenwirtigklichen mit dem brieffe, mit allen berrlichkaiten, obrigkaiten, leithen, gulten, mannschafften, leben, sehenschensten, gestelltichen, meltichen sichen hicherhaiten, hochen und nideren gerichten, zöllen, wildpennen gesäusen, wegeren sichenzen, vellen, penen, und gemainigklich mit allen, und yeglichen ehren, würden, rechmon. Ausst. T. III. P. I. zwen kreizer, bringt alles in einer simma yber die gewohnlichen Burckbuten (2) und Söld, die hierinnen abgezogen sind, zu Rinisch gold drey tausent achtbundert achtzig

ten, freyhaiten, und zugehörungen, wie wir die dann bisher ingehabt, herbracht, und genossen haben, auch mit fambt allem zeug, vahrender habe, so nach unseren abgang auf den bemelten Slosen gelassen, und gesunden wirdet, und die überteur, die sich triffe vier tausent bundert ein und achtzig guldein, drey pfund, vier kreizer, soll sy jehrlich haben, halbs auf unseren Pfannhaus zu Hall, und den anderen thail auf unserem Zoll am Lug gebüet, ihr von yedem ambt jerlichen ze geben zwey tausent neynzig pfund, zwen kreizer, die ihr auch ze Quatember zeiten aufgericht, und bezahlt fullen werden, und sich yedem Ambtmann derselben zweir Embter ze denselben bemelten zihlen an feiner fumma aufzegeben trifft fünff hundert, zwey und zwainzig guldein, drey pfund, fechs kreizer, zwey fierer, zwey penner alfo, daf ihr jehrlich die acht taufent guldein an abgang, oder mangel, völligklichen folgen, des ihr auch unfer gegenwürtig Ambtleüthe geloben, und sweren sullen, so das ze schulden kombt, ihr yeder mit seiner anzahl gewertig zuseyn. Wir wellen anch hinfür keinen Ambtmann zu denselben Æmbtern sezen, darzu ordnen, er hab fich dann vor alles das verbunden, verschriben, und gesworn, daf der, so vor ihm gewesen ist, gesworen, und verbunden hat, und vor soll sich der vorgesezt auch nicht entsezen lassen. Hierin nemmen wir aus, und behalten unf, unsern erben , und nachkumen bevor , die Erbhuldigung , Perckwerch, Landraisen, Landsteur , und ander mitleiden, fo fye zu zeiten, unser gemaine landschafft, tragen mues, öffnung der Slof, die appellation, und den pan yber das blut, als das alles in der heyratedung aigent-lichen aufgetruckt ift, doch der gemelten unser gemaheln, an dem, so sy haben soll, und ihr zustehet, unentgolten, und unvergleiffentlichen. : zustchet, unentgolten, und unvergleiffentlichen. Also ob wir mit tode abgehen, und uns yberleben wurde (das ze dem willen Gottes stet) das sy alsdann die bemelren Slos, Merchht, Æmbter, und Gericht mit sambt allen ihren gerechtigkeit, nuzen, und zugehörungen, auch die yberig summa jehrlicher gilte auf dem bemelten unsern Pfannhauf ze Hall, und zoll am Lug, wie vor stet, zu ihren Fürstlichen Leibgeding einnemmen, haben, besizen, niessen, und gebrauchen soll, und mag, als solichs Leib-gedinges recht, und herkomen ift, an unser erben, und nachkummen, und menigkliches irrung, hindernus, und widersprechen, haben auch darauf befolchen, und geschaffen, mit den Pflegeren, Ambt-leüthen, und Zolleren der bemeiten Slof, Merchht, und Æmbter, auch den leüthen, darzu gehörend, der vorgenanten unser lieben gemaheln, oder ihren anwelden ze globen, und fweren, so das ze schulden kumbt, ihr ze ihren Leibgedinge, getrew, gehorsam, und gewertig ze seyn, als sich dann gebihrt, und solichs Fürstlichs Leibgedings recht, herkomen und gewohnhait ist: doch foll fy bestellen, und darob feyn, nach ihren besten vermigen, das die obbemelten Slof, Merckht, Embter, und Gericht, mit ihren zugehörungen unserm hauf Oesterreich nicht entwendt werden: sy soll auch davon nicht verkauffen, verfezen, oder in ainich wege verendern, fich auch an den gewöhnlichen renten, zinfen, und zufällen benügen lassen, und die leuth daryber nicht dringen, oder besweren, oder des niemand zu thun gestatten, sundern das niessen, und gebrauchen, weil sy lebt, und ihren Wittwe Stul nicht verkert. Wurd fy aber ihren Wittme Stul verkeren, und fye wieder vermehlen, so mügen unsere erben, oder nachkumen solch Leibgedinge ablösen mit achzig tausend guldein Reinisch. Desgleichen ob wir in solicher zeit abgehen wurden, daf die rent, nuz, und gilten der bemelten Slof, Merchbt, Embter, und Gericht eingangen weren, fo foll die bemelte unser liebe gemahel in ihrem zymmer gehalten, und mit ihrem hofgelinde versehen werden. Unser erben, oder nachkumen, Fürsten des lands fullen fy auch bey folichem Leibgedinge handhaben , fy , und die leutht , darin gehörende, schüzen, schirmen, und verteidingen, die widerwerdigen helsen gehorsamb machen, als das, und anderes in der heyrat tedinge alles aigentlichen begriffen, und verschrieben ist. Und ob der gemelten unsern lieben gemaheln an solichen Leibgedinge, und einsaz yez, oder in kunftigen zeiten, icht abgehen wurde, also das sy die acht tausent guldein jehrlicher gilt davon völligklich nit gehaben mögte, in welcher gestalt, weegen, oder weise, das beschehe, so sullen wir, unser erben, oder nachkumen, ihr solchen abgang an anderen enden, zu nechst dabey umgelegen, erstatten, sy der gewif machen, und darum nottürftigklich verforgen; damit sy an solicher bestimbten gilte kainen abgang, oder mangel habe. Und was hienor geschrieben, und gemelt ist, sagen wir zu, bey unsern Fürstlichen würden, alles getrewlich, und an geuerde mit urkund dis briefs. Geben an Pfinztag nach Sand Mathias des Heiligen zwelff Bothen tag, nach Christi geburte tausent, vier dert, und im vier, und achziglien Jahre. Wir Siomunn, von Gotts gnaden Erzberzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden, und ze Crayn, Grase ze Tyrol &c. bekennen sit uns unsere erben, und nachkumen, als wir uns dann aus schickhung des Allmechtigen ze der hochgebohrnen Fürstin, Frewlin Katherinen, des hochgebohrnen Fürstin, Frewlin Katherinen, des hochgebohrnen fürstin, Swebers, und Vaters, Herrn Albrechten, Herzogen ze Sachsen, Landgrafen in Döringen, und Marggrafen ze Meissen, tochter ehelichen verpflicht, und unser bezligen nach oranung der Christlichen Kirchen vollbracht haben, das wir des morgens nach solichen beyligen derselben unser lieben gemaheln, aus rechtem gunst, geneigten, und freindlichen

guten willen, zechen tausent guter Reinisch guldein landswerung, zu rechter Morgengab gegeben, und darum auf unser Pfannhauf ze Halle verwisen, und versichert haben, verweisen, und versicheren sy auch darauf hiemit, und in krafft ditz briefs, also das ihr Lieb, alle dieweil ihr dieselben unbezahlt ausstent, jehrlich tausent guldein Reinisch gilt davon folgen, und ze Quatember zeiten, das fich ze ainer yeden trifft, drithalb hundert guldein Reinisch gereicht, und aufgericht, auch mit der ersten bazahlung auf die nechst künstig Quatember angefangen full werden, und wir fullen folich jehrlich gilt bey unsern leben nit ablösen, aber nach unsern abgang soll unsern erben, oder nachkumen, solich lösung um die bemelte summa vorsteen, und auf ihr ersuchen alzeit stat gethan, doch soll ihrer Liebe folich löfung ain viertail jahr vor verkündet werden. Ihr Lieb foll, und mag auch die bemelte gilt ihr lebtag, und fo lang die nach unfern abgang nicht abgelöft wird, und darfo die abgelöft ist, die zechen tausend guldein haubtgut geben machen durch seel, und leib willen, und in all weege damit schaffen, thun, und lassen, als mit ihren aigen gut, und als solichs Morgengab herkomen, und recht ist. Es sullen auch unser gegen-würtiger, und ain yeder künsstiger Salz Mayer des bemelten Pfannhauf von stund an globen, und sich des verschreiben, solich tausend guldein ihrer Liebe, oder wem sy die schaffet, ordent, oder gibt, jehrlichen obgeschribener mas auszerichten, und ze bezahlen, so lang unz von unsern erben, oder nachkumen solich lösung beschicht, und Sy der glibd. und verschreibung von ihr, ihren erben, oder von denen, dahin sy die orden, oder wenden wurde, ledig gezehlt werden, fich auch nit entsezen lassen, oder des ambts abzestehen, der nachgehende Salz Mayer hab vor gelobt, und fich dermassen auch verschrieben. Wir, unser erben, oder nachkumen sullen, noch wellen sy auch nicht entsezen, dann solichs fey dann vor alles beschehen. Ob sy aber vor uns mit tod bgehen wurde, und die bemelte Morgengab nicht vermachte, oder verschaffte, so fullen wir dieselben bey unsern leben zugeben, niemand schuldig seyn, aber nach unsern abgang soll die sallen auf ihr nechste erben, alles getrewlich, und an geuerde, und empfelchen darauf unsern getrewen lieben Hannsen Maltiss, unsern gegenwürtigen, und ainen veden unsern kunfftigen Salz Mayer zu Halle, daf du der bemelten unser lieben gemaheln, ihren erben, oder wem fy die schafft, vermacht, oder geben wirdet, die genant tausent Reinisch guldein jehrlichen, alle dieweil die nit abgelöst seynd, zu Quatember zeiten, als vorgemelt ist, raichest, und gebeft, und des nit lasselt. Was du ihr also geben, und unf des mit ihren qu:tungen be-weisen wirdest, darum sagen wir dich ledig, und sullen dir an deinen raitungen gelegt, und abgezogen werden, und du thuest daran unser ernstliche meinung. Mit Urkund ditz briefs, geben am Pfinztag nach Sand Mathias des Heiligen zwelf Bothen tag (3) nach Christe gepurde tausent vier bundert, und in dem vier, und achzigisten Jare. wir zu bey unsern Fürstlichen würten für uns, und unsere erben, das dieselben verschreibungen, wenn das ze schulden kumbt, das der allmechtige Gott lang verhieten welle, gehalten, oder gelobt, und in allweeg nach gegangen foll werden, fo vil, und unf, oder un-Geben ze Yunsprugg, am Freytag nach Sand Mathias tag, des Heiligen zwelf Bothen, nach Christi gepurde im vierzehen hundert, und dem vier und achzigisten Jare.

D. Archid. per se ipsam in Consilio.

(1) Conf. P. II. huius tomi lib. L c. XIII. pag. 124. S.

(1) Conf. F. H. mins tom inc. I. C. Attl. pag. 114. 5. XVIII.

(2) Vid. fupra num. X. not. 4.

(3) Id eft XXVI. Februarii. Cum igitur hie paullo ante fateatur Sigismoundus, matrimonialem concubitum tum,

eum hæc feriberet, iam iam pernæum fuilfe, nuptias die an tecedenti celebratas fuilfe, necelle eft, id quod eit. §. XVIII. pag. 124. docemus, quanquam, quod feens fa-œum, diem XXVI. Februarii ab es folemnitate hand ex tenn der tertoeret, fam fam persecum rithe tecedenti celebratas fuiffe, necesse est, XVIII. pag. 124. docemus, quanquam, ctum, diem XXVI. Februarii ab ea solen cludentes.

#### XLI.

#### CONSENSUS MAXIMILIANI I. ROM. REGIS, IN MATRI-MONIUM SIGISMUNDI CUM CATHARINA SAXONICA

ir Maximilian, von Gots gnaden Römischer König, zu allen zeiten mehrer XXI. Ion.

Robbingag zu Oellerreich, und Hörzog zu Burgundi, zu Bra- Ex Archivo des Reichs, Erzhörzog zu Oesterreich, und Hörzog zu Burgundi, zu Bra-Ex Archiv band, und zu Geldern &c. Graue zu Flandern, und zu Tyrol &c. bekennen, Archiousali als der hochgeborn Sigmund, Erzhörzog zu Oesterreich, unser lieber Veter, Onnipont. und Fürst, die hochgeborn CATHARINA, Erzhörzogin zu Oesterreich, &c. sein gemahel, unser liebe Muem, und Fürstin, umb ein summ gelts ires beyratguts, und baimstewer auf etlich herrschafft, und Geslosser geweist, und ir die dasir verschriben hat, nach laut der brief, darum aufgangen: das wir auf ersuchen, und bete des benanten unsers lieben Veteren zu folcher verschreibung unsern gunft, und willen gegeben (1) haben, wissentlich mit dem brief, also, das die obbemelt unser liebe Muem dieselben herrschefft, und geslofer fir die bestimbten ir heyratgut, und haimssewr, nach laut der berürten verschreibung, innhaben, nuzen und niessen soll, und mag, also solichs heyratguts, haimssewr, verschreibung, und landes recht ist, ungeuerlich. Mit urkund des brieß, geben zu der Guss am F 2

#### AUCTARIUM DIPLOMATUM.

mittwoch vor Sand Iohanns tag zu Sunnewenden, nach Christri geburde im vierzehen hundert, und darnach in dem fechs und achzigiften, unfers Reich, im ersten Jare. Commissio Domini Regis in confisio.

(1) Conf. Inftrumentum, fupra num. XXXIX. adductum, not. 3

#### XLII.

## SIGISMUNDI, ARCHIDUCIS AUSTRIÆ, MANDATUM, LE-

GATO SUO, AD ALBERTUM, DUCEM BAVARIÆ MISSO, DATUM, NUPTIAS CHUNEGUNDIS, FRIDERICI PLACIDI IMP. FILIÆ, CONCERNENS.

SIGMUND &c.

Memorial an Hörzog Albrechten von Bayrn, des heyrats halben.

1456. KXV. Ind.
Archive
Archive
früntschaft (1)

Und demnach erzelen, als der Erwirdig, unfer fründ, der Bischof von Exfletten (2) jez bey unf zu Triprugg gewesen sey, etwas firnembens, ainen heyrat berirrend, gegen uns angezaigt hab, und dabey zu erkenen geben, das die K. M. und Küniglich wird, damit soll her heyrat firgang gewinnen möcht, wol genaigt sein.

Auch entdeckt, was fich Kayfer, und Künig (3) zu firdrung folchs heyrats begeben haben, nämblich die herrschaft Abensperg mit sambt unser Muemen, des Kayfers tochter, müterlichen clainoten veruolgen zu lassen.

Darzu, als wir durch denselben von Eystetten vermercken, sich unser gnediger lieber herr, und vetter, der Rö: Künig auch etwas hilslicher stewr zutun begeben hat.

Und, als aber derselb von Eysteten uns anzaigt, wie ye dem benanten unsern Herrn, dem Kayser, und Künig, gemaint sey, die verschreibung zwischen unser, und seiner Liebe ausgericht, abzutun, das wir doch sir uns selbs nit ansechten, dann allein denselben Kayser-sichen, und Küniglichen Gnaden zu gesallen, leiden möchten: und dabey weiter angezogen, das wir uns zu sirdrung solchs heyrats auch sinden lassen wellen, als ein frind etwas unser Muemen, des Kaysers tochter, zu merung solchs heyratguts: doch das damit die verschreibung vorgemelt abgestelt werd, iber das so ir vom Kayser, und Künig veruolgen sol, erschießen zu lassen.

Des wir der sach zu gut, damit folcher löblicher heyrat gesirdert, und nit gehindert werd, auch baiden unsern guedigen lieben herren, und vettern, Kayser, und Künig zugefällen, und darzu um sunder lieb, und frintschaft, so wir zu baiden unser Muemen, und Obeim, Hörzog Albrechten, tragen, zutun, so uil und uns leidlich, und billich anzumueten wol gebirt, genaigt sein.

Und haben uns demnach mercken lassen gegen dem benanten unserm frind von Eysteten, XXM guldin erblich veruoigen zu lassen, und zu geben, und die ve von zwainzigen einen zwoerzinssen, das sich jährlich tausent guldin zinst trift, auf unser Grauschaft Hochemberg zuuersorgen, oder aber auf widerfal nach abgang unser Muemen XXXM guldin haubtguts, und dauon XV° guldin zu zinst, mit gemelter versorgnis zu geben.

Auf folch mainung mögt ir noch ain zeit verharren, in hofnung, fein Lieb werd das zugeben: wo aber ye unfer Obeim, Hörzog Albrecht, darein nit verwilligen wolt, mögt ir feiner Lieb fichalten, daf er felber ermeise, was fruchtbarkait dem Hauf Bayrn und auch unsern Hauf Oesterreich daraus erwaxen möge, das doch dem beiligen Reich, und aller Christinbait trost, und hilf geperen, und zum allermeisten seiner Person zu ere, gut sirdung, und aller gnad, so sein Lieb in kinstig zeit bey Kayser, und Kinsig erlangen mög erschiedsen wurd.

Demnach sein Lieb mer auf solch frintschaft, und künstig sirdrung wegen welle, dann ain wenig guts: und auch bedencken; was wir tun, das solchs aus keiner pslicht, sunder allein aus lieb, und frindschaft, so wir seiner Liebe geneigt sein, geschee. Wir achten auch die verschreibung, so zwischen unser, und sein Liebe ausgericht ist, nit als hoch, das wir die mit solchem gelt wolten ablegen; dann dieweil wir leben, erwachs uns kain beswerd daraus; darzu solt sein Lieb vor uns abgeen, möchten wir uns doch dergegen verschriben, auch freien, darzu sein wir noch in hofnung, durch hilf des Allmechtigen selber leibs erben zu bekomen, und obwol sein Lieb die Stost jezmals geruebihlich innhett, so möchten doch sy in kainen weeg II guldin järlich ertragen.

Doch

#### AUCTARIUM DIPLOMATUM.

Doch nicht destminder, wo im solch wege anzunemben nit gemaint sein wolt, mögt Ir Eu von unsern wegen XL<sup>M</sup> guldin begeben, davon 11<sup>M</sup> guldin zu zinssen, und deren verforgen auf der gemelten unser Granschaft Hochemberg, wie oben gemelt ist, albeg 1<sup>M</sup> guldin mit XX<sup>M</sup> abzulösen; doch wo unser Muem an leibs erben abgieng, das solch XL<sup>M</sup> guldin mit XX<sup>M</sup> abzulösen; doch wo unser Muem an leibs erben abgieng, das solch XL<sup>M</sup> guldin mit XX<sup>M</sup> abzulösen; din uns, oder unsern erben, des bemelten unsers Hauf Oesterreich, widerum haim fielen. Wo fy aber leibserben miteinander iberkemen, das dann nach ihrem tod XXM guldin No 1) and the substantial habitum substantial habituments and the andern MXM guldin auf den erben, von ir baider leib geborn, mit vorbehaltung der ablöfung, wie oben gemelt ift, beleiben. Alles trewlich und an geuerde mit den peften fueg zu han-dln, als ir wol wift, doch in allweeg, damit Kanfers und Künigs geuallen firgang hab, die verschreibung damit abzutun, und zu tötten.

Wo Eu aber icht not beduncken wolt widerumb an uns zubringen, folt ir auch tun-

Damit ift abgeuertigt Graf Iorg von Sanagans, der von von Rapolftein, Dietrich von Harras, und Doctor Arestotiles. Actum zu Ynfprugg an Sand Iacons tag anno &c. LXXXVII

(1) Cost. P. II. huius tomi csp. XVI. p. 141.
(2) KB is Wilhelmus ex nobiii Ismiia de Reichemans, electrus anno 1460. de XVI. [Ismassi'i], descuiit 1496. XV.
(XI. Decembris, pro Cakire Faidello Placida, & Rom. Reg. Maximiliando biida legationibus Innefus. Vid.

#### XLIII.

MANDATUM SIGISMUNDI ARCHIDUCIS, LEGATO SUO, AD AULAM CÆSAREAM DIRECTO, DATUM, AD MEMORATUM MATRIMONIUM CHUNEGUNDIS, FRIDERICI PLACIDI IMP. FILLÆ, PERTINENS (1).

DES HEYRATS HALBEN.

wischen der Kayfers tochter, framen Kunigund &c. und Hörzog Albrecht

von BAYRN. Du folt auch seiner Kayserlichen M. entdegken des heyrats halben, wie wir folchen heyrat in firgang richten möchten, übung bey unferm Oheim Hörzog En Archive.

Albrechten von Bayrn gehabt haben, und finden feinthalben nicht anders, dan guten Archive. willen, und vermeinen, souer sein K. M. die herrschaft Abensperg Im, und seinen erben zu Omipont. Lehn lihe, und die dem bemelten Hörzog Albrechten an irrung mit fambt der Kayferin Rainaten zu feiner tochter veruolgen, doch daf fich fein K. G. fir fich felbs auch mit etwas gelts, als der Vater merken lieff, fo hat unfer herr, der Künig, fich gegen unfern
Raten zu Im der, und ander fachen halber gefandt, XXM guldin zu zelchieften, auch
mercken lassen, zu solchem der sach zu gut, in ansehung, was nuzs dem H. Reich, und
unserm Hauf Oesterreich aus solchen heytat erwaxen mag, sein wir genaigt XLM guldin auch
zegeben, und derfelben auf unser herschaft Hochemberg zu versorgen jerlig dauon IIM guldin, ye von XX. einen zegeben, zu uerzinsfen, auf ablöfung albeg mit XXM 1M abzulöfen, fo wir unf vorbehalten; damit das löblich firnemen nit verhindert, auch die verschreibung, fo Hörzog Albrecht umb etlich unser Sloff in Intal hat abgestelt, und heraus geben werden.

Und darauf fein gnad ermanen, felber aus angeborner vernunft zuerwegen die fruchtbarkeit, fo daraus uniferm Hauf Oelferreich, befunder zu difien zeiten, 50 demfelben unferm Hauf fo mergklich befwärd, und widerwertigkait obligt, veruolgen mag.

Auch daf feiner gnaden tochter unser Müm, der farn alt, und Irs leibs, und vernunst zu folchem heyrat geschickt, und recht zeitig ist; das ye schimpslich zu achten wer, solt fy in dem wesen lenger aufgehalten werden.

Dan, ob Gott will, durch sy noch vil löblicher frucht, und Firsten in das Reich erwaxen mügen, der daffelb Reich und unfer Hauf Oesterreich gar wol noch erfreyt mügen

Und wellest ye vleiss haben, damit die fach nit auf lang banckh gesezt werd, so doch vil guttäte, so damit firgang gewinnen möchten, verhindert wurden

Wellest auch bey der K. M. vleist haben, sy zu bitten, ob yemand uns gegen seinen gnaden verlagen wurd, oder aber etwas wider uns zu erwerben, und aufzuziehen under-

ftund, folchin nit glauben, auch folchs nit nachgeben, wir feien dann vorhin von feinen gnaden datum auch vermerckt, und zu verantwurtung kumen, daf wir auch albeg firderlich durch unfer Rüze tun wellen, und fein gnaden zu geuallen in allen dingen geftiffen fein wellen, alles mit den peften fügen, als du wol waift.

Ift alles Graf Iof. Niclas von Zolk zu werben beuolhen an mitiche nach Petri ad vincula, anno &c. LXXXVI<sup>to</sup>

(1) Vid. not. I. ad chartam præcedentem.

#### XLIV.

CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER ALBERTUM, DUCEM BAVARIÆ, ET CHUNEGUNDEM, FRIDERICI PLACIDI IMP. FILIAM, INITUS: OPERAM NAVANTE SIGISMUNDO ARCHIDUCE.

1486. XVII. Dec. Ex Archivo Archiducali Oenipant,

ir Sigmund, von Gotts gnaden Erzberzog zu Oesterreich &c. bekennen, als wir auf des Allerdurchleüchtigisten Fürsten, und herrn herrn Fridzieren, Römischen Kaysers, und des Durchleüchtigisen Fürsten, berrn Maximilians, Römischen Königs, under gnedigen lieben herrn, und vettern beselch, macht, und gewalt uns gegeben, zwischen der bochgebohrnen Fürstin, Ihrer gnaden tochter, und Swester, unser lieben Muemen, freulin Kunsonden Herzogin zu Oesterreich &c., und des hochgebohrnen Fürsten, unsers lieben Obeinn herrn Albereuts, Pälenzgräsen bey Rein, Herzogen in Obern, und Nidern Beyrn &c. einen beyrat abgeredt, gemacht, und beschlossen haben, pach laut der besigten abred, darumb ausgericht, von worth zu worthen also lautent:

"Wir Sigmund von Gotts gnaden Erzberzog zu Oesterreich, zu Steyr, zu Kernden, und zu Crayn, Grafe zu Tyrol &c. bekennen, das wir auf des Allerdurheleüchtigisten Fürsten, und herrn, herrn Fridriches Römischen Kaysers, und des Durchleüchtigisten Fürsten, herrn Maximilians Römischen Königs &c. unser gnedigen lieben herrn, und Vettern befelch, macht und gewalt (1) uns gegeben, ein abred eins heyrats gethan, und gemacht haben, zwischen der hochgebohrnen Fürstin, unser lieben Muemen, frewlin Kunigunden, bohrn von Oesterreich, der obgemelten unser gnedigen herrn Tochter, und Swester, und des hochgebohrnen Fürsten, unsers lieben Oheim, herrn Albrechten, Pfalenzgrafen bey Rein, Herzogen in Obern, und Nidern Beyrn, in massen hernach geschriben folget. Item zu erst foll die Kayserliche Mt. die bemelt seyn tochter dem genanten unsern lieben Oheimen, Herzog Albrechten, zu dem Sacrament der heiligen Ehe geben, und darzu Ihn, und feinen erben die herrschaft Abensperg, und was durch des von Abensperg todt dem Reich heimgefallen ist, leihen, also, das das furan alles zu seinem Fürstenthum gehören, und dabey bleibn soll. Item sein Kanserlich Gnad soll auch der genantn seiner tochter, unser lieben Muemen, geben, und folgen lassen alle ihrer frauen, und Mueter, löblicher gedechtnus, vahrende habe, fo ty hinder ihr verlaßen hat, ungeverlich auf zwainzig tau-fent guldin geacht. Item die Königlich würde foll auch unserm vorgenanten liebn Oheim zu feiner Lieb swester zu heyratgut geben zwainzig tausent guldin Reinisch. Item und wir, vorgenanter Erz-Herzog Sigmund, vierzig tausent guldin Reinisch. Und ob die Königlich würde oder wir, folch summa bar nit bezahlen, bede, oder unser ainer, so soll derselb sein summa dem bemelten unsern lieben Oheimen allweeg von zwainzig guldin ein guldin Reinisch jährlicher gilt verschreiben, und vergwisen auf guten Slossen, und Stetten, die seiner Liebe gelegen sind, und dieselben Stette, oder Slösser seiner Liebe eingeben, und was auf die Pfleger, Vögt, oder Ambtleit jehrlichen gewohnlichen gehet, soll seiner Lieb nit abgezogen werden, funder yber dasseb er von zwainzig guldin ein guldin Reinisch zu gehaben: und solch verschreibung soll auf ablösung stehen, doch das solich ablösung jehrlich vor Sant Marteins tag zugeschriben, und die haubt summa mit sambt dem versällen (zins) auf Liechtmess darnach bezahlt werden. Item dagegen soll Herzog Albrecht Frewlin Ku-NIGUNDEN ihr heyratgut widerlegen mit seebzig tausent guldin Reinisch, und sy gemor-gengaben mit zeeben tausent guldin Reinisch, mit derselben Morgengab soll sy mügen thun, und lassen in ihrem leben, oder mit geschäft nach ihrem todt, in all weeg, wie sy ge-langt, und verlust. Sein Lieb soll auch ihr die bemelten sechzig tausent guldin beyratzut, langt, und vermin. Sein Lieu foir auch in die beinetten jeuwag raujem gutam negratgut, und die feebzig taufem guldin widerlegung, und zechen taufent guldin Morgengab, das al-les in fumma bundert, und dreyffig taufent guldin Reinifeb machet, vergwifen, und ver-ficheren auf guten Sloffen, oder Stetten, also, wo das zu fallen kumbt, inmassen hernach folget, das ihr Liebe alsdann ye von zwainzig guldin ein guldin Reinisch zu gült haben müg, und was auf die Pfleger, Vögt, oder Ambtleit jehrlichen gewohnlichen geet, foll ihrer Liebe nit abgezogen werden, funder yber dassellb ye von zwainzig guldin ein guldin gült haben. Item wo ihr baider Lieb leiblich erben mit einander gewunnen, so soll die widerlegung absein: und gieng unser Oheim, Herzog Albrecht, vor ihr mit todt ab, das Gott

lang gerueh zu verhieten, und ließ leiblich erben, fo fy ihm gebohrn hette, hinder ihm, fo foll ihr beleiben ihr heyratgut und Morgengab die in einer fumma sibenzig tausent guldin Reinisch machen, und all ihr filber geschirr, clainat, geschmuckh, und gepend, und darzu halber tail alles hausrats, filber geschirrs, claider, und clainat, so unser Oheim hinder ihm verlieffe, Darzu fullen ihr, dieweil fy ihren wittibstul nit verruckht, von seinen erben, und nachkumen all jahr jehrlicher gilt folgen, und werden, taußent guldin Reinisch. Item ob ihr baider Liebe ainen, oder mehr leiblichen erben mitainander gewunnen, und die genant Frewlin Kunigund unser Muem, vor unsern Oheim, Herzog Alb-RECHTEN mit todt abgieng, das Gott lang gerueh zu verhüeten, fo foll demfelben Herzog Albrechten, und seinen erben folgen, und beleiben sechzig tausent guldin heyratguts, und fechzig taufent guldin widerlegung, und die vahrend hab, auch die Morgengab, ob fy diefelb Morgengab nit verschaft, oder gegeben hette. Item ob fy aber nit leiblich erben mitainander gewunnen, oder die erben vor ihr mit todt abgiengen, und sy auch vor unserm Oheim, Herzog Albrechten, mit todt vergieng, das Gott lang verhieten welle, alsdann foll die Morgengab, fouil fy der nit ybergeben, oder verschaft hiett, und die sechzig tau-fent guldin widerlegung, unserm Oheim, Herzog Albrechtens, beleiben, und volgen, Jem guanh marigung, anetal Oneili, Arrosog Lebrerier, bereitett, ind volgen, und bey den feebzig taufent guldin beyratguts foll er ainen beylir fein lebtag haben, und nach feinem todt fullen derfelben feebzig taufent guldin heyratguts vierzig taufent guldin bey seinen erben beleiben, und die ybrigen zwainzig tausend guldin wider beimgehen, und vallen an die Herzogen von Oesterreich. Item ob ihr baider Lieb nit leiblich erben miteinander gewunnen, oder die erben vor unsern Oheim, Herzog Albrechten, mit todt abgiengen, und derselb unser Oheim auch vor ihr mit todt abgieng, das Gott lang nit verhenge, alsdann foll ihr volgen, und werden ihr Morgengab, und alle vahrende habe, aufgenommen bar gelt, verbrieft fchuld, getraid, gezeug, und anders, das zu beveftigung, und weer der Stette, und Sloff gehört, und mehr foll ihr nachfolgen ihr beyratgut sechzig tausent guldin Reinisch, und bey ihrer vermechtnus, oder widerlegung der sechzig taufent guldur foll fy einen beyfiz haben ihres leibs lebtag lang, und nach ihrem todt fullen dieselben sechzig tausent guldin der vermechtnus, oder miderlegung wider an seine erben vallen; und dieweil fy ihren wittibstuhl nit verruckht, so sullen seiner Liebe erben, oder nachkumen nit macht haben, ihr die rent und zins, um ihr beyratgut, morgengab, und miderlegung verschriben, abzulösen. Wo sy aber ihren wittibstuhl verruckhen wurde, so sullen unsers Oheims, Herzog Albrechten, erben und nachkumen jehrlich macht, und gwalt haben, folich ihr verfchriben rent, und zins, um ihr beyratgut, morgengab, und widerlegung abzulöfen, wann fy wellen: doch daf folich ablöfung jehrlich vor Sand MARTEINS tag zugeschriben, und die haubt-summa mit samt den veruallen zinsen auf Liechtmess darnach bezahlt werden. Und solich abred soll hie zwischen, und Weinachten noch künftig veruaft, und brief darum aufgericht, auch die verschreibungen, melt unser lieber Oheim, Herzog Albrecht, um vier und achzig tausent guldin Reinisch fagend, von uns, desgleichen die verschreibung, so wir auch umb sechzig tausent guldin Reinisch von seiner Lieb haben, gen einander ybergeben, und abgethan werden. Des al-les zu urkund haben wir vorgenanter Erzherzog Sigmund drey gleichlautend abred-zedln aufrichten lassen mit unserm, und unsers vorgenanten lieben Oheim, Herzog Ahbrechts, Secret beligelt, beschehen zu Insprugg an mittlichen nach Sand Augustins tag (2) anno Domini &c. octuagesimo sexto. "

Und wir nu in laut, und kraft folich abred dem vorgenanten unserm lieben Oheim, und Swager, Herzog Albrechren, aus freyen freündlichen gueten willen zu der vorgemelten unser lieben Muemen vierzig tausen guldin Reinisch zu geben, und zu bezahlen gewilliget, und versprochen haben, auch die beritt heyrats abred ihr zu beschließung ferer anzeigt, das ihrs inhalts vor Weinachten, schierst, brief ausgericht werden sillen; damit dann unsern halben daran nit gebruchs erscheine: so haben wir den genanten unsern lieben Oheimen, und Swager, Herzog Albrechten, der vorbestimbten vierzig tausen guldin Reinisch guter Landtswerung gewert, vergnügt, und entricht mit gnugsamer borgschaft unser unterthanen zu Swaz, die sich als borgen, und selb schuldner darum gegen seiner Lieb verschriben haben, nach laut, und inhalt eins brief darum ausgangen, das auch sein Lieb von uns zu guten genügen ausgenommen hat.

Gereden, und versprechen auch, daran zu seyn, und zu verhelsen, bis der gemelt unser lieber Oheim, und Swager, Herzog Albrecht, solicher gemelter summ guldin auf zeit, und zihl in solcher verschreibung bestümbt, genzlich, und gar, ohn allen Schaden, ausgericht, und bezahlt wird, trewlichen, ohn geuerde. Und des zu wahren urkund haen wir seiner Lieb den brief geben mit unserm Sigel besigelt, zu Insprug an Suntag vor Sand Thomas tag, des jahrs, als man zelet von Crist, unsers lieben herrn, geburde tausent vier hundert und im sechs und achzigisten jahre.

<sup>(1)</sup> Conf. Vol. II. huius tomi lib. I. cap. XVI. pag. 141. (2) Id eft 20. Aug.

#### XLV.

#### DIPLOMA ALBERTI, DUCIS BAVARIÆ, QUO CHUNE-GUNDI, UXORI SUÆ, DOTEM CONSTITUIT (1).

1487. IV. Ianuar. Ex Archivo Archiducali

on Gottes gnaden wir Albrecht, Pfalzgraue bey Reine, Herzoge in Obern, und Nidern Bayrn &c. bekhenen fir uns, all unster erben, und nachkomen, ofenlich mit dem brief. Als wir von dem hochgebornen Fürsten, unsterm fründlichen lieben Oheimen, und Swager, herrn Sigmunder, Erzhörzogen zue Oesterreich, zue Stehr, Kernden, und Crain, und Grauen zue Tyrol &c. in crast aufgerichter, und besigelter aberd des heyrats, zwischen der hochgebornen Fürstin, unser lieben gemahel, frawen Kungunder, geborn von Oesterreich, Pfalzgreuin bey Reine, Herzogin in Obern, und Nidern Bayrn &c. und uns durch sein Lieb gemacht, und bestoßen, der vierzig tausent guldin Reinisch , die uns sein Lieb nach laut desseben heyrats aberd zu der genanten unser lieben gemahl zegeben versprochen hat, durch brieflich urkunt, künstig bezahlung weisend, uns von estlichen seiner Lieb underthanen zu Swaz, als Pürgen, und selbgeltern darum gegeben, gewert, vergnügt, und entricht worden sind. Und uns un gebürt der gemelten unser lieben gemahel die bestimten vierzig tausent guldin auch mit vierzig tausent guldin zu widerlegen, auch sy darzu mit zeeben tausent guldin zu bemorgengaben, und ir solch beyrätzelt, widerleg, und morgengab, in summa neinzig tausend guldin Reinisch tresend, zuuergwissen, und sy der zuuerssichern auf Gestoßen, oder Stetten, allo, das sy, so es ur salen kome, yber das, so gewöhnlich auf die Psieger, Fögt, oder Ambilewt geet, albeg von zwainzig ain guldin Reinisch jerlich zu gult haben mög, wie dann das die vorberürt heyrats-abred zu erkennen gibt, von wort ze worten also lautend: Wir Siemund &c. ut in charta præced.

Darauf fo haben wir gar mit guten willen der vorgenanten unser lieben gemahel dy vorbestimten neinzig tausent guldin Reinisch guter Landswerung, vermacht, vergwisse, und verschriben, vermachen, vergwissen, und verschreiben Ir die, wie das an allen enden am aller creftigisten, und bestendigisten sein soll, und mag wissentlich in kraft des schribnen neinzig tausent guldin, ye von zwainzig ein guldin gerechnet, die di vorge-nant unser liebe gemahl von den vorbenenten unseren Herrschesten, Slossen, und Stetten ira ambten, gerichten, ungelten, zöllen, gelaiten, cästen (2), scharwerchen, und sonst allen andern irn fällen, nuzungen, und zugehörungen, yber entrichtung der Ambtleit, alfdenn jerlich aufzuheben hat finftbalb taufent guldin Reinifch. Solch unfer Herrscheft, Stofs, und Stett, und all ire ambt, gilt, und zugehörung, diefelb unfer liebe gemahel, wo wir vor Ir mit tod vergeen, das Gott lang verhütte, alidenn einnemmen, die nach laut vorberürter beyrats abrede innhaben, mit Pflegern, Richtern, und allen andern Ambtleüten zu belezen, und zu entfezen, auch die güter, darzue gehörig, zue ftüften, und entftüften, macht haben foll, und mag, nach Ir notturft on alle einred, irrung, und widerspröchen aller unfer erben, und nachkomen, und meniclichs von unfer weegen. Doch fo foll fy all Ambleit felbs entrichten, auch die Sloß, und Stett getrülich bewaren, und verforgen nach Irm beften vermügen. Und darauf fo gereden, und verforöchen wir der obgenanten untern lieben gemahel hiemit bey unfern Fürstlichen wirden, das wir nu firan die vorgenauten Herrscheft, Gestufr, Stett, und gült, samenslich, und sunderlich, on Irn willen nit versezen, und verkomern sollen, oder wellen, in einich weise. Ob es aber geschech, fol es doch nit craft haben, und wir follen das alsdenn in ainem monat dem nechsten nach Irm begeren, und ermonen, wider frey, und los machen, on alles widerspröchen, wär auch, das nach unserm tod, unser nechst erben mit yennand zu austüren, oder osen kriegen komen, und derhalb der vorgenanten Herrscheft, Sloß, und Stett darzu notturf-tig wurden, so sol die oftgenannt unser liebe gemahel ine die aus Ir gesynnen ösnen zu ir notturft, doch daf diefelben unser erben, so solcher öfnung begern, sy vor genugsamlich versorgen, und versichern, ob sy berürter öfnung halben an irn gülten, renten, und verschreibungen einigen schaden empsienge, das sy Ir die zu stund on alles verziehen mit andern guten, und gülten erstatten, und beniegen follen, und wellen, also das Ir on Irer vorgeschriben summ gült nit abgangs erschein. Sy mag sich auch aller wildpenn, vörst, wayd, und vischerey, zu solchen Herrscheften, Slassen, und Stetten gehörig, gebrauchen, und der genüessen nach irm nuz, und fromben: ausgenomen der wildpan in Herrschaft Landsperg, sol dem hochgebornen Fürsten, unserm lieben bruder, Hörzog Wolf-

GANGEN

GANGEN &c. als lang Im der von uns verschriben ift, beleiben, und nach craftlosigkait derfelben verschreibung unser vorgenanten lieben gemahel, wie ander der berürten Herrschaft Landsperg zuegehörung, zuesteen, und nachuolgen. Es sollen auch all Lehenscheft, Geistlich, und Weltlich, in den vorgeschriben Herrscheften, Slossen, und Stetten, unsern malichen reben, Fürften zu Bayrı, zu leiben zusfen, ind was in den berütten Stoffen, und Stetten gezeügs, und uns zugehörig wäre, der fol dabey beleiben. Und ob fich yemand understunde', der oftgemelten unser lieben gemahel an Irer verschreibung, gült und nuzung einichen abpruch zethun, das follen Ir unser erben wenden, und sy, und die Irn valt und unrecht beschizen, und beschirmen helfen, nach irn besten vermügen. Wir sollen, und wellen auch bey unsern Pflegern, Richtern, Ambtleüten, und Burgern der vorbenenten Herrscheft, Sloss, und Stett, als oft des not ist, und sy des begert, darob fein, und bestelln unser vorgenanten lieben gemahel zehuldigen, und zeswern, ob wir vor Ir mit tod vergiengen, das fy Ir alsdenn nach innhalt dis gegenwertigen briefs gehorfam, und gewertig sein, auch all rent, gült, und anders volgen lassen sollen soll, nach laut der Sal-pücher: doch so sol sy all Inwoner derselben Herrscheft, Slofs, und Stett, Geistlich, und Weltlich, bey allen Irn gnaden, streyhaiten, rechten, und guten gewonhaiten, die sy von unsern vorsarn und uns herbracht haben, beleiben lassen, und sy dariber unbillicher ding nit befwern in einich weis. Ob auch die obgenant unser liebe gemahel an disem unserm vermächt ainichen abgang hiet, oder gewönne, oder die bemelten Herrscheft, Sloss, und Stett, Ir yber entrichtung der Ambtlaut nit gar sünübalb tausent guldin jerlicher gült ertruegen, fo follen unfer erben fy von andern unfern guten, und gülten, on allen Irn schaden, auch on alles verzichen, erstatten, bis zu genuglamber vollziehung solchs vermächts. Sy mag auch des alles habhaft und bekumend werden auf allem unsern verlassnen gut, lannden, leuten, und gulten, vor allen unsern erben, und gelt, on irrung@ maniclichs geuerd, und arglüft hierinne genzlich ausgeslossen. Und des alles zu kreftigen urkund aller vorgeschriben sachen, so haben wir der vorgenant unser lieben gemahel disen brief mit unserm anhangenden Insigel besiglt, Geben zu Insprugkb an gfinztag nach dem beiligen Neuen Jarstag, als man von Christi, unfers lieben Herrn geburde, zelet vierzechen hundert, und im fiben und achzigiften Jare.

(1) Conf. cit. P. II. huius tomi p. 141. S. XIX.

(2) Kälten nimirum.

#### XLVI.

DIPLOMA SIGISMUNDI ARCHIDUCIS, MAXIMILIANO ROM. REGI PRINCIPATUM, AC COMITATUM TYROLENSEM, ALIASQUE HEREDITARIAS PROVINCIAS TRANSCRIBENTIS (1).

ir Sigmund, von Gottes genaden Erzherzog ze Oesterreich, ze Steir, ze Kern- XVI. den und ze Krain, graue ze Tyroll &c. bekennen, und tun kund offenlich Ex Archidac, mit dem brieu: daf wir angeschen, und betracht haben, die sonder liebe, Archidac, Omipont. und underthenigkeit, fo getrewe unfer untertanen der inneren, und vorderen unfer Lannde, von allen staten zu uns, als Irem rechten natürlichen herrn, und Landts Firsten bisher getragen, und sich aller gehorsam, und gutwilligkeit gegen uns besliesen, und bewiefen haben; damit fy, ir erben, und nachkomen nach unfern abgang mit todt, den doch Gott durch feine barmherzigkeit lang zuuerhüeten gerueh, nachdem wir fy umb folch ir guttaten aus angebornen Firstlichen gemüet zu firsehen mit allen gnaden geneigt sein, bey iren gnaden, freyheiten, löblichen, und alten guten gewonheiten, mit dem fy und unsern vorderen Firsten, und Herren von Oesterreich löblicher gedechtnu gnedigklich firgefehen, begabt, und inen confirmiret, und bestet sein, auch bey recht und aller billigkeit gehandthabt, gefchüzt, und gefchirmt werden, auch nach folchem unfern abgang vor iberfällen, iberzügen, und befchedigungen irer leiber, und güeteren verhüet fein, und hinfir, daran uns nit zweiffelt, als getreue untertanen, und Landtleut bey unfern Haufe Oesterreich beleiben mügen: demnach auch Gott dem allmechtigen zu lob, unsern Namen, und Stamen unsers Hauf. Oesterreich ze Eeren, auch derselben unsern Landen, und leüten, wie vorgemelt, ze nuz, fromen, und guet, in ansehung, das wir mit kainen mandlichen Leibserben firsehen, und nun als mit aller blödigkaiten, und täglichen zufallenden kranckhaiten, auch alter unser person beladen sein: haben wir uns aus aigener bewegnüs, rechten wissen, firbetrachtung, auch zeitigen rat, treffenlicher un-ferer, auch anderer unserer herren, und freund Rate rate bey uns trefenlich in großer anzal versamelt, derselben hiernach geschriben unserer firstenthumben, grauschefften, berrschefften, lunden, und gebietten entflagen, verzeigen, und begeben, uns derselben allen, und jeden: nemblich unser grauschafft, und sirstenthumben Elfas, Sungker, Bregsgew, mit sambt der Grauschefft ze Pfirt, dem Swarzswald, der vier Stett am Rein Segzingen, Laussenberg, Waldsbuth, Reinselden, auch der Statt Fillingen, unser Landgrauschefft Nellenhurg, unser Manggrauschefft Burgaw, auch unseren Herrschefften Hockemberg, Tryberg, Veltkirch, Mon. Aust. T. III. P. L.

G Bregenz, Bregenz,

i

Bregenz, Bludenz mit sambt der grauschefft Sunnenberg, dem tal Montafon, unserer herrofft Hohenegg, der Landuogtey in oberen und niederen Swahen, unsers Lands an der Etsch, mit sambt dem Intal, und ganzer unser grauschefft Tyrol, mit sambt den Sechs gerichten in Churwalden, und funft aller, und jeder anderer unser herrschefften, und gebietten, nichts gesondert, so bisher in unser verwaltung gestanden sein; aus sonder lieb, und neigung, so wir zu dem durchleuchtigisten Firsten , herrn Römischen Kinig, zu allen zeiten mereren des Reichs, auch Firsten, und herrn obgeschribener lande, Herzogen zu Burgundi, Brabant, Geldern &c. Graue ze Flandern &c. als beitet innte, letzegen de nagmen, und Sun, und nechst gesüpten freünde tragen, ze seiner Kiniglicher Maiestet hennd, und gewalt ibergeantwurt, entslagen, verzeichen uns auch der, und iberantwurten, die all, und jede infunders wissentlich, in crafft die brieus, was wir derselben seiner Kiniglicher Maiestet daran iberantwurten künden, oder mügen, in freyer donation, und ibergabs weife, wie dann das immer am aller besten, und bestendigisten sein kan, oder mag: also das der vorgenant unser gnediger, lieber herr Vetter, und Sun, die vorgeschriben unser firstentbumb, lande, und berrschefften, nu hinsir mit allen, und jeden Slossen, Stetten, beuestigungen, Merckten, dörsern, weylern, auch allen, und jeden renten, nüzen, zinsen, gülten, toduellen, vellern, pennen, puessen, gelässen, hochen, und nidern gerichten, vogteyen, fehäzen, perckwerchen, glaiten, vörften, wilt-pennen, fehwarz, und hochwälten, wälten, liölzeren, viſchereyen, Geiflichen, und weltlichen lehenschafften, dinstbarkaiten, landraifen, gezogen, landsteuren, steuren, meuten, zöllen, und funst alle ander herrligkeiten, gerechtigkaiten, oberkaiten, ansprachen, gewalttamen, nichts hierin gefondert, noch aufgenomben: wie dann die all an uns kumen, wir bisher ingehebt, und uns von dem heiligen Reich verliehen, zum tail verpfend, oder eingesezt sein, mit voller regierung, und verwaltung inhaben, nuzen, und niessen mag, als wern die erblich an seinen Kiniglich Maiestet geuallen: auch die pfand vom Reich auf sein Kinigliche Maiestet, vorgewend, on unser, und menigkliches von unsern weegen irrung, hinternis, und wiedersprechen; doch mit den firwortten, und der beschaidenhait etlicher nachfolgenden articel, der wir uns baid gnedigklich, und freundtlich, als Vatter, und Sun mitainander nach unsern willen, und geuallen also vertragen, und veraint haben, dern ist also, des ersten: Das unser gnediger lieber herr Vetter, und Sun all, und jede unser untertan der vorgeschriben lande, und gebiete, gnediglichen bey iren gnaden, privilegien, freyhaiten, alten herkumen, und guten gewonhaiten, damit fy von unsern vordern, auch uns firgesehen sein, und löblich herbracht haben, wie dan vorgemelt ist, beleiben lasse, und sy dabey auch, als wir derselben seiner Kinigliche Maiestes genzlich vertrawen, hannthaben, schüzen, und schirmen, inen auch ir Lechen, und fo oft das beschicht, gnedigklich, so viel, und billich ist, allweg verleyhn soll. wir Erzherzog Sigmund durch gnad, und schickhung des Allmechtigen, zu des willen alle ding steen, ainen, oder mer eelich mandlich leibs- erben yberkemen, das den, oder denselben die vorgeschriben land, und herrschafft, so wir der Kiniglichen Maiestet ibergeben, alldan von stund an, on lengers verzihen, auch on mittl, und genzlich on all irrung, d innred zusteen. Dieweil aber dieselben nicht ze iren vogtparen (iaren) kumen sein, sollen die steen mit sambt den vorgeschriben landen, und herrschefften in des bemelten unsers gnedigen lieben herrn, und Vettern, oder ob sein Kiniglich Maiestet, auch wir Erzherzogen Sigmund niten weren, in seiner Kiniglichen Maiestet erben handen, als derfelben gerhaben, und vormund, die auch dieselben unser eelich leibs-erben in der zeit irer vormundschafft, als Firsten, und herren von Oesterreich zugebürt, versehen, und halten fullen. Ob wir aber nit mandlich leibs-erben, wie vorgemelt ist, fonder eelich töchtern frewlin iberkömen, wie vil der weren, die soll sein Kiniglich Maiestet, oder derselben erben löblich halten, und so sy ze iren manparen jaren kumen, mit heyraten, und heyratgütern versehen, als wir Firsten, und herrn von Oesterreich löblich herbracht, und gepflegen haben; gieng aber benanter unser gnediger herr Vetter, und Sun, der Römisch Kinig, vor unfer mit tod ab, alfdann fullen die vorgenanten ibergegeben land, und herrschefften wiederum an uns, und funst nyemand, und dann nach unsern abgang an unser nechste erben, Firsten, und herrn von Oesterreich geuallen, aber on irrung, inntrag, und widerred keinerley fachen, als das unser untertan jez gemainigklich, und infunders dieweil wir fy folcher ibergab, und vertag nach iren gelibd, und pflicht, damit fy uns bisher verwand gewesen sein, entslagen leyblich ayd, die sy seiner Kiniglichen Maiestet, als iren rechten natürlichen herrn, und regierenden Landsfirsten gethan, und gesworen haben, und noch sweren sollen. Weiter das seyn Kinigliche Maiestet die regierung der vorgeschriben ibergegeben lannden, herrschefft, und gepieten nicht von hand gebe, oder verenndere, an funder unsers gnedigen lieben herrn, und Vettern, des Römischen Kaysers, seiner kiniglichen Maieftet Vatter, als eltiften herren von Oefterreich, unfer, auch unfer landschefft, wissen, und geuallen. Und als wir allerlay verschreibungen, es sey auf pfandtschafften, gütheren, schulden, darhinder ettlich steen, und verschriben sein, auch audern

zimlichen fachen halben aufgeen haben laffen, das sein Kiniglich Maiestet die schulden, oder zins darvon bezal, die fo also hinder uns gangen, und verschriben sein, schadlos, und manigklich dabey getrewlich halten, auch nyemand wider folch gemelt verschreibung dring, oder beswere, noch des andern ze tun gestat, in dhein weise. Begeb sich, daf sein Kiniglich Maiestet ainigerlay Stetten, Slossen, Herrscheften, renten, zinsen, nuzen, oder gülten in den innern, oder vordern unfern landen, fo phant ist, erlöset, oder funiten in Kauffweife, oder in ander weege an fich brächt, und diefelb fein Kiniglich Ma-ieftet vor unser mit tod abgeen, oder wir eelich mandlich leibs-erben iberkämen, deshalben die vorgeschrieben ibergegeben lande, und gepiete, in crafft das unsers freündlichen vertrags wider an uns, oder dieselben unser mandlich leibs-erben vielen, wie obgemelt ist, diefelben all, und jede sollen bleiben in nuz, gewer, und gewalt seiner Kiniglich Maiestet, und derselben erben: doch uns, denselben, unser mandlich eeliche leibs-erben, oder derfelben erben, die löfung folcher pfandtschefften, erkaufften, oder zubrachten Slofs, Herrschafften, oder güeter, allezeit vorbehalten; der uns auch sein Kiniglich Maiestet, oder sein erben, wann uns das fliegt, oder eben ift, zum tail, oder famentlich ftatt tun fullen. Es foll auch fein Kiniglich Maieltet uns, unfer gemahl zu notturft unfers Firfilichen flands, und wesens, auf kuchen, casten, keller, und gewand, und anders, alle jar geben zwe, und fünssig tausent guldin Reinisch, die unsern Camermeister, so wir darzu ordnen, durch seine Kiniglich Gnaden obersten Ambtman, und Camermeister in vier tail zu tailen, und alle Quatember benantlich dreyzehen tausent guldin Reinisch geantwurt follen werden, also und in der gestalt, das uns demnach durch denselben unsern Camermeister all wochen zu hannden zwey hundert guldin, und dabey unsern Ambtleuten, Kuch-und Fueunfern felbs termailer, Schenchen, deren Hofichenider, und andern, ze verfehung unfers Hof notturfit, gelt gegeben, und geraicht werden, damit fy speis, wein, suter, klaider, und gewand für uns, und unfer gemahel obgedacht bestellen mügen. Und darzu foll man derselben unserer gemahel von den obgemelten zwey und fünsfzig tausent guldin alle Quatember taichen, und antwurtten funf bundert guldin zu irer Lieb hannden: und foll demnach auf eine jede Quatember uns von dem gedachten unsern Camermeistern, in beysein der gemelten unsern Ambtleüten rechnung geschehen; und was also iber obgemelte versehung von den dreyzeben tausent guldin vorsteet, soll uns samentlich on irrung, und eintrag menigklicks, Doch wellen wir uns iber die zwey, und fünffunsern handen veruolgen, und zusteen. zig taufent guldin hierin vorbehalten haben den Büblbof mit aller nuzung, und anders, fo derfelb hof jerlich ertragen mag, und das uns holz zu unser kuchen, stuben, und camer notturst, wie bisher veruolg: und werde desgleichen hew, strew in unserm marstall, und zu dem vieh, von castran, ochsen, und rinder, ob wir die einstellen wurden, in gleicher gestalt veruolge: und das wir macht haben, allenthalben in den landen ze jagen, und vischen, wo ams süeglich, und gefällig sein will: und ob wir etwa spazieren, jagen, vischen, oder sust lust haben wolten, das wir dann macht haben, am welchen ende uns gefellig fein will, alldo unser weesen mit den, sodann ungenerlich bey uns sein, ze haben : und ob wir etlich in unfer ordnung, die wir dann zu folchen unfern weefen brauchen, nemen wurden, die verschrieben prouision, oder dienstgelt von dem benanten unsern gnedigen herrn, und Vettern, dem Römischen Kinig, oder von uns hetten, den follen wir iber folch per prouision, oder dienstgelt nichts weiter schuldig sein, prouision, oder dienstgelt zu geben: ob wir aber fir uns selbst etlich so gleich prouision, oder dienstgelt nit hetten aufnemen sollen, wir aus den zwey und fünffzig tausent guldin um ir dienste benügig machen, doch das in alle weeg sein Kiniglich Gaad uns in sol-chem so gnedigklichen bedenckh; damit unser baider weesen, als zwischen Vatter, und Sun angeseen, und gnedigklich und vertrewlich gehalten werde: des wir uns dann ongezweiffelt ze seinen Kiniglich Gnaden verhoffen.

Und wir Maximilian, von Gotts gnaden Römischer Kinig, ze allen zeiten merer des Reichs, Erzherzog ze Oesterreich, Herzog ze Burgundi, ze Brahant, ze Gbeldern &c. Graue ze Flandern, ze Tyrol &c. bekennen, das wir also von dem hochgebornen Stomavnden, Erzherzogen ze Oesterreich &c. unsern lieben Vettern, und Fürsten solch ybergab angenommen, und uns gyttlich, und fründlich, als Sun, und Vatter, mit ainander vertragen haben: gereden, und fagen auch darauf seiner Liebe zu, wissenlichen, in kratt dies briens, bey unsern Kimiglich, und Fürstlichen würden, das wir dem allem, und jedem insonders, wie vorgeschriben stat, nachkumen sollen, und wellen, alles getrewlich, und an geuerde. Und des ze warer urkund haben wir egenanter Herzog Stamund unser Insigl, und wir Maximilian vorgenant unser Kiniglich Insigl ze demselben vor an disen brief, der zween gleicher laut gemacht, und unser iedem einer gegeben ist, tun hengken.

Und wir die gemein Landschafft der Grauschafft Tyrol von den vier Stetten, bekennen fir uns, unser erben, und nachkomen, das wir uns hinfir als getrewe undertan, und G 2 Land-leüth, mit aller gehorsam gegen unser allergnedigisten herrn, den Römischen Kinig, und seiner Küniglichen Maiestet erben, als unser rechten natürlichen regierenden Herrn, und Landssirsten halten. Auch wo die sachen zu uallen käunen, das die Römisch Kiniglich Maiestet vor unsern gnedigen Herrn, Erzherzogen Siemund, mit tod vergieng, oder derselb Erzherzog Siemund eelich mandlich leibs-erben iberkäm, tun fullen, und wellen, souil uns hierin zu tun gebürt, und das dieser vertrag, und ybergab lautter inhalt, und begrieff. Und des noch ze merer sicherhait haben wir velstiggelich erpeten den wirdigen, strengen, edlen, vesten, sirsichtigen, und weisen, Abbt Alexien zu Wistem, als von Preklaten, Niclasen von Firmann Ritter, Hauptmann des lands an der Eisch, als von der Ritterschaft, Oswalden Putlingen, das Fürgermeister hie, als von Stetten, und Martin Strausser, als von der gericht wegen, das sy für sich selbst, und unser all wegen, ire Insigl an diesen brief gehengkt haben, doch inen, und iren-erben an scheden. Zeugen umb beten des Insigels sind die wirdigen, wolgebornen, edlen, sirsichtigen, und weisen, Caspar Freyberr, zu Mößerbrag, obritter Hauptmann, und Landvogt in Elsas, Hans, Prior ze Sand Valentin, Ulrich Kotter, Schultheiß ze Ensishaim, und ander mer. Geben, und beschehen ze Ynsprugg am erichtag nach Suntag Oculi, nach Christi gepurde vierzehen hundert, und in dem neinzigisten jare (2).

(1) Conf. P. II. huius tomi lib. I. cap. Xill. §. Xill. pag.

123.
(2) Huc referri oportet antigraphum MAXIMILIANI, Suevici fæderis, sociis impertitum, quo eis sidem, a Stofs-MUNDO, suo in provinciis Ant. Austr. prædecessore datam, tanquam illius fuecellor, & heres, fervaturum fe fpondet. Extat apud Datt e de Pace Imper. publ. lib. II. cap. IX. p. 297. & apud Dumont. Corps Diplom. tom. III. P. II. p. 249.

#### XLVII.

## LITTERÆ REVERSALES CHUNEGUNDIS, FRIDERICI PLACIDI FILIÆ, QUIBUS IURI HEREDITARIO CUICUNQUE IN PATERNA, ET MATERNA BONA, SOLEMNITER RENUNTIAT.

XXVI. Maii. Ex Archivo Archiduc. Omipont.

on Gottes gnaden wir Kunigund geborne Erzherzogin zu Oesterreich, zu Steir, zu Kernnden, und zu Chrain, Gräupnn zu Tyrol &c. Phallnnzgräupnn bey Reine, und Hetzogin in Obern, und Nidern Bairn &c. bekennen fir uns, und all unser erben ofenlich mit diesem brieue, und tun kunt allermenichlich : als der hochgeborn First, Herr Sigmund Erzherzog zu Oesterreich, zu Steir, zu Kernnden, und zu Chrain, Graue zu Tyrol &c. unser lieber Vetter, uns zu dem hochgeborn Firsten, herrn Albrechten, Pfalzgrauen bey Reine, und Herzogen in Obern, und Nidern Bairn &c. unserm lieben gemahel in ehe verpflichtet, und vermähelt, und aus besonder frintlicher neygung uns vierzeig tausent guldin Reinisch zu heymtewr geben, und aber der aller-durchleüchtigift, grosmechtigist First, herr Friderich, Römischer Keyser, zu allen zeiten meere des Reichs, zu Hungern, Dalmaciens, Croacien &c. Kinig, Herzog zu Oester-reich, zu Steir, zu Kernnden, und zu Chrain, Graue zu Tyrol &c. unser goediger, lie-ber herr, und Vatter, uns darzu sechszehen tausent Hungrischer guldin gnediglichen zugefagt hat, und dafir dem gemelten unserm lieben gemahel die Herrschafft Abennsperg mit allen irn Sloffen, und zugehörungen innen lassen soll, so lang, bis die umb die berürten Jebzseben taufent Ungrifch guldin sein Keylerlich Maiestet, oder derselben erben, von dem-felben unserm lieben gemahel, oder seinen erben gelöst wirdet, auch der allerdurchleüchtigist, grosmechtigist First, herr Maximilian, Rümischer Künig, zu allen zeiten merer des Reichs, zu Hungern, Dalmacien, Croacien &cc. Künig, Erzherzog zu Oesterreich Herzog zu Burgundi, zu Britani, zu Brabant, zu Geldern &c. Graue zu Flandern, zu Tyrol &c. unser gnediger lieber herr , und bruder sich gegen uns auch um sechzehen tausent Hungrisch guldin auf ettlich fristen zu bezaln verschriben, und versichert hat, des alles uns fir unfer heymftewr ganz wol benügt. Auf das fo verziechen wir uns fir uns, und all unfer erben alles, und yeglichen unfers veterlichen, müterlichen, und brüderlichen erbs, und darzu aller ander erblichen anfäll, wie fich die in dem löblichen unferm Haus Oesterreich begeben möchten, gegen den obgenanten unsern gnedigen lieben herrn vater, und bruder, und allen iren erben, und nachkomen hinfiro in ewig zeit, alldieweil ain mannsperson, so ein First zu Oesterreich, in leben ist, derhalben dhein ansprach, noch vordrung, weder durch uns felbst, unser erben, noch yemands anderm, nimmermer zu haben, fuchen, noch gewynnen follen, noch wöllen, weder mit geistlichen, noch weltlichen gerichten, noch aufferhalb rechtens, oder auch funft in kein weyse, funder wir wöllen uns des alles, wie dann folchs am allerhöchsten, und bestendigisten craft, und macht haben fol, kan, und mag, auch in dem gemelten unserm Haus Oesterreich herkomen, und gebrauch ist: und insonderheit der steyheiten Vellegiana (1) genant, so frawen personen in folchen hendln zu hilf, und stewr dienen, hiemit genzlichen, und gar verzigen, und

begeben haben, uns auch derselben freyheiten nicht behelfen, noch gebrauchen, und hiewider nicht tun, noch das durch jemand zu beschehen, verschafen sollen, noch wöllen. Und ob auch noch merer verzeichung, dan hierin begrifen, noth were, oder wurde: wöllen wir dafelbs jez, als dann, und dann, als jez hiemit auch getan haben. Alles getreulich, und on generd. Mit urkund dis briefs mit unterm Firstlichen anhangenden Innsigl befiglter, darunder wir uns verpinden, all, und jeglich stuckh, und artigkl, wie obgemelt ist, stät, vest, und unzerbrochen zehalten, und dem allen getrewlich nachzekomen. Und damit folcher handl im rechten beuestet, erstattet, und creftig beleib; so haben wir dem Erwirdigen in Gott Vater, unserm lieben fründe, herrn Sixten, Bischouen zu Freyfing (2), der solchs von dem vorgenanten unserm gnedigen, lieben herrn, und bruder, dem Römi-Schen Künig, beuehl hat, bey unsern Fürstlichen wirden, und eren, all, und jede obgeschriebne meynung zu halten, zugesagt, und versprochen, und des einen ayde zu Gott, und den heiligen, als einer Furstin gebürt, gesworen. Und von Gottes gnaden wir AL-BERGEIT Pfallmagraue bey Reine, Hersoge in Obern, und Nidern Beirn &c. bekennen fir uns, unser erben, und nachkomen, das solche verzeichung, und begebung, so unser liebe gemahel fir fich felbst, und ir erben, obgenanter weis getan hat, mit unserm guten wiffen, willen, und zugeben, beschehen ist, die wir auch in allen iren puncten, artigklen, innhaltungen, und begreifungen mit fambt irer Lieb, stet, vest, und unzerbrochen halten, handthaben, und genzlich dabey beleiben, auch hiewider nicht firnemben, noch tun, oder des jemands zu tun, beuelhen, noch gestatten sollen, noch wollen. Wir wollen uns auch infonderheit des, fouil folche verzeyhung uns, unser beider eelichen Kinder, und leibs erben halb, fo wir jezo miteinander haben, und hinfir gewinnen, berüren mag, als derselben Kinder Vater, natürlicher, und erblicher Gerhab, und Vormund, fir die gemelten unser Kind, in gleicher gestalt, wie unser liebe gemahel, ir Fraw, und Muter, obgenanter weyfe, verzigen hat: damit auch genzlichen, und gar, on alles widerfprechen, verzeichen, und begeben haben, verzeichen, und begeben uns folchs auch hiemit wiffentlich in craft dis brieus. Wie wir dann folchs dem obgenanten unserm fründe, dem Bischoue zu Freysing, bey unsern Fürstlichen wirden, und eren, mit handtgelobten trewen, an rechts Aydes stat zu halten zugesagt, und versprochen, und auch des zu merer si-cherheit, so haben wir unser Innsig! zu der benannten unser lieben gemahl Innsig! zuvor an disen brieue henckhen lassen, der geben ist zu München am sechs, und zweinzigiften tag des monats May, nach CRISTI geburde, vierzehen hundert, und im zwey und neinzigisten Jarn.

(1) Ita Apographum. Intelligit autem Senatus - Confultum Velleianum, quo de abunde Iuris-Confulti. (2) SIXTUS, ex nobilibus de Tannberg, præfuit a pridie

Idus Ianuarii anni 1474. ad XIV. Iulii anni 1495. tefte MEICHELBECK Hiftor, Frifing. tom. II. p. 280.

#### XLVIII.

IOANNIS GALEATII, DUCIS MEDIOLANENSIS, PROCU-RATORIUM, AD CONTRAHENDA SPONSALIA INTER MAXIMILIANUM ROM. REGEM, ET BLANCAM MARIAM, IOANNIS SOROREM (1).

DANNES GALBAZ MARIA Sfortia, Vice-Comes, Dux Mediolani &c. Papia, que Comes, ac Genue, & Cremone Dominus. Eorum omnium, qui nobis fangui- x. Archivo ne coniunguntur, neminem proximiorem habemus Illustr. virgine Blanca Maria, Ex Archivo Archiducali forore nostra, neque cuius præcipuam curam magis gerere teneamur; nam præter- Genipont, quam quod ex tisdem parentibus nobiscum originem ducit , quoddam specimen admirabilis quidam eximius morum, & vitæ candor, simulque mirifica quædam in illa venustas, & prisci pudoris continentia refulget, ex quibus virtutibus ad sanguinis vinculum, amoris in eam nostri ingens quotidie fit accessio.

mine

Ob eas res de ipfius dignitate, & commodis affidue cogitantes, adlecimus animum ad ferenissimum Dominum Maximillianum, Romanorum Regem, cuius Atavus (2) cum uxorem duxerit ex gente nostra Vice-Conitum, ex qua præstaus serenissimus Rex originene traxis: nobis spem præstat, ipsum quoque induci posse, ut sororem nostram accipere coniugem inclinetur: quod si assequi potuerimus, nihil nobis selicius, nihil gloriosius: præstato vero Domino Regi nihil ad perpetuam vitæ jucunditatem optabilius evenire posse, arbitramur : & ut tractari , iniri , confici , & concludi valeat , exploratum habentes , quo rerum ufu, quanta fide, prudentia, & moderatione polleat egregius vir, Heraſmus Bras-сна, Secretarius, & Orator noster, ipsum de consensu, voluntate, & parabula Illustrissimi Domini Ludovici Mari*e Sfortia, Vice-Comitis*, patrui, Locumtenentis, Curatoris, & Capitanei nostri Generalis, ex certa scientia, & de nostræ potestatis plenitudine ac omnibus modo, jure, via, & forma, quibus melius, & validius possumus, Nuncium, Pro-curatorem, & Mandatarium nostrum, ac quidquid melius dici, & esse potest, facimus, constituimus, eligimus, asscissimus, & creamus, ei jus, & potestatem amplam facientes, nomine nostro, ac ipsius Illustrissimi patrui nostri, tractandi, ineundi, concludendique affinitatem, & coningium inter præsitum D. Regem, ac dictam sororem nostram, & quasibet obligationes, & instrumenta faciendi tam pro sponsalibus, quam pro dote, nomine nostro præstato Domino Regi: nec non obligationes quasibet ab ipso Domino Rege, & quovis alio nomine nostro, ac nomine ipsus Illustrissima Blanca, fororis nostræ, recipiendi: concernitation accompany conservations and services and provide manufacture. dentes Herasmo præfato amplum, generale, largum, & speciale mandatum, cum ampla, larga, generali, & speciali administratione in prædictis ea omnia agendi, obligandi, promittendi, gerendi, præstandi, quæ nosmet, si adessemus, agere, obligare, promittere, gerere, ac præstare possemus: promittentes in verbo legalis Principis cuncta, quæ per ipsum Herasmum, Mandatarium nostrum, circa prædicta, acta, promissa, conclusa, & obligata erunt, rata, firmaque habere, ac inviolabiliter attendere, & observare fub obligatione bonorum noftrorum omnium, quæ proinde hypothecata effe volumus, & declaramus. Papiæ fub fide noftri figilli die X. Maii 1493.

IGANNES GALEAZ MARIA, Dux Mediolani &c.

LUDOVICUS MARIA. &C.

(t) Conf. P. II. huius tomi lib. I. cap. XVII. S. XIII. p.

151.
(2) Proavus dicere voluit außor hulus chertæ, intelligendusque Leopol.dus III. cognomento Probus, qui Vizipem, Bannaræ, Ducis Medishanenjū filiam duxit, ut fuo loco dichmus. At non erst ex bac profapia, fed Vi-

er-Comitum antiquiorum, nullam eum gente Sfortia fan-guinis communicationem habentium, nifi ex fexu fequiori, ob BLANCE MARLE, PRILIPPI MARLE, ultimi ex Via ex-Comition, Duch Medicionensis Sile naturalis cum Fran-Cisco Sfortia coningium.

#### XLIX.

## PRÆVIUS CONTRACTUS MATRIMONIALIS, INTER MA-XIMILIANUM I. ROM. REGEM, ET BLANCAM MARIAM SFORTIAM, SEU ERASMUM BRASCHAM, SFORTIADUM MANDATARIUM INITUS (1).

os Maximilianus, Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, Archidux Au-XXIV. Inn. Ex Archivo Archiducali fria, Dux Burgundia, Brabantiaque &c. Diguis mut respectives, hodie, qui est sestum fancti Ioannis Baptista, XXIIII. Iunii 1493. in oppido nostro Gmunden, in nomine Domini nostri IESU CHRISTI devenimus ad infra scriptas conventiones cum Illustrissimo Domino Ioanne Galeaz Maria Sfortia, Vice - Comite, & Illustrisfimo Domino Ludovico Maria Sfortia, Vice-Comite, Duci Bari, feu cum spectabili vi-ro Herasmo Brascha, eorum Oratore, & Mandatario, quemadmodum in mandatis, ipsorum Principum manu, & figillo eorum fignatis, & munitis, per ipsum Herasmum nobis dimiffis, continetur (2).

Primo Nos Maximilianus, Romanorum Rex &c. promitimus in verbo legalis Regis rominatis Principibus,  $\{lluftriffimo\ Ioanni\ Galeaz,\ \&\ Illuftriffimo\ Ludovico,\ Duci\ Ba$ ri, Ten nominato Herasmo, corum procuratori præfenti, velle per noftram legitimam fponsam habere, & de præsenti cum infra scriptis conditionibus in veram & legitimam fponsam nostram nominamus, & eligimus Dominam Blancam Mariam Sfortiam, de Vice - Comitibus, ipforum Illustrissimorum Principum Ioannis Galeatii, & Ludovici fororem, & neptem, & ut hæc res maius robur & firmitatem habeat, & omnes intelligant, nunc esse animum, & mentem nostram, brevi per folemnes Oratores, & mandatarios no-stros desponsari per verba de præsenti faciemus, modo tamen imprimis per ipsos Illustrissimos Principes, Ioannem Galeaz, & Ludovicum corroboratum, & confirmatum fit, quid-quid per nominatum Herasmum, vigore præfentium capitulorum, eorum nomine nobis

Insuper Nos Maximilianus, Romanorum Rex &c. promittimus in verbo legalis Regis prædicte Illustrifismo Domino Lupovict, Duci Bari, feu nominato Herasmo, eius Mandatario, dum potestas Imperatoria ad Nos pervenerit, sive per resignationem serenissimi Domini genitoris nostri, sive per eius obitum, dare in feudum & libere per solemne mit Domini gentoris notiti, ave per custo contain, date in redudin ce noere per forenne privilegium concedere prædicto Illustriffmo Domino Ludovico Maria Sfortia, Vice-Comiti, Duci Bari &c. Ducatum Mediolani, ac Lombardia & Comitatum Papia, ac aliorum dominiorum, civitatum, & terrarum, & in illis modis, & formis, quibus alias concessa fuerunt, per ferenissimum felicis memoriæ Dominum Vinceslaum, Romanorum Regem, Ioanni Galeaz primo Mediolanensi Duci datum Praga anno 1396. Regni Bobemia 34. Romani XX. (3), quæ incipiunt: "VINCESLAUS, Dei gratia Romanorum Rex fem-, per Augustus, ac Bohemia Rex, Illustrissimo Ioanni Galeaz &c. Duci Mediolani, & omnium infra scriptarum civitatum &c. ad quæ oblatio habeatur, & hoc non modo pro ll-" lustrissimo Domino Ludovico, sed etiam pro suis filiis legitimis masculis, & descenden-" tibus ufque in infinitum &c. "

5

Ego vero Herasmus Brascha, nominatorum Principum, & Ducum, Domini Ioannis Galeaz, & Ludovici Orator, Procurator, & Mandatarius, promitto prædicto ferenissimo, & invictissimo Principi Domino Maximiliano, Romanorum Regi femper Augusto, quod Illustriffimi Dominus Ioannes Galeaz, & Dominus Ludovicus, Duces prædicti, faculate in his infra scriptis mea plenaria vtens, pro dote prædicta Illustrissima Domina, Domina in dis inita ictipus dica pictuala vicus, pro une prantas vicus, pro une prantas de Relatina, Bluanca, & expeditione ipforum prioilegiorum modo, & forma, quo fupra, dabunt, folvent, & numerabunt, feu dari, folvi & numerari facient ad beneplacitum pradicto ferenifimo Domino Maximilliano, Romanorum Regi, seu eius Maiestatis legitiuno nuncio, & procuratori, temporibus & conditionibus infra scriptis summam ducatorum quatuor centum millium auri, E in auro iusti ponderis, seu eorum valutam in bona pecunia (4): videlicet quod primo prædictus Dominus Lupovicus teneatur immediate folvere, seu folvi facere prædicto serenissimo Domino Regi, feu eius procuratori, & legitimo nuncio in civitate Gebennarum ducatos vi-ginti quinque mille, & alios ducatos feptuaginta quinque mille infra menfes duos post constrmationen illorum capitulorum, poltea vero statim consumato matrimonio per ipinu fere-nissimum Dominum Maximilianum Romanorum Regem, cum ipsa Domina Blanca, Illustrissimus Dominus Lunovicus teneatur Maiestati sue, seu eius legitimo nuncio, ut supra, dare, & numerare, seu dari, & numerari sacere ducatos centum mille in loco, ubi persona Dominæ Blancæ deliberabitur (5) ad manus, tanquam coniunx ferenissimi Romanorum Regis: deinde elapfo vno anno post consumationem matrimonii alios centum mille ducatos, fub pœna restitutionis totius interesse ad hoc prosequendum, in quemlibet sinem serenissimi Romanorum Regis, vel successorum suorum in casu dilationis huius termini: demum centum mille ducatos, quotiescunque predictus serenissimus Dominus Rex tradet, seu tradi, & consignari faciet prædicto Domino Ludovico Maria Sfortia, Vice-Comiti privilegia prædicti Duca tus Mediolani, ac Lombardia, & Comitatus Papia, Angleriaque, ac aliarum civitatum, locorum, & terrarum &c. prout continetur de verbo ad verbum in privilegio, mihi Herasmo Brascha, seu Illustrissimo Domino Ludovico tradito, scripto in hoc oppido die supra dito, quod est festum sancti Iaonnis Baptistæ, & incipit: Maximilianus, Divina savente clementia Romanorum Rex, & sinit: & baredum, & successorum suorum suorum visibus decernimus applicari. Datum Gmunden sub side nostri sigilli & infrascriptione manu nostra propria, die xxiiii. Iunii 1493. Regnorum nostrorum Romani octavo, & Hungaria &c. quarto.

Ceterum in fupra feripto capitulo prænominatus Herasmus nobis pollicetur nomine præfatorum Illustriffimorum Principum fuorum, Ioannis Galeaz, & Ludovici fummam ducatorum quatuor centum millium pro dote, & privilegiis, quæ fumma excedit commissionem siam de ducatis viginti quinque mille; nam ipse afferit, vigore instructionis, & commissionis siue, non posse nobis promittere, nis ducatos trecentum septuaginta quinque mille. Nos Maximilianus &c. vigore præsentis capituli declaramus, & promittimus, quod prædictus Herasmus non obligaverit prædictos Principes siuos, Dominum Ioannem Galeaz, & Dominum Ludovicum, nist de ducatis trecentum septuaginta quinque mille, sed eandem summam ducatorum viginti quinque millium remitimus ad beneplacitum Illustrissimi Domini Ludovici Ducis Bari, cum Domino Ioanne Bontemes, Thesamraio nostro, auditis per eum rationibus: tunc super hoc sinaliter concludendum.

Ad tollendum vero omnem dubietatem quæ in mentem prædicti ferenissimi Domini Romanorum Regis venire postet, pro confirmatione isforum capitulorum, ego nominatus Herasmus Brascha promitto Maiestati suæ: quod Illustrissimi Domini Ioannes Galeaz, & Ludovicus prædicti, intra duodecim dies posteaquam cum Domino Ioanne Bontemps, Thesawario suo, Mediolanum, vel vbicanque Dominationes suæ erunt, applicuero, omnia quæ in istis capitulis continentur, approbabunt, & ratificabunt quilibet ipsorum, quicquid ad corum particularitatem attinet. Casa vero, quod intra prædictum tempus huiusmodi approbatio, & ratificatio per prædictus silustrissimos Dominum Ioannem Galeaz, & Dominum Ludovicum non fieret, prædictus ferenissimus Dominus D. Maximilianus non teneatur ad aliquam obligationem, in his capitulis contentam, sed ambæ partes in eodem statu, & gradu, in quo ante horum capitulorum consectionem erant, remaneant, & omnino sint. Insuper, ut prædicti Principes, & Domina Blanca intelligant, quod sit Domino noftro Iesu Christo placeret, nos ante ipsam Dominam Blanca ad se evocare, habeat, unde honeste, & fecundum eius dignitatem vivere posit, ex nunc, prout ex tunc declaramus, & ad maiorem cortoborationem declarabimus, & fanciemus per litteras nostras: quod spa Domina Blanca eundem statum, gradum, & conditionem habebit, quam ferenissimus Dominus Genitor noster, serenissimus Dominas Genitoric nostre ordinaverat.

Item prædičius Невазмиз promitit prædičio ferenissimo Domino Махіміціамо, Romanorum Regi, quod prædičti illustrissimi Principes sui dabunt ipsam Dominam Blancam prædičto Domino Regi ornatam velibus, & jocalibus, quemadmodum dignitati sus convenit: & de hoc prædičius ferenissimus Dominus Rex nullam clariorem mentionem sieri

petit; quia non dubitat, prædictos Illustrissimos Principes honori, & dignitati utrarum partuum condignam considerationem, & respectum habituros.

MAXIMILIANUS.

Ego Herasmus Brascha prænominatus, supra scripta capitula, prout iacent, de verbo ad verbum approbo, & consirmo, & in sidem manu propria dicta capitula scripsi, & hic me subscripsi, & sigillum meum appofui.

(1) Conf. P. II. hulus tomi lib, I. cap, XVII. §. XIII. pag.

(2) Effi ex his diplomatibus unum, alterumve apud LuNIGIUM extent; quia tamen potora a nobis hic primum
eduntur, vifum eft, panca illa una addere; ut fingula,
velut uno fafciculo comprehenfa, hebeat Leftor ante
oculor.

(3) Extnt apud Lunig. C. I. Dipl. tom. I. p. 425.
(4) Plus hic, fed data tamen opera promitti, quam date,
& accipere in animo erat, oftendimus P. huius tomi III.
Leco fupra cit. fidemene facinium Infirumenta fequentia.
Vid. Infirum, num. LII. addocendum.

(5) Id eft: tradetur, configuabitur; a Gallico: liever, dehver.

#### L.

#### MAXIMILIANI I. R. R. PLENIOR CONFIRMATIO CON-TRACTUS PRÆCEDENTIS

AXIMILIANUS, Divina favente clementia Romanorum Rex femper Augustus, ac XXIV. Jun Ex Archi Archidue. Hungaria, Dalmatia, Croatia &c. Archidux Austria: Dux Burgundia, Britaniæ, Lotharingiæ, Brahantiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, & Gheldriæ; Comes Flandria, Tyrolis, Arthesii, Burgundia, Palatinus, Hannonia, Holandia, Zellandia, Namurci, Zutphania, & Meclinia, Marchio sacri Imperii (1), ac Dominus Frixia, & Salinarum. Nihil magis alienum, atque incongruum fideli Christiano, præsertim Principibus, cum ad ætatem maturam pervenerint, ( si vitam religiosam ducere nequeunt ) esse perspicimus, quam vitam celibem ducere; nam hi, qui ita vivunt, nisi caste, & pudice sit, præterquam quod Sacrosaneta Romana Ecclesia legibus contraveniunt, nomen etiam propter sobolis defectum, nobilissimarum domuum statim extinguitur, & Principatus, & Dominia irruunt, & dissipantur. Cum igitur nos ad ætatem virilem pervenerimus, & amplissima Regna, & Dominia, Dei gratia & benigitate habeamus, nullique de fanguine nostro sint, qui post Nos legitime ea hæreditare, gubernare, & conservare possint, quam Illustrissimus Dominus Parlippeus, filius noster amantissimus, qui cum unicus sit, & mortalis, ac etiam si alios filios haberemus: unicuique, Deo dante, amplissimum flatum, atque dominium dimittere poterimus; mature decrevimus, hanc celibem vitam amplius ducere nolle. Cumque din cogitaverimus, quonam vertere deberemus, animum nostrum ad Illustrissimam Dominam Blancam Mariam Sfortiam de Vice-Comitibus, ex quondam Illustrissimo Domino Galeaceo Maria Sfortia, Vice-Comite, Duce Mediolani, ortani quæ præterquam, quod ex gente nobilifilma originem trahat, unde & nos orti fumus; nam atavus noster suam de Vice-Comitum gente uxorem duxit (2) quoddam etiam specimen admirabilis indolis, quidam eximius morum, & vitæ candor, simulque mirifica quædam in illa vetusti, & pristi pudoris continentia refulgere, a pluribus

nobis affirmatum fuit. Ad hoc etiam unum accedit, de quo non parvam existimationem fecimus: quod præter alios nobilifimos eius affines, Reges (3), Duces, Marchiones, & Principes, Illustriffimum patrum habet Ludovicum Mariam Sfortiam, Vice-Comitem, Vice-Comitem, qui eam ceu filiam fuam colit, & amat : atque cum admirabili prudentia, iustitia, & aquitate quit eain cett maan toan contravit, amplificavit, & gubernat, & apud omnes Principes fideles & infideles, non mediocriter, nec immerito quidem, æltimatur; nam præterquam quod prudentiffimus, magnanimus, & iuftiffimus fit, ita etiam in necessitatibus amicorum, affinium & confederatorum suorum se exhibuit, ut illi, quibus auxilium præstitit, nullum maius amoris fignum ab alio offuit, neque ab amico expectare, nec honeste desiderare potuiffent. His igitur de causis moti, hodie in nomine Domini nostri Iesu Christi, a quo omnis Principatus, dignitas, & honor provenire dignoscitur, ex certa scientia, motu proprio, & non per aliquem errorem iuris, vel facti convenimus cum spectabili viro Heraf-mo Brascha, Oratore, Procuratore & Mandatario Illustrissimorum Principum, Dominomo Brascha, Oratore, Procuratore & Mandatario Illutrifimorum Principum, Domino-rum Ioannis Galeaz Marie Sfortier, de Vice-Comitibus, & Domini Ludovici prædičti, ipfius Dominæ Blancæ fiatris, & patrui, eandem Dominam Blancam in legitimam fipon-fam, & uxorem nostram sponderi, & eligere: & quamquam per capitula, per nos cum prænominato Herasmo contracta & manu nostra, ac sua, atque sigillis nostris signata, & munita, ab huiusmodi matrimonii conventione, & conclusione discedere, nec dissolve-re possimum se jure; tamen ad maiorem corroborationem, & cautelam, & ut omnes inre pointmis de pites, tantin au manche ortooranonem, de canteam, et en office it telligant, ita animum, & mentem noftram effe firmatam, tenore præfentium ex certa fcientia, mota proprio, & noh per aliquem errorem juris, vel facti, declaramus, eligimus, & fancimus, & de præfenti nominamus: prædictam Dominam Blancam Mariam Sfortium, de Vice-Comitibus, noftram veram, legitimam, & indubitatam sponsam, & uxo.

rem: promittentes in verbo legalis Regis, & fub vinculo juramenti Ecclefiæ, huic conclufioni, & promissioni aliquovis modo, causa, vel colore nunquam contravenire, imo, Deo dante, in brevi tempore ad confumationem matrimonii cum ipfa Domina Blanca deveniemus, fupplentes omnem defectum cuiuslibet folemnitatis, claufulis, obfcuritate verborum, Russ, inperiors officer of the control of the contr honeste, & secundum eius dignitatem vivere possit, ex nunc ei promittimus, & fancimus, pro tempore vitæ fuæ, etiam post mortem nostram, si ita eveniret, eundem statum, gradum, & conditionem quam ferenissimus Dominus Genitor noster serenissimæ Genitrici nostræ ordinaverat. In quorum testimonium præsentes sieri iussimus, & registrari, nostrique figilli appenfione muniri, ac manu nostra subscripfimus, datas in oppido Gmunden die 24. Iunii 1493. & Regnorum nostrorum Romani octavo, & Hungaria quarto.

#### MAXIMILIANUS.

m XLVIII, not. 2.

(2) De origine huins tituli vid. Vardius de Sīgili. com.

Flandr. p. 81. 83. & 84. & Levi la Vie de Pbil. II.
tonii. Il. p. n. 47.

(2) Minus ad trudinum hæe exaéta effe, notamus ad charperit.

#### LI.

APOCHA MAXIMILIANI I. R. R. PRO CENTUM MILLI-BUS DUCATORUM, IN PARTEM DOTIS, A BLANCA MARIA MEDIOLA-NENSI, EIUS SPONSA AFFERENDÆ, ACCEPTIS.

AXIMILIANUS, Divina favente clementia Romanorum Rex femper Augustus, ac AXIMIDIANUS, Divina lavente clementia Komanorum kex iemper Auguitus, ac Hungaria &c. tenore præfentium fateniur, habbiffe, & recepiffe ab Illustri.

Glimis Principibus, Domino Ioanne Galeazio Maria Sfortia, de Vice Co-Archidoc. mitibus, & Domino Ludovico Maria Sfortia, de Vice-Comitibus, Duce Bari, ducatos centum mille auri (1), & in auro boni ponderis, Nobis, seu nostro speciali nuncio, vere, & actualiter numeratos in tanta pecunia aurea, & hoc pro parte folutionis illius obligationis per prædictos Illustrissimos Principes, seu Herasmum Brascham, Mandatarium, & oratorem, corum nomine nobis facta, occasione dotis Iliastrissimae Domine Blance Marie Sfortie, de Fice - Comitibus. In quorum testimonium præsentes fieri justimus, & manu nostra propria subscriptimus, ac sigullo nostro munit secimus, datas in oppido nostro Lins die VIII. Iulii 1493. & Regnorum nostrorum Romani octavo, & Hungarie

(1) Plus hic accepto ferre MAXIMILIANUM, quam re ipfa accepit, patet ex charts, infra num. LH. adducenda.

#### LII.

#### ANTIGRAPHUM EIUSDEM MAXIMILIANI, QUO DE DO-TE BLANCÆ MARIÆ CENTUM MILLIA DUCATORUM REMITTIT.

AXIMILIANUS, Divina favente clementia Romanorum Rex femper Augustus, ac Hungaria &c. ad perpetuam rei memoriam, &; ut veritus semper appareat, Ex Aiper bas nostras patentes litteras attestamur, & fatemur: quod quamvis Illustris—eodem. simi Principes, Dominus Ioannes Galeaz Maria Sfortia, de Vice-Comitibus, & Dominus Ludovicus Maria, Dux Bari, nobis pro dote Illustrissima Domina Blan-CE Marie Sfortia, de Vice-Comitibus, eorum fororis, & neptis, promiferunt per corum patentes litteras, fubscriptas propriis manibus, & figillatas, & datas, prout in ipsis litteris continetur, fummam ducatorum quatuor centum millium, quam summam etiam iterato promittent Oratoribus nostris, quos ad desponsandam ipsam Dominam Blancam Mariam per verba de præfenti mittemus, & ita prædicti Illustrissimi Principes se obligarunt, & dictis verba de prafenti mittemus, & ita prædicti Iliaftriumi Frincipes le obligatunt, e ciucus Oratoribus fe obligabunt ad folvendum pradictam fummam quatuor centum millium ducatorum pro dote fupra feripta, & in terminis infra feriptis, videlicet centum mille ducatos infra duos menses, alios centum mille ducatos fecuta actuali consumatione matrimonii, & alios centum mille ducatos infra unum alium annum, post prædictum secuturum: veritas tamen sic se babuit, babet, & est, quod praditta summa quatuor centum millium ducatorum fuit apposita tantumodo pro bonore vtrorumque nostrum, ad publicandum factum, sed vera dos praditta ssusstillima Domina Blanga Maria (1), est solum ducatorum trecentum mil-MON. AUST. T. III, P. I.

٠

lium, & ita verum esse, consitemur sponte, libere, & ex certa scientia, non aliquo juris, aut sasti errore dudi: viterius ex abundanti, & quatenus expediat, & nunc, scut ex tuno, liberamus, & quietamus prædictos Principes a summa centum millium ducatorum, quæ revera est supra veram dotem. In quorum testimonium præsentes sieri justimus, & manu nostra propria subscripsimus, ac sigillo nostro pendenti muniri secimus in oppido nostro Linz die IX. Iulii 1493. & Regnorum nostrorum Romani octavo, & Hungariæ &c. quarto.

MAXIMILIANUS.

LUCAS.

(1) Vid, cit. P. II. buius tomi p. 151. S. XIII. ac præfertim p. 152. S. XV.

#### LIII.

ANTIGRAPHUM LUDOVICI MARIÆ SFORTIÆ, QUO SE APOCHAM MAXIMILIANI NUM. LI. ADDUCTAM, ACCEPISSE TESTATUR, ATQUE SUMMÆ, DE QUA IBI MENTIO FIT, SUPPLETIONEM IN SE RECIPIT.

I, Aug. Ex Archivo Archiduc. Osnipant.

UDOVICUS MARIA Sfortia, Vice Comes, Dux Bari &c. fponte, & ex certa fcientia, & non aliquo juris, aut facti errore ducti, conficenur verfus magnificum Dominum Loannem Bontemps, Serenifimi Dominio Maximiliani, Romanorum Regis, Thefaurarium, & Oratorem, qualiter idem Dominus Ioannes nobis confignavit, & dedit quietationem centum millium ducatorum figillatam, & fublcriptam manu propria prædicti ferenifimi Domini Maximiliani fib die octava Iulii 1493. quæ fumma, & quietatio eft pro parte folutionis obligationis dotis illustrifiimæ Dominæ Blancæ Sfortis de Vice Comitibus, neptis nostræ, & privilegiorum Ducatus Mediolani in personam nostram. Veritas tamen fic se habet, & est: quod ad complementum totius dictæ summa centum millium ducatorum adhuc restant exbursandi M. ducati instra duos menses, quos promittimus in side legalis Principis numerari facere infra terminum prædictum præstato Domino Ioanni Bontemps, aut alii legitimo nuncio, & procuratori prædictæ Regiæ Majestatis, in civitate Venetiarum, aut Gebennarum, aut Mediolami, prout prædicto mucio magis placuerit; dummodo idem Dominus Ioannes Bontemps, vel alius Regius nuncius, infra terminum prædictum ad Nos deferant duas quietationes, subscriptas manu propria prædicti Domini Maximiliani, Romanorum Regis, & eius sigillo pendenti roboratas, secundum formam, & tenorem, qui per prædictum Dominum Ioannem Bontemps est ad Regiam Majestatem transmissus. In quorum testimonium præsentes fieri justimus, & nostra propria manu subscriptimus, & nostra propria manu subscriptimus, & nostra propria manu subscriptimus, & nostra onstra feetinus Augusti 1493.

LUDOVICUS MARIA &c.

#### LIV

CONSENSUS LUDOVICI MARIÆ SFORTIÆ IN MATRI-MONIUM BLANCÆ MARIÆ, NEPTIS SUÆ, CUM MAXIMILIANO, ROM. REGE, AC PACTAM EA DE CAUSSA DOTEM.

II. Aug. Ex Archivo UDOVICUS MARIA SFORTIA, Vice-Comes, Dux Bari, ac Ducalis Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Cognitis, & plene intellectis his omnibus, quæ noftro nomine, & mandato gefta, tractata, & conclusa fuerunt per spectabilem Herasmum Brascham, Secretarium, Oratorem, Procuratorem, & Mandatarium nostrum, cum ferensssimo, & cinvictissimo Principe, & excellentissimo Domino Maximiliano, Romanorum Rege, super matrimonio illustrissima Dominæ Blancæ Mariæ Sfortiæ, neptis nostræ amantissimæ, contrahendo cum prædicto serensssimos pomino Romanorum Rege, & super promissione eius dotis. Imprimis gratias maximas agimus omnipotenti Deo, a quo omnia bona procedunt, similiter gratias immortales agimus serensssima regiæ Majestati: deinde approbamus, ratificanus, & constrmanus, & rata, grata, & firma habenus, quaecunque tractata, sirmata, & conclusa surenum per prædictum Herasmum, nostro nomine, tam super matrimonio, quam super dote prædictis cum ferensssimo Domino Romanorum Rege, promittentes in fide legalis Principis, attendere, observare, & actualiter adimplere suis congruis temporibus, & locis, quæcumque per eum conventa, & promissa surenssimo prædicti erenssimimi Domini Maximilian, & quando Oratores, & Mandatarii eius serensssimus ergo prædictam illustrissimam Dominam Blancam in legitimam sponsam, & vxorem prædicti ferenssimimi Domini Maximilians, & quando Oratores, & Mandatarii eius serenssimimis, curabimus, & cum effectu faciemus, quod illustrissima sponsam Blanca Maria per verba de præsenti venerint, curabimus, & cum effectu faciemus, quod illustrissima Domina Blanca Maria per verba de præsenti consentiet in prædictum ferenssimum Dominum Maximilianum, a

ia eius verum, legitimum, & indubitatum sponsum, & maritum, & ita ex nunc, prout the cus verum, legicinum, & industration pointum, & maritim, & la ex nunc, proute ex tunc, attelamur, & frondemus. Item promittimus flub fide legalis Princips pro dote illustrissima Domine Blance Marie dari, solvi, & numerari facienus ad beneplacitum ferenissimi Maximiliani, se eius legitimo Nunicio, & Procuratori summam ducatorum trecentum millium auri, & in auro justi ponderis, sve eorum valutam in bona pecunia, infra scriptis temporibus conventis: & primo solvi facienus prædicto serenissimo Domino Regi, seu eius Procuratori, & legitimo Nuncio in civitate sebenmarum ducatos viginti quinque mille, & alios ducatos septuaginta quinque mille infra duos menses, postea vero statim confumato personaliter matrimonio per ipsum serenissimum Dominum Maximilianum, Romanorum Regem, cum ipsa Domina Blanca, dari, & numerari faciemus Majestati suæ, seu esus legitimo Nuncio, ducatos centum mille, in loco, ubi persona Dominæ Blancæ deliberabitur (1) ad manus tanquam coniux serenissimi Domini Romanorum Regis: deinde elapfo vao anno post confumatum dictum matrimonium, alios  $\frac{M}{C}$ . ducatos sub pœna restitutionis totius interesse ad hoc prosequendum in quemlibet quem serenissimi Domini Romanorum Regis, vel successorum suorum in casu dilationis huius termini (2). In quorum testimonium præsentes sieri justimus, manuque nostra, & sigillo pendenti signavimus, & muniri fecimus, datas Mediolani die II. Augusti 1493.

#### LUDOVICUS MARIA &c.

(t) Vid. fupra Inftrum. XLIX. not. 4.

rium, docemus P. II. huivs tomi p. 151. §. XIII. feqq. intelligiturque ex Instrumento pracedenti.

### ANTIGRAPHUM EIUSDEM LUDOVICI MARIÆ, QUO PRO

PRIVILEGIO, ET INFEUDATIONE DUCATUS MEDIOLANENSIS, AC ALIORUM DOMINIORUM SUORUM CENTUM MILLIA AUREORUM ADPROMITTIT.

unovicus Maria Sfortia, Vice-Comes, Dux Bari &c. accepimus ex relatione magnifici, & circumspecti viri, Domini Ioannis Bontemps, serenissimi, & invichissimi Domini Romanorum Regis Thesaurarii dignissimi, & Oratoris, ipfius rerum fuccessibus plane, dilucideque perspeximus summam benivolentiam, omissoda & dilectionem, quam erga nos habet serenissimus, & invictissimus Dominus Maximillanus, Rus, Romanorum Rex, & quam de Nobis bonam opinionem conceperit, & quod nostro etiam intuitu regia Majellas condescenderit ad matrimonium contrahendum cum Illustrissima Domina Blanca Maria, nepte nostra: deinde ex verbis spectabilis viri Herasmi Bras-CHE, Secretarii, & Oratoris nostri, nuper ex Germania ad Nos reversi, intelleximus, quam prompta, & hilari voluntate Regia Majestas se facilem, & benignam præbuerit, in consentiendo, quod privilegia Ducatus Mediolani, & Lombardia, & Comitatus Papia, ac comentence quod principa Dicaus Pranting, a Communia, a Communia, a Communia de Communia d & descendentes nostros quam aut nostra, aut prædicti Oratotis petitio contineret. Hæc non modo Nos inducunt, verum etiam impellunt, ut non modo acceptissima habeamus, quæ regia Majestas ordinavit, verum etiam in locum immortalis gratiæ habeamus, & ut quæcunque nostro nomine super dictis privilegiis firmata & conclusa suerunt, cum prædicta Regia Majettate, per prædictum Oratorem, procuratorem, & mandatarium nostrum, rata, grata, & firma habeamus. Nos ergo, qui ista beneficia nostris meritis non ascribinus, sed omnia ista, uti Christianum Principem decet, a summo bonorum omnium largitore Deo Optimo recognoscimus: imprimis gratias maximas altillimo Creatori, & humani generis Redemptori agimus: gratias etiam immortales Regiæ Majestati: deinde laudamus, approbamus, confirmamus, & ratificamus, quæcunque ordinata, & conclusa suerunt per prædictum Herasmum nomine nostro, & capitula, per eum firmata, cum serenissimo Domino Maximiliano Romanorum Rege, rata, grata, & firmata habemus. Acceptamus igitur promissionem, quam in verbo legalis Regis prædictus ferenissimus Dominus Romanorum Rex Nobis, seu prædido Herasmo, Mandatorio nostro, secit, quod dum, potestas *Imperatoria* ad eius Maje-statem pervenerit, sive per resignationem serenisimi Domini genitoris sui, sive per eius obitum: quod dabit in seudum libere per solemne privilegium Nobis Ducatum *Mediciani*, & Lombardia, & Comitatum Papia, ac aliorum dominiorum, civitatum, & terrarum, ac in illis modis, & formis, quibus alia concessa fuerunt per serenissimum felicis memoriæ Dominum VINCESLAUM, Romanorum Regem, IOANNI GALEAZ, primo Mediolani Duci, data Pragæ anno 1396. Regni Bobeniæ 34. Romani vero 20. (1) quæ incipiunt: Vinceslava, Romanorum Rex semper Augustus, ac Bobeniæ Rex, Illustrissimo Ioanni Galeaz, &c. (2) Duci Mediolani, & omnium infra scriptarum civitatum, ad quæ relatio babeatur, & boc non modo pro Nobis, sed etiam pro siliir nostris masculis, & descendentibus usque in infrascripta. finitum &c.

& ex Archiduc.

Nos autem in fide legalis Principis promittimus, quod pradicio serenissimo Domino Ma-Kimiliano Romanorum Regi, seu eius legitimo Nuncio, & Procuratori, solvi, & mumerari altualiter faciemus ducatos centum mille auri, & in auro, & susti ponderis, seu eorim bonam valutam in bona pecunia, quotiescunque pradicius serenissimus Dominus Rex tradet, seu tradi, & consignari faciet nobis privilegia pradicii Ducatus Mediolani, & Lombardia, & Comitatus Papia, Angleriaque, ac aliarum civitatum, terrarum & locorum &c. prout continetur in privilegio, supra annotato, in ampla, consueta, & solemni forma, cum publico, & patenti Imperiali sigillo.

Item promittimus sub eadem fide legalis Principis, non publicari dicta privilegia infra annum post mortem serenissimi parentis Imperatoris, aut infra vnum annum, postquam serenissimus Dominus Maximilianus Imperialem administrationem suscepti: hoc vitimum tamen remittentes semper in beneplacito sua Regiæ Majestatis. In quorum testimonium præsentes sieri justimus, & manu nostra subscriptimus, & sigillo pendenti sigillari secimus. Mediolani II. Augusti 1493.

#### LUDOVICUS MARIA &c.

(1) Alias av.
(2) Allegatur hoc diploma etiam in Infrumento, num.

### LVI.

#### ANTIGRAPHUM LUDOVICI MARIÆ SFORTIÆ, MATRI-MONIUM MAXIMILIANI ROM. REGIS CUM NEPTE SUA BLANCA MARIA RATUM HABENTIS, INQUE DOTEM QUATUOR CENTENA MILLIA AUREORUM NUMMUM CONSENTIENTIS.

UDOVICUS MARIA Sfortia, Vice-Comes, Dux Bari &c. Nihil magis cordi diu hahuimus, quam Illustrissimam Dominam Blancam, neptem nostram amantissimam, cum aliquo Principe, ex nobili gente orto, atque virtutibus ornato, matrimonio copulare; cumque plurimum cogitaverimus, quonam vertere deberemus, eleua-uimus animum nottrum ad ferenifimum, & invictifimum Principem, Dominum Maxi-MILIANUM, Romanorum Regem semper Augustum, velut in eum, qui inter Christianos, S animi virtutibus, corportsque prassantia, ac sanguinis genere, aque dignitate nobilio-rem, nec superiorem babet; is enim præterquam pluribus argumentis plane ostenderet, nos & domum nostram singulari amore, & benevolentia prosequi, mirabili etiam prudentia, magnanimitate, æquitate, justitia, integritate, atque eximiis corporis viribus pollet. Orest præterea ex nobilissima, atque vetustissima Gente Austria, in qua innumerabiles Archiduces, Reges, atque Imperatores præstantissimi suerunt, inter quos attavus ipsius serenissimi Domini Maximiliani vxorem ex sanguine nostro duxit (1). Vnum etiam ad hoc accedit, quod serenissimum Dominum genitorem habet Dominum Fridericum, Romanorum Imperatorem, qui ipsius gentis Austriæ nomen & dignitate, & virtutibus summopere ampliavit. Videmus etiam, ipfum ferenissimum Dominum MAXIMILIANUM, Romanorum Regem, prudentia, moderatione, indultria, magnanimitate, æquitate, & justitia usque in hodiernum diem, in quo ad ætatem virilem pervenit, ita egisle, & Deo dante, in futurum aget, ut neminem antea unquam digniorem, atque præltantiorem fuisse Impera-torem, comperietur; hoc enim nobis firmiter persuadet, ut Domui Austria, & nostra, fi Dominam Blancam, neptem noftram, in vxorem habeat, gloriofum, æternumque nomen relinquet.

His igitur de causis permoti, præsertim etiam, quoda servitoribus prædicti serenissimi Domini Maximiliani Romanorum Regis, nobis affirmatum suerat, Majssatem suam aboc matrimonium contrabendum inclinatam esse; missuus ad eum Herasmum Brascham, Secretarium, & Oratorem nostrum, cum amplissimo mandato ad hoc matrimonium cum Majssates sua concludendum, qui præterquam per capitula conseda in oppido Gmunden die XXIIII. Innii 1493. (2), cum iplo serenissimo Domino Maximiliano Romanorum Rege, nomiue nostro convenerit, ut ipsam Dominam Blancam Majssatsi sua in vxorem legitimam dabinus, & Majssatsi sua iam pariter suam legitimam spondam, & vxorem per dica capitula nominaverit: attulit etiam nobis in præsentia vna cum magnisco Domino somini Maximiliani, Romanorum Regis, manu, & sigullo Majssatsi sua signatas, & sigillatas, & in oppido Gmunden XXIIII. Iunii 1493. ex quibus Majssats sua nomodo prædicta capitula approbat, & consistenta, se se destina de novo prædictam Dominam Blancam, neptem nostram amantissmam, in sponsam suam, & legitimam vxorem nominat, & eligit, atque ad consumatonem matrimonii devenire promitit, eique Dominæ Blancatoto tempore vitæ sua cundem statum, gradum, & conditionem, quam serenissima Domina genitrix sua habebat, pollicetur. Cuius rei incredibiliter lætati sumbs, nec

& Deo, & Regiæ Majestati gratias refere possemus. Itaque ut prædictus serenisfimus Dominus Maximilianus, Romanorum Rex, intelligat, nobis gratifima extitiste omnia, quæ prædichis Herasmus Brascha nomine nostro Majestati suæ promisit, non modo aliis litteris nostris, hodie confectis, capitula, inter eos contracta, confirmavimus, ratificavimus, & approbavimus, sed etiam tenore præsentium, ad maiorem corroborationem, motu proprio, ex certa scientia, & non per aliquem errorem juris, &i , promittimus , dare , & libere tradere , ac damus , & tradimus prædictam Illustrifsimam Dominam Blancam, neptem nostram amantissimam, prædicto serenissimo Domino MAXIMILIANO, Romanorum Regi-femper Augusto, in veram, & legitimam sponsam, & vxorem, & ad omnem Majellatis suz requisitionem cum effectu facienus, quod ipia Domina Blanca eundem serenisimum Dominum Maximilianum per verba de præsenti fluum verum, legitimum, & indubitatum fponfum, & maritum capiet, & nominabit, atque, Deo dante, ad confumationem matrimonii deveniet; promittentes in verbo legalis Principis, & fub vinculo juramenti Ecclessæ, huic conclusioni, & promissioni aliquovis modo, causa, vel colore nunquam contravenire, supplentes omnem desectum cuiuslibet folemnitatis, claufulis, obscuritate verborum, & aliis quomodolibet omissis, dici posset, fuis-fe fervandis. Ceterum etsi per litteras nostras, hodie confectas, ex quibus omnia capitula per ipsum Herasmum cum serenissimo Domino Maximiliano Romanorum Rege, nonostro conclusa, ratificamus, & approbamus, videatur, Regiam Majestatem a nobis de dote prædictæ Dominæ Blancæ fatis cantam esse; tamen ad maiorem corroborationem tenore præsentium ex certa scientia, motu proprio, & non per aliquem errorem juris, vel facti, promittimus solvere, seu solvi facere summam ducatorum quatuor centum millium auri, & in auro justi ponderis, sue eorum valutam in bona pecunia: videlicet ducatos centum mille infra duos menses post confirmationem capitulorum, postea statim, consumato matrimonio personaliter per ipsum serenissimum Dominum Maximilianum, cum ipsa Domina Blanca, alios centum mille ducatos, debino post unum alium annum, post since pracedentis incoaturum, alios centum mille ducatos (3). Item promittimus in verbo legalis Principis prædicto serenis Domino Maximiliano, Romanorum Regi, däre ipsam Dominam Blancam, ornatam vestibus (4), & jocalibus, quemadmodum dignitati suz convenit. In quorum testimonium præsentes seri jussimus, & manu nostra signavimus, & sigillo nostro muniti secimus, datas Matindavi dia II Amonti anno 1400. muniri fecimus, datas Mediolani die II. Augusti anno 1493.

LUDOVICUS MARIA &c.

(t) Pranous crat, non ascoust, nec ex hac posteriori Sfor-tiudum gente oriundus, ut ad num XLVIII. not, 2. ani-madvertimus.

(2) Quod edimus hic paullo supra num XLIX.

(3) Quatuor centum millia adpromittit, & de tribus dur-

taxat folvendis loquitur, id quod confilio potius, quam i- errore factum fuilfe, ex Inftrumento num LII. adducto, verifimile fit. (4) De his agit Inftrumentum fublicquens num LX.

#### LVII.

## RATIHABITIO IOANNIS GALEAZ MARIÆ SFORTIÆ SU-PER PACTA MATRIMONII, ET DOTALIA BLANCÆ MARIÆ, SORORIS SUÆ, CUM MAXIMILIANO ROM. REGE.

OANNES GALEAZ MARIA SPORTIA, Vice- Comes, Dux Mediolani &c. Papia, Angleriaque Comes, ac Genue, & Cremone Dominus. Cognitis, & plene intellectis his omnibus, quæ nomine nostro, & mandato gesta, trattata, & conclusa fuerunt per egre- Archiducali gium Herasmum Brascham, Secretarium, Oratorem, Procuratorem, & Mandatarium Ornipont. mostrum, cum serenissimo, & invictissimo Principe, & Excellentissimo Domino Maximi-LIANO, Romanorum Rege, semper Augusto, super matrimonio Illustrissimæ Dominæ Blan-CE MARIE, fororis nostræ, contrahendo cum prædicto serenissimo Domino Romanorum Rege, & fuper promissione eius dotis. Inprimis gratias agimus omnipotenti Deo, a quo omnia bona procedunt, similiter gratias immortales agimus ferenissimæ Regiæ Majestari. Deinde approbamus, ratificamus, & confirmamus, & rata, grataque & firma (habemus), quæcunque tractata, firmata, & conclusa fuerunt per prædictum Herasmum Brascham noftro nomine tam fuper matrimonio, quam fuper dote prædictis cum ferenishimo Domino Romanorum Rege, promittentes in fide legalis Principis, attendere, observare, & actualiter adimplere fuis congruis temporibus, & locis, quæcunque per eum conventa, & promiffa fuerunt. Promittimus ergo, prædictam Illustrifimam Dominam Blancam Mariam in legitimam sponsan, & vxorem prædicti serenissimi Domini Maximiliani, & quando Oratores, & Mandatarii eius ferenissimæ Majestatis cum solemnibus mandatis ad eam desponsandam per verba de præsenti venerint, curabimus, & cum effectu faciemus, quod Illustrisfima Domina Blanca Maria per verba de præfenti confentiet in prædictum ferenissimum Dominum, Dominum Maximilianum, ut in eins verum, legitimum, & indubitatum H 3

sponsum, & maritum, & ita ex nunc, prout ex tunc, attestamur, & spondemus. promittimus sub fide legalis Principis, quod pro dote Illustrissimæ Dominæ Blance Marie dari, solvi, E numerari saciemus ad beneplacitum prædicti serenissimi Domini Maximilia-NI, seu eius legitimo Nuncio, & procuratori summam ducatorum trecentum millium auri, 😢 in auro justi ponderis, five eorum valutam in bona pecunia infra scriptis temporibus conventis, & primo Nos, & Illustriffimus Dominus Ludovicus Maria Sfortia, Dux Bari, patruus, locumtenensque noster honorandissimus, soivi faciemus prædicto serenissimo Do-mino Regi, seu eius Procuratori, & legitimo Nuncio in civitate Gebennarum ducatos M & alios ducatos M. infra duos menfes, postea vero statim confumato matrimonio personaliter per iplum fereniffmum Dominum Maximilanum, Romanorum Regem, cum ipfa Domina Blanca, Nos, & prædictus Illustrissimus Dominus Ludovicus, dari, & numerari faciemus Majestati iux, seu eius legitimo Nuncio, ducatos CM in loco, ubi persona Dominæ Blancæ deliberabitur (1) ad manus tanquam coniux serenissimi Dimini Romanorum Regis, deinde elapío vno anno post consumatum dictum matrimonium, alios centum mille ducatos sub pœna restitutionis totius interesse, ad hoc prosequendum in quemlibet finem ferenislimi Domini Romanorum Regis, vel successorum suorum in casu dilationis huius termini. In quorum teltimonium praeientes fieri julimus, & manu notra, ac figillo pendenti fignavimus, & muniri fecimus, datas Mediolani die II. Augusti 1493.

1 O A N N E S G A L E A Z M A R I A, Dux Mediolani &c.

LUDOVICUS MARIA &c.

(r) Vid . num. XLIX. ad not. 5.

P. CHALCUS.

#### LVIII.

### ATTESTATIO MAXIMILIANI ROM. REGIS SUPER BINAS PRÆCEDENTES RATHABITIONES VICE-COMITUM, IN CAUSSA CAPITULORUM, UTRINQUE SUBSCRIPTORUM.

AXIMILIANUS, Divina favente clementia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungaria &c. Ad perpetuam rei memoriam, & ut veritas femper appareat, nec ulla temporum longinquitate obscuretur, sponte, & ex certa, ac deliberata animi nostri sententia, & non per aliquem facti, aut juris errorem confitemur, & attestamur, quod Illustrissimi Principes, Domini Joannes Galeaz Maria Sfortia, de Vice-Comitibus, & Ludovicus Maria Sfortia, de Vice - Comitibus, posteaque Ioannes Bontemps, Thefaurarius, & Orator noster, ad eos applicuit, approbarunt, & ratificarunt omnia, & fin-Inejawarius, & Orator noter, ac eos appicuit, approoatunt, a raincarunt omnia, & ingula, quæ continentur in capitulis, factis inter nos, & Dominum Herafmum Brascham, eorum Oratorem, & Mandatarium, & quilibet ipforum, quidquid ad eorum particularitatem attinet, confirmavit, approbavit & ratificavit, quæ capitula funt fubfcripta manu noftra, & manu propria prædicti Domini Herasmi, & incipiunt: Nos Maximilianus, & finiunt: considerationem, & respectium habituros. In quorum testimonium prasentes sieri justimus, & manu nostra, ac sigillo nostro signavimus, & muniri fecimus. Datum in Inspruch die XXIIII. Augusti 1493. & Reguorum nostrorum Ramani octavo, & Hungaria &c. quarto. MAXIMILIANUS.

#### LIX.

## TRACTATUS MATRIMONIALIS, A NOTARIIS, ET TESTIBUS SUBSCRIPTIS, INTER MAXIMILIANUM I. ET BLANCAM MARIAM SFORTIAM PER PROCURATORES INITUS.

n nomine fanctæ, indiuiduæ Trinitatis, Patris, Filii, & Spiritus fancti: ac totius coelestis curiæ triumphantis : anno Natalis Domini nostri Issu Christi millesimo qua-tringentessimo nonagesimo tertio, Indicione duodecima, die vero Mercurii vigesimo men-sis Nouembris. Ad conciliandam, in amoreque, & concordia retinendam humanam focietatem nihil conjugali vinculo, quod divinitus institutum constat, magis idoneum, accomodatumue inter homines inuenire posse, præter granissimas sapientum assertiones, quotidiana experientia, omnium rerum magiftra, cunclis apertifimum facere potetti, nulla e-nim alia re non propinquorum modo animi, fed eorum etiam, qui dinerfifimas, atque alienissimas incolunt regiones, quæ ex maritali nexu demulceri, & ad perpetuam indissociabilemque beneuolentiam obstringi consueuerunt; vnde si id inter magnos Principes agatur, certa pax, & vera tranquilitas cunctaque humanæ vitæ comoda terris constituuntur : ad cumulandam vero nominis, & gloriæ amplitudinem supremi illius Principis, cui a Deo optimo maximo Christianorum Imperium, & vita, in recto, & decore custodienda, demandata eft, quid pulchrius, excellentiusue agi potest, præfertim cum ad virilem perfectamque ætatem peruentum est, nec in religione, nec cælibatu vinere constitutum; quod & natura ipsa, &

naturæ Conditor Deus fuadent, ut feilicet in matrimonio vitam agamus. Recto igitur, fapientissimoque consilio cogitasse, ac cælesti potius infusum Spiritu opinari debemus, serenissimum, atque inuictissimum Principem, & Dominum, Dominum MAXIMILIANUM, manorum Regem femper Augustum, ac Hungaria, Dalmatia, Croatia, &c. Regem, Archiducem Austria, Ducem Burgundia, Brabantia, Gheldria, Styria, Carinthia, & Carniole, Comitem Flaudrie & Tyrolis &c. cum celibe vita pothabita, de incundo matrimonio cum illustrissima, & inclyta Virgine Domina Blancha Maria Sfortia, Vice-Comite, ex illustrissimo Galeacio Principe, Mediolanensium Duce, orta cogitavit: nam ficuti fupra omnes Christianos Principes præpotenti, florentissimoque imperio, & Majestate supereminet, ac bene Dininarum virtutum gloriæ, quarum magnitudinem, & excellentiam: cum maximam, admirandamque omnis terrarum angulus prædicet, omittendam censemus; sine con-trouersia antecellit; ita etiam, quod unicum ad Christiani Principis perpetuam & solidam gloriam accedere cognouerat: matrimonium inire constituit, ex quo præterquam, quod Dei, & naturæ legibus fatisfecit, puellam quoque, iisdem Principibus ortam, a quibus & ipfe originem habuisse constat (1), eamque tam mira indole, & honestis moribus excultam fibi delegit, ut ad cumulandum Majestatis suæ gaudium desuturum amplius nihil ei cenferi debeat; præsertim cum hoc affinitatis nexu perpetuo sibi deuinctos certum ei esse potest: illustrissimum Dominum Ioannem Galeaz, Mediolani Ducem, Dominæ Blanchæ fratrem, & excellentissimum Dominum Ludovicum patruum, cuius admirabilis virtus, ac prope Diuina sapientia ita omnibus perspecta est, perque omnium ora ita celebratur, ut potius de eius laudibus minui, quam aliquid addi videretur, fi in eis exornandis, prædicandisque, quisquam initi, (inniti videlicet) contenderet. Cum itaque Mediolanum superioridisque, quisquam init, (innit videlicet) contenderet. Cum itaque Ineaucianum Inperioribus diebus venerint folemnes prædicti ferenssimi Domini Romanorum Regis Oratores, & Mandatarii, Reuerendisimus in Christo pater, & Dominus D. Melchior, Episcopus Brixinensis, Princeps, & Magnisci, ac Excellentisimi D. Ioannes de Volchenstein, Baro, Cafpar de Mechaw, Camerarius, Waltherius de Stadion, & D. Marquardus de Breysach, Præsectus Brigantinus, milites, & D. Io. Bontemes Thelawarius generalis Burgundia, Margundia, Margun jestatis snæ consiliarii, & Imperii sacri sideles dilecti, data eis ab prædicto serenissimo D. Romanorum Rege amplifsima potestate ineundæ affinitatis, & sponsalium, & contrahendi legitime matrimonii per verba de præsenti cum eadem illustrissima D. Blancha, & dotalium rerum, ficuti amplo, & fpeciali mandato conftat patentibus litteris regiis, manu pro-pria fuæ Majeftatis fubscriptis, ac regio figillo pendenti fignatis, quorum tenor sequitur ut infra, videlicet:

MAXIMILIANUS, Diuina fauente clementia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungaria, Dalmatia, Croatia, &c. Rex, Archiva Aufria, Dux Burgundia, Brabantia, Gheldria, Styria, Carinthia, & Carniola, Comes Flandria, & Tyrolis &c. notum facimus uniuersis, & singulis, præsentes nostras litteras inspecturis, quod nos omnibus melioribus modo, via, jure, causa, & forma, quibus melius, validius, fortius, & efficanorious moud, via, juic, cadia, c. confittuinus, creanimus, nominaulmus, & folem-cius potuimus, & debimus, fecimus, confittuinus, creanimus, nominaulmus, & folem-niter deputauimus, noftros veros, certos, legitimos, & indubitatos Legatos, Procuratores, Actores, factores caufarum nostrarum, inscripturarum gestores, & nuncios speciales, & generales, ita tamen: quod specialitas generalitati non deroget, nec econtra, inscripturarum gestores, & nuncios spevidelicet Illustrem Georgium, Ducem Brunswicensem, consanguineum nostrum, Mel-CHIOREM, Episcopum Brixinensem, Principes, Ioannem de Volchenstein, Baronen, Caparum de Mexano (2), Camerarium, Waltberium de Stadion, Marquardum de Breysach, Præfectum Brigantinum, milites, & Ionnem Bontemps, Thefaurarium generalem Sach, Præfectum Brigantinum, milites, & Ionnem Bontemps, Thefaurarium generalem Burgundiæ, confiliarios nottros, & Imperii facri fideles, dilectos, & quemlibet eorum purguaume, commandos notacos, co imperio facto nacios, co quentinate cortim folidam: ita quod non fit melior conditio primitius occupantis, neque deterior fubfequentis, fed quod vnus corum incceperit, alter corundem id profequi valeat, mediare, & finire; dantes, & concedentes eisdem nostris Legatis, seu Procuratoribus, cuilibet, plenariam, liberam, & omnimodam potestatem, facultatem, & auctoritatem; ac mandatum speciale ad tractandum de matrimonio, ac traductione, & assignatione dotis, & rerum dotalium, feu donationis propter nuptias, & specialiter inter Nos, & nostro nomine, cum illustri Principe, & Virgine Beanca Maria, olim illustris Galeacii Maria Sfortia, Vice-Comitis, ac Bone Marie de Sabaudia, tunc eius coniugis, legitima, & naturali filia, matrimonium huiusmodi per verba legitime de præsenti contrahendum, & firmandum, cum ipfius Virginis confanguineis, & proximioribus, ac omnem obligationem, stipulationem, subarrationem etiam perficiendum, & concludendum, quæ in huiusmodi actu, seu in præmissis, & circa ea, quomodolibet suerint necessaria, opportuna, & requisita, & quæ nos faceremus, seu facere possemus, si præmissis omnibus, & singulis interessemus. Promittentes in verbo regio, & sub side Christiani Principis, omnia & fingula, que per supra dictos nostros Legatos, se u Procuratores, seu eorum aliquos, dire: ac non contravenire de jure, vel de facto, feu de quacunque alia causa, fine ratione, quo fic facto, & firmato ex tunc, prout nunc, & ex nunc, prout ex tunc, approbanus, gratificanus, ratificanus, & affirmanus. Eosdem denique Legatos, & Procuratores nostros, & eorum quemlibet ab omni onere, & indemnitate, occasione præmisforum releuaturos. In quorum onnium, & singulorum fidem, ac testimonium præmisforum, præsentes litteras nostras regalis figilli nostri justimus, & fecimus appensione communiri, & roborari. Datum in oppido nostro Inspruck die XXVI. Septembris anno Domini millesimo, quatringentesimo, nonagesimo tertito, Regnorum nostrorum Romani octauo, Ungarici vero quarto annis. MAXIMILIANUS Rex. Ad mandatum D. Regis proprium.

Cum quibus Dominis Oratoribus regiis, excepto illustrissimo Domino Georgio, Duce Brunswicensi, Majestatis suæ consanguineo, qui impeditus contra Turchas, venire non potuit, cum de ipsa affinitate, & matrimonio jucundo trastatum sit per prædicios D. Mediolani, & Bari Duces, & de re dotali mentio habita: tandem inter ipsas partes circa huiusmodi dotalia concordatum, atque conuentum est, ut infra, videlicet: Primo, quod prædictus Illlustrissimus D. Ioannes Galeaz Maria Sfortia, Vice-Comes, Mediolani Dux, & Excellentissimus D. Ludovicus, eins patrius, & Princeps, eidem Serenissimo D. Romanorum Regi pro dote ipfius D. BLANCHE MARIE, fororis & neptis fue, & ipfa D. Blancha quadraginta millia ducatorum auri, vel valorem eorundem, realiter, fectu dabunt, & assignabunt hoc infra scripto modo: Videlicet illico, & incontinenti, postquam præsens tractatus matrimonii per partes hinc inde assumptus, & matrimonium ip-fum per verba de præsenti conclusum, & contractum suerit, eidem serenissimo D. Regi, & eius Procuratori, ad hoc mandatum habenti, centum millia prædictorum ducatorum dabunt, & assignabunt: deinde tempore, quo serenissimus D. Romanorum Rex nuptias, seu confumationem matrimonii celebrabit, alia centum millia prædictorum ducatorum, vel valorem eorundem, eidem Domino Regi, vel, ut præfertur, eius Procuratori dabuntur, & assignabuntur: ab illo consumationis tempore ad annum proxime sequentem iterum atii centenarii millium ducatorum liberam facient solutionem: & ultimo loco, ab illo tempore ad alium annum proximum fequentem, qui a tempore confumationis matrimonii fecundus erit annus, quarti, & ultimi centenarii millium ducatorum, & per consequens supra feriptæ dotis integra folutio fiet, dolo, & fraude, ac omni contradictione femotis (3). Versa vice prædicti serenissimi D. Romanorum Regis Oratores promiserunt, & solemniter ac obligauerunt, & obligant erga nos infra feriptos Notarios publicos, perfonas stipulantes, & recipientes, nomine, & vice eiusdem Illustrissima D. Blanche, & alterius, cuiuslibet interest, vel interesse possit quomodolibet in futurum: quod Majettas fua eidem D. Вългонж Менж in recompensam huiusmodi dotis, seu propter nuptias doalterius, cuiuslibet interest vel interesse possit quomodolibet in suturum: quod Majestas nationem affignabit, & obligabit, & ita ipfi D. Mandatarii, & Oratores, procuratoriis & mandatariis nominibus prædicti D. Regis ex nunc, prout ex tunc, & ex tunc, prout ex nunc eidem Illuftriffimæ D. Blanchæ ibi præfenti, & nobis Notariis ftipulantibus, & recipientibus, eius nomine, ac nomine & vice omnium, & singulorum, quorum interest, vel interelle poterit quomodolibet in futurum, assignauerunt, & assignant infra scripta dominia, & oppida, videlicet Claufiri-Nephurgum in Ducatu Auftria, prope Wiennam, & ad littus Danubii fitum, oppida Leuben, & Iudenburgum, ambo in Ducatu Syria fita: ac oppidum, & dominium Portus Naonis, cum omnibus, & fingulis pertinentiis, redditibus, prouentibus, & jurisdictionibus eorundem, eisdem modo, & forma, quibus fuæ Majestatis serenissimæ genitrici, diuæ Augustæ, obligata, & assignata fuerunt memoriæ Fridericum, Romanorum Imperatorem, suæ Majestatis genitorem colendissimum; & si ipsius serenissimæ Augustæ donatio propter nuptias maior, aut uberior fuerit, quam ce il puns tetemisme August domaio populari di Riperius ella exprefium, tunc ipià ferentisma Majettas hanc donationem propter nuptias Illustrissima D. Blanche etiam augmentabit, & ad æqualitatem nuptialis donationis præ dictæ fuæ genitricis reducet. Insuper cum inter ipsas partes fermo habitus esset, ut decerneretur, quidnâm de reftituenda ipfa dote statuendum foret, præsertim in casu obitus ipsius Illustrissimæ Dominæ Blanchæ, quod Deus avertat, sine filiis ex hoc matrimonio superstitibus, cum per leges Casareas & Imperiales sanctiones dispositum sit : quod mortua uxore in matrimonio fine liberis, dos debeat ad dotantem reverti, requirereturque super hoc ipsorum consensas i idem D. Oratores, habito inter se colloquio, & matura consultatione, cum respondissent : se se de huiusmodi restitutione nihil a Domino Rege suo in mandatis habuisse, & ob id minime eis videri quicquam certi pro Majestate sua promittere, vel obligare posse, nihilominus se sperare dixerunt: Regiam Majestatem, si illius arbitrio rehuic rei ex partium dignitate bene confulturam; propterea autem opinione freti, prædicti Illustrissimi D. Mediolani Dux, & D. Ludourcus confenerunt, ac contenti sunt, & contentantur, hunc restitutionis articulum prædictæ Regiæ Majestatis arbitrio, & declarationi relinquere; sperantes, nihil ab ea factum, & declaratum iri, quod non ex omni parte probandum sit, quodue ab Majestatis Regiæ decoro, & magnanimitate alienum judicari debeat. Pro quibus omnibus, & fingulis fupra feriptis firmiter observandis, & ad-

implendis, prædicti D. Oratores, procuratoriis, & mandatariis nominibus iplius ferenifsimi Domini Romanorum Regis, ac ipia D. Blancha, & Principes, eius frater, & patruus innicent vna pars alteri , & alteri alteri mutuis ftipulationibus interuenientibus promiferunt in verbo legalium Principum, & Oratorum, fe fe, ac prædichum D. Regem prædicha omnia, & fingula femper, & omni tempore firma, rata, & grata habituros, & inniolabiliter oblerusturos, attendituros, & impletituros bona fide, & fine fraude: jurantes prædicti D. Oratores, videlicet Reuerendissimus Dominus Episcopus Brixinensis super pectus eius, reliqui vero Collegæ, & Oratores prædicti, nec non prædicti Illustrissimi D. Blancha, & D. frater, & patruus eius ad facra Dei Buangelia tactis manibns eorum propriis, fcripturis in manibus nostrum Notariorum infra scriptorum, publicarum personarum stipulantium, & recipientium, nomine, & vice prædictorum serenissimi Domini Regis, & Illustrissimæ Domiраж Вельсиж, & cuiuslibet personæ, cuius interest, vel possit in futurum quomodolibet interesse, se se prædictis minime vnquam contrauenturos aliquouis modo, prætextu, colore, causa, vel ingenio, directe nec per indirectum, per se, vel alios, in judicio, nec extra, sub obligatione & pœna amissionis omnium bonorum suorum mobilium, & immobilium, præfentium, & futurorum, parti non obseruanti, vel contra facienti auserendorum, & obseruanti applicandorum; renuntiantes inuicem diche partes exceptioni non facti, & concelebrati huius Instrumenti: & omnium, & singulorum non sic actorum, & gestorum, ommibusque aliis exceptionilors, legibus, & priulegiis, quibus contra prædicta facere, vel venire, aut se tueri posse, quoquo modo prætenderent; mandantes, ac pro more rogantes prædictæ partes, Nos Bartholomeum Hagen, Clericum Patauiensis Diocesis, prædicti D. Brixinensis Episcopi Secretarium & Stephanum Guspertum, Gremonensem prædictorum Prinderschaften. cipum Cancellarium, & publicos Notarios, ut de prædictis vnum, & plura, ficut eis videbitur, conficiamus Instrumentum, & instrumenta eiusdem tenoris ad perpetuam rei memo-Actum in arce Portæ Iouis inclitæ vrbis Mediolani, in Camera rubra ad columbas, in radiis pictas, fub anno, indicione, menfe & die fupra fcriptis. Præfentibus infra fcriptis magnificis & præfantisimis viris D. Antonio de Genariis V. Juris Doctore, & Equite aurato, Excellentissimi D. Ferdinandi Neapolitani Regis, Oratore, D. Georgio Pesano, & D. Benedicto Trinisiano, Equitibus auratis, & Illustrissimi Ducatus Veneti Oratoribus. D. Petro Guizardino, excelia reipublia Florentina Oratore, D. Iacobo Tratto, Illustrissimi D. HERCULIS, Ferraria Ducis, Oratore. D. Urbano de Alba J. V. D. Boni-Montis Ferrati Marchionis, Oratore. D. Matheo Guastanilano, Magnifici D. Ioannis Bentivoli, primarii Bononiensis Oratore, & Magnifico Equite aurato, D. Bartholomeo Chales, predicti Illustriisimi D. Mediclani: Ducis primo Secretario, & D. Io. Angelo de Florentia, ac D. Iasone Mayno, Clarisimis V. J. Doctoribus, & Ducalibus confiliariis secretis: & maximo numero aliorum Baronum, & nobilium testibus notis, & idoneis ad prædicta habitis, vocatis, & rogatis,

Et ego Bartholomeus Hagen, Clericus Patauiensis Diocesis, publicus, juratus, sacra Imperiali aucthoritate Notarius, ac supradicti Reuerendissimi in Christo Patris, & Domini Dni Metchioris, Episcopi Brixinensis Secretarius, scriba juratus; quia præmissis omnibus, & fingulis, dum fic, ut præmittitur, hinc inde fierent, & agerentur, vna cum spectabili viro D. Stephano Gusperto Cremonensi, Ducali Cancellario, & Connotario, ac Dominis testibus præscriptis, præsens interfui, eaque omnia, & singula, sic sieri vidi, & audiui; idcirco præfens hoc publicum Instrumentum per præscriptum D. Stephanum extensum, & ordinatum, manu alterius, me aliis legitime præpedito negotiis, fideliter scriptum, exinde vna cum eo confeci, subscripsi, & in præsentem publicam tormam redegi, fignoque, & nomine meis folitis, & consuetis signaui in fidem, & euidens testimonium omnium, & singulorum præmissorum, rogatus, & specialiter requisitus

Et ego Stephanus Guspertus de Cremona, D. Pauli, Ciuis Mediolanensis, prædicto-rum Illustrissimorum Principum & Dominorum Mediolani, & Barij Ducum Cancellarius, & publicus Imperatoria, ac Ducali aucthoritate Notarius, prædictis omnibus, & singulus dum sic, ut superius scriptum est, agerentur, & sierent, intersui vna cum supra scripto tum dictaui, aliena tamen, mihi fida manu transcriptum, & cum originali sceda diligenter collatum, seu collationatum, & concordare inuentum, in hanc publicam formam redegi. & ideo in fidem omnium præmifforum manu propria fubscripsi, & Notariatus mei fignum appofui confuetum.

<sup>(1)</sup> Hae pro tuenda, sfferendaque maiori, quam re ipfa erat, Nortiodom nobilitate praftabilius, quam verius dici, animadvertimus fupra ad Inftrumentum XLVIII, not. 2.
(2) Paullo fupra legitur Macraw, qua Illuftr. familia hocique foret.

#### LX.

INSTRUMENTUM NOTARIORUM SUPER MUNDUM MU-LIEBREM, BONA ITEM MOBILIA, ET PARAPHERNALIA BLANCÆ MARIÆ SFORTIÆ MEDIOLANENSIS, SPONSÆ MAXIMILIANI I. IMP. (1), QUÆ ULTRA DOTEM ATTULIT.

1493.
II. Decembr.
Ex Apographo Archivi
Archiduc.
Oenipont.

n nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno natalis eiusdem millesimo, quadringentesimo, nonagesimo tertio, Indictione duodecima, die Luna, secundo Decembris. Cum proxime, videlicet die vltimo Novembris nuper elapsi conclusum fuerit, felix faustumque matrimonium per verba legitime de præsenti. & solemni annullorum traditione inter serenissum Dominum Maximilianum, Romanorum Regem, semper Augustum, seu Reverendissimos, & magnificos eius Oratores, & Mandatarios: Reverendiss. in Christo Patrem Dominum Melchiorem, Episcopum Brixinensem, Principem, ac magnificos, & Excellentissimos D. Ioannem de Volchenstein, Baronem, Gasparem de Mectavo, Came-Partiem, Walterum de Stadio, & Dominum Marquardum de Breisach, Præfedtum Brigantinum, milites, & Ioannem Bortemes, Thefaurarium generalem Burgundia, Majeltatis fuæ confiliarios, nomine prædicti Domini Regis ex vna patte, & ferenisimam, & inclitam Virginem Dominum Blancam Mariam Sfortium, Vice-Comitem, fororem Illustrissimi Dominum Blancam Mariam Sfortium, Vice-Comitem Stadio Blancam Blancam Mariam Sfortium, Vice-Comitem Stadio Blancam Blancam Blancam Blancam Mariam Sfortium, Vice-Comitem Stadio Blancam Bl mini Joannis Galeaz, Mediolani Ducis, & neptem Excellentifsimi Domini Ludovici Ma-RIE Sfortia, Vice-Comitis, Ducis Bari ex altera, ac pro dote constituta sit summa quadringentorum millium ducatorum auri, & ita promiffum fit, & vice verfa decreta fit do-natio propter nuptias, æqualis donationi quondam ferenifsimæ divæ Augustæ Imperatrici, prout constat instrumento publico, a nobis Notariis, & Cancellario infra scriptis, rogato, ad quod debita relatio habeatur, inftetque nunc dies, quo prædicta Domina BLANCA ad prædictum ferenissimum Dominum Regem, sponsum, & maritum suum itura, & associanda est : visum est ipsis Illustrissimis Principibus, Dominis Mediolani, & Bari Ducibus, fratti, & patruo, prædictam Dominam Blancam parafrenalibus bonis, præfertim veftibus, ornamentis, & jocalibus (2) extra omnem dotem, & extra conventiones, ex mera, & propria liberalitate sia ita decorare, ut non minus ex corum Principum dignitate, quam ex ipsius ferenisimi Domini Romanorum Regis amplisima Majestate, ad eam accessura sit. Vinde apparet , præfatos Illustrissimos Principes honoris, & dignitatis utraruanque partium condignam rationem habuisse. Per multa igitur bona parafrenalia, & extra ipsam dotem, & quidem pretiosa prælibatæ Dominæ Blancæ dederunt, quæ secum deseret, & quæ singulatim inferius descripta sunt, simul cum uniuscuiusque rei congrua æstimatione, a peritis ipfarum rerum facta.

Sequitur autem annotatio & æstimatio ipsarum rerum, videlicet : MCCCCº LXXXXº ter, tio, die XVIII. Novembris Inventatium jocalium argenteorum, paramentorum, vestium, drapamentorum (3) & tapetiaria (4), qua dantur serenisima Domina BLANCA preser dotem, videlicet: Primo torques vnus sactus ad insigne semper vivi cum sex Balassis (5) grossis intus, adamantibus viginti quatuor variarum specierum, smaragdis sex, vnionibu feu perlis quatuordecim großis, & vnionibus, feu perlis fex, & triginta minoribus, valo-ris ducatorum novem mille. Item jocale, feu monile vnum, cum finaragdo vno quadrian. gulo pulcherrimo, robino vno quadriangulo pulcherrimo, fupra alio robino, infra triangulo, & vnione, seu perla vna grossa pendente, pulcherrima, ligata in duobus cornibus copia, cum corona vna fupra, quæ cornua & corona facta funt ex adamantibus numero fex, & quadraginta: & jocale ipium habet annexum filum vnum triginta vnionum, valoris fex mille trecentum ducatorum. Item jocale, feu monile vnum, factum ad infigne fudarioli, cum uno Balassio magno quadriangulo, cum vno adamante grosso ad facetum desuper, & vnione vno groffo pendente, valoris quatuor mille ducatorum. Item jocale, feu monile vnum cum vno imaragdo magno quadriangulo, intus vno robino bono supra, & duobus vnionibus, seu perlis probis pendentibus, valoris ducatorum trium mille. Item jocale vnum cum vno adamante groffo ad facetum, robino vno in modum cordis pulcherrimo: duobus adamantibus in cuípide, & vno vnione grosso pendente, valoris ducatorum trium mil-le. Item vnus IEsus ex adamantibus numero quinque & quinquaginta, cum tribus vnionibus pendentibus, fcilicet duobus rotundis, & vno in formam piri pulchri, valoris ducatorum mille ducentum. Item jocale vnum cum vna granata Syriana, ad octo angulos ligata in leone cum fitulis, cum duobus adamantibus in cufpide, feu in puncta fupra, & tribus vnionibus pendentibus, vno in formam piri, & duobus rotundis, quod jocale gestandum est in pileo, valoris mille ducatorum. Item vnum jocale factum in formam fcobelle (6) cum manico, facto ex vno robino Turchesia, vna desuper incisa, seu intaliata, & smaragdo vno in summitate ad facetum, in modum cordis, & setis, ex novem adamantibus, & quinque vnionibus rotundis, & ex adverso, seu a tergo vna littera L. ex adamantibus,

valoris ducatorum fexcentum. Item roseta vna cum adamantibus decem in medio rubinis quindecim, circum sinaragdis quinque, robino vno parvo in medio, vno vnione in formam piri pendente, cum catena vna aurea annexa, valoris ducatorum ducentum. Item vniones numero centum sexaginta in filo vno grossi, valoris ducatorum sexeentum quadraginta. Item vniones centum septuaginta octo grossiores supra scriptis, in vno filo, valoris ducatorum mille septingentorum octuaginta. Item vniones quingenti quadraginta octo in filo vno minores supra scriptis, valoris ducatorum quingentorum quadraginta octo. Item vniones septuaginta parvi in filo vno, valoris ducatorum centum, & quinque toto.

Argentum pro abaco, seu credentia: Primo bacilla duæ magnæ cum suis (7) vrceolis ponderis vaciarum ducentum decem. Bacillæ duæ mediocres, cum fuis vaceolis, ponderis vnciarum centum nonaginta vna, & dimidiæ. Confectera (8) quatuor coopertæ, ponderis vnciarum ducentum quadraginta feptem. Platelli (9) quatuor magni, ponderis vnciarum ducentum quadraginta trium. Platelli quatuor mediocres, ponderis vnciarum centum fexaginta. Platelli quatuor parvi, ponderis nonaginta octo. Scutellæ viginti quatuor, ponderis vnciarum trecentum triginta trium. Scutellini viginti quatuor, ponderis vnciarum centum nonaginta feptem, & dimidiæ. Quadri triginta fex, ponderis vnciarum quingentarum triginta trium, & dimidiæ. Pateræ viginti quatuor, ponderis vuciarum trecentum quadragin-Ovariola (10) duo, ponderis vnciarum duodecim, & dimidiæ. Pixides pro aromatis, ponderis vnciarum decem septem, & quartæ vnius. Situla vna cooperta, ponderis vnciarum centum triginta. Bacile vnum pro capite, ponderis vnciarum centum, & octo. Aramina vna, ponderis vnciarum ocuaginta. Candelabra octo, ponderis vnciarum ducentum. Salinæ octo, ponderis vnciarum viginti fex, & dimidiæ. Cultellariæ duæ cum fuis lingulis, munitæ argento, ponderis vnciarum viginti septem, & quartarum trium. Scaldalectum (11) vnum argenteum, ponderis vnciarum feptuaginta vnius. Vrinale vnum argenteum, ponderis vnciarum quindecim, & quartæ vnius.

Argentum pro facello, feu pro altari: Primo calix vnus cum patena auratus, ponderis vnciarum viginti feptem. Crux vna ex argento inaurata, ponderis vnciarum quadraginta, & dimidiæ. Pax vna, ponderis vnciarum tredecim, & quartæ vnius. Pacilleta vna cum fuis vrceolis, ponderis vnciarum viginti trium. Condelabra quatuor, ponderis vnciarum quinquaginta quinque. Situlinus vnus pro aqua fancta, cum afperges, ponderis viginti fex. Pixis vna pro Euchariftiis, ponderis vnciarum novem, & quartæ vnius. Officiolum vnum Martæ Virginis, cum afferibus, feu afsis argenteis. Breviarium vnum, munitum argento. In fumma vnciæ argenti funt tria millia quadringenta, quadraginta quatnor, & quartæ tres, valoris totidem ducatorum auri.

Apparatus pro facello: Pianeta vna (12) ex panno aureo ccelefti, cum cruceta fua, ex panno aureo cremefino, cum infiguibus ex recamo (13). Alia pianeta ex rafo (14) Alexandrino, cum cruceta ex brocato, & infignibus ex recamo. Pianeta vna ex rafo morello cum cruceta ex brocata (15) & infignibus recamatis. Pallium vnum ex panno aureo ccelefti, cum frontali ex panno aureo cremefino, cum infignibus. Pallium vnum ex rafo morello, cum franziis, & infignibus. Pallium vnum ex rafo Alexandrino cum franziis, & infignibus. Camifi tres, cum tribus amitis, vno munito ex panno aureo, vno ex rafo morello, & alio ex rafo Alexandrino. Cordoni tres. Stolæ tres, & manipuli tres cum fuis munimentis. Pulvinaria, five culini tria pro miffali apud altare, Capfa vna ex brocato, pro corporalibus. Tonaliæ tres. Mantilia quatuor. Sudariola tria. Sedile vnum ex veluto cremefino, cum vno fparaverio ex fendali (17), ut fupra. Par vnum capfarum pro reponendis antedictis, & fupra foriptis rebus facelli.

Vestimenta: videlicet vestis vna ex raso cremesino recamata cum limbo vno, seu balzana ex raso Turchino recamato, & supra pectus octuaginta jocalibus parvis cum vno robino, & quatuor vnionibus pro singulo. Camora vna ex panno aureo morello rizo cum infigni Fanallis. Camora (18) vna ex panno aureo rizo viridi cum vacis ex argento: alia camora ex panno aureo rizo viridi facta ad foliamina (19). Camora vna ex tabido albo recamata ad funiculos ex auro. Camora vna ex raso Turchino, cum limbo, & cistis recamatis ex auro, & argento. Camora vna ex tabido cangianti cum simpo, & cistis recamatis ex auro, & argento. Camora vna ex tabido cangianti cum simpo, & cistis recento (20). Camora vna ex panno aureo almasco Turchino, cum limbo ex veluto cremesino. Camora vna ex panno aureo almasco Turchino, cum limbo ex veluto cremesino. Camora vna ex panno aureo viridi cum limbo, seu balzana (21), ex veluto cremesino. Camora vna ex veluto cremesino cum limbo ex raso bereino. Camora vna ex veluto cremesino cum limbo ex raso bereino. Camora vna ex veluto cremesino. Camora vna ex dalmasco cremesino, cum limbo ex raso nigro. Camora vna ex la lo,

7

9

10

x 7

13 1

16

17

81

20

21

- 22 lo, cum limbo ex panno aureo nigro. Camora vna ex tabido viridi fambacato (22), cum limbo ex veluto cremefino.
- 23 24 Sberniæ (23): videlicet fbernia vna ex panno aureo cremefino, fulta doffis (24). Sbernia vna ex tabido albo, cum limbo aureo, circum circa recamata. Sbernia vna ex panno aureo rizo, fulta fibilimis (25). Sbernia vna ex veluto cremefino, fulta fellibus, feu gatis Hifpanis. Sbernia vna ex veluto viridi fambucato, fulta fendali. Sbernia vna ex rafo Turchino, cum ornamento vno aureo circum.
  - 26 Tavardeta (26): videlicet tavardeta vna ex rafo incarnato, fulta fendali.

Roboni: videlicet robonus vnus ex panno aureo cœlefti, fultus armellinis. Robonus vnus ex veluto nigro, fultus jlibus, feu flanchis luporum cervuariorum. Robonus vnus ex rafo cremefino, fultus fendali.

Capæ: videlicet capa vna ex fcarlata cum capino ex panno aureo. Capæ vna ex 27 Zambellato (27) cremefino.

Tunicæ: videlicet vna pro nocte, ex veluto ccelesti, fulta jlibus, seu slanchis lupo-rum cervuariorum.

Cingula: videlicet cingulum vnum ex auro, & argento distracto. Duo cingula ex rafo viridi, recamata ex auro. Duo cingula ex rafo, recamata ex auro. Duo alia cingula ex rafo, recamata ex auro, cum munimentis suis ex argento inauratis.

Recatini: videlicet recatinus vnus auratus ax argento distracto. Recatinus vnus aureus ornatus cum serris ex auro. Recatinus vnus factus cum acu, cum suis munimentis ex auro.

Caliga: videlicet paria viginti quatuor caligarum scarlatæ.

Solea, feu Cipra: videlicet paria viginti quatuor folearum ex panno aureo, & veluto variorum colorum, cum munimentis ex argento ornatis ad paravefinam.

Calcei: videlicet paria viginti quatuor calceorum ex ferico, feu veluto dalmafco, & rafo.

Crespinae, & Schussiae ex auro, argento, & serico: videlicet crespina vna ex auro, & argento facta ad nexus, cum sochetis ex serico morello, & incarnato. Crespina vna ex auro, & argento facta ad nexus, cum ferico cremesino, & beretino. Crespina vna ex auro, & argento facta ad nexus. Crespina vna aurea ad nexus, cum sochetis ex velo viridi, & serico cremesino, cum ornamento circum ex auro, & argento. Crespina vna ex auro, & argento. Schussiae ex velo vicelicet schussia vna ex velo celesti, recamata ex auro, & argento ad nexus, & foliamina. Schussia ex velo leonato; recamata ad rosetas, ex auro, & argento, cum serico variorum colorum. Schussia vna ex velo morello, recamata ad nexus ex auro, & rosetas ex argento. Schussia vna ex velo viridi; recamata ad zistas, & uno ligato ex auro, cum vna corolla, sen sistento cum ex auro, & argento. Schussia vna ex velo viridi; recamata ad zistas, & uno ligato ex auro, cum vna cum vno ligato ex auro, & vna corolla ex auro, & argento circum. Schussia vna ex velo nigro cum vno ligato ex auro, & argento, recamata cum corolla vna circum ex auro, & argento cum vno ligato ex auro, & argento, recamata cum corolla vna circum ex auro, & argento cum vno ligato ex auro, & argento, recamata cum corolla vna circum ex auro, & argento cum vno ligato ex auro, & argento, recamata cum corolla vna circum ex auro, & argento cum sen signato cum sen signat

Gargheræ (28): videlicet primo gorghera vna ex velo Turchino cum ornamento ex auro, & argento recamata. Gorghera vna ex velo nigro recamata ex auro, & argento cum flochetis ex ferico cremen fino. Gorghera vna ex velo Turchino recamata ex auro, & argento. Gorghera vna ex velo morello, cum vno ligato ex auro, & argento. Gorghera vna ex velo morello, cum vno ligato ex auro, & argento. Gorghera vna ex velo morello recamata auro. Gorgheræ ex fendali viridi recamatæ ad columbinas ex argento, & ligato vno ex auro, & ferico cremefino. Gorghera vna ex fendali caniganti viridi, & cremefino cum rofetis ex auro, & argento ferico cremefino, & Turchino recamata. Gorghera vna ex fendali cremefino recamata cum vno ligato ex auro, & argento. Gorghera vna ex fendali caniganti cremefino, & viridi, cum vno ornamento auro, circumdato ferico viridi. Gorghera vna ex fendali viridi cum vno ornamento ex auro, & argento.

Lencia (29): videlicet primo lencia vna ex auro, & ferico nigro: lencia vna ex auro, & ferico cremefino: lencia vna ex auro, & ferico morello: lencia vna ex auro, & ferico nigro: lencia vna ex auro, & ferico cremefino, lencia vna ex auro, & ferico norello.

Apparatus, feu paramenta: videlicet primo apparatus vnus pro lecto ex panno aureo cremelino, ficilicet capcellum tefiale (30) & culcitra pulcherima, cum quatuor petiis Girlanda (31) circum ex ipfo panno aureo, & tribus coopertinis ex fendali viridi. Apparatus

vuis ex rafo cremefino, fcilicet capcellum testale, & culcitra cum simbrils, sive franziis circum, & serico. Apparatus vnus pro fulcro, seu lettera (32) vna castrensis ex dalmachino albo, & morello, recamata ad insigne columbinae. Scilicet capcellum testale, & culcitra cum siis coopertinis ex sendali circum albo, & morello, & suo fulcro, cum suis duobus matteraciis, duobus baculis, & duobus valissis. Culcitra vna ex sendali cremesino magna, alia culcitra ex sendali cremesino pro supra seripto sulcro castrensi.

Drapamenta, & sparaveria, Cambraia, ornata auro, & argento. Primo sparaverium vnum telæ Cambraiæ, cum listis ex auro, & argento latis, cum quibusdam rosteis ex serico, laboratis acu, pulchertimis, cum porta ex auro, & ferico facts ad tellarium, cum simbria vna circum ex auro, & ferico cremesino, & cum pomo suo aurato, & sum fuo ex serico pro annectendo ad insigne Sfortiarum. Sparaverium vnum telæ Cambraiæ cum listis ex rixa cremesina, & Turchina, ornatis ex auro, & argento latis cum porta, ex auro, & serico factis ad tellarium cum simbria, seu francia vna, vno pomo, & sum ex serico, qualis est supra scriptus. Sparaverium vnum telæ Cambraiæ cum listis ex auro, & serico cremesino, factum ad tavellas, latis cum porta, ex auro, & serico factum ad tellarium cum simbria vna, pomo vno, & fane vno, qualis est supra scriptus.

Lintea Cambraise. Linteum vnum telæ Cambraiæ cum liftis ex auro, & argento, latis, cum quibusdam rofetis, ex ferico laboratis cum acu, pulcherrimis, cum vna fimbria circum ex auro, & ferico cremefino. Linteum vnum telæ Cambraiæ cum liftis ex auro, & argento cum vna fimbria circum ex auro, & ferico cremefino. Linteum vnum telæ Cambraiæ cum liftis ex auro, & ferico cremefino, factis ad tavellas, latis, cum vna fimbria circum ex auro, & ferico cremefino.

Fodreta ex Cumbraia: primo par vnum fodretarum, Cambraiæ factarum, ad homines, & animalia ornatarum recamo fubtilifime cum flochis, factis ad infigne leonis, cum fitulis ex auro diftracto. Par vnum fodretarum telæ Cambraiæ ornatarum ad tellarium ex auro diftracto, ad infigne fænicis pulcherrimarum cum fuis flochis ex auro diftracto pulcherrimis. Par vnum fodretarum ex velo viridi, & leonato, recamatarum auro, & argento fubtilifime, circum ornamento vno, facto ad nexus ex argento. Par vnum fodretarum ex velo, ut fupra recamatarum fubtilifime, modo, & forma fupra feriptis. Par vnum fodretarum Cambraiæ cum fuo ornamento circum ex auro, & ferico, laborato ad tellarium, lato. Par vnum fodretarum telæ Cambraiæ, cum ornamento, facto ad nexus ex auro, & ferico cremefino. Par vnum fodretarum telæ Cambraiæ cum vno ornamento facto ad atavellas ex auro, & ferico cremefino. Par vnum fodretarum telæ Cambraiæ cum vno ornamento ex auro, & ferico nigro, facto ad tellarium. Par vnum fodretarum telæ Cambraiæ cum ornamento vno ex auro, & ferico morello, facto ad tavellas. Par vnum fodretarum telæ Cambraiæ, cum ornamento vno ex auro, & ferico cremefino, facto ad tavellas.

Camifia ex Cambraia (33): videlicet Camifia vna telæ Cambraiæ cum manicis latis ufque ad terram, cum ornamentis, factis ad nexus, ex auro, & ferico viridi. Camifia vna telæ Cambraiæ cum ornamentis, factis ad nexus, ex auro, & ferico nigro. Camifia vna telæ Cambraiæ cum ornamentis, factis ad nexus, ex auro, & ferico cremefino. Camifia vna telæ Cambraiæ cum ornamentis, factis ad nexus, ex auro, & ferico viridi. Camifia vna telæ Cambraiæ, cum ornamentis, factis ad nexus, ex ferico morello. Camifia duæ ex Cambraiæ cum ornamentis, factis ad nexus ex auro, & ferico nigro. Camifia

Drapi Cambraiæ (34) magni, ℰ parvi, videlicet drapus vnus magnus telæ Cambraiæ, ornatus a capite ad nexus ex auro, argento, ℰ ferico crenefino cum fimbriis, feu franziis aureis, ℰ a lateribus ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus magnus telæ Cambraiæ, ornatus a capitibus ad nexus, ex auro, argento, ℰ ferico cremefino, cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus magnus telæ Cambraiæ, ornatus a capitibus ex auro, ℰ argento ad nexus cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus magnus telæ Cambraiæ, ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus magnus telæ Cambraiæ cum ornamento vno a capitibus ex auro, ferico viridi, ℰ cremefino, facto ad tellarium cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ornatu vno ex auro ftricto. Drapus vnus magnus telæ Cambraiæ, ornatus ad nexus ex auro, argento, ℰ ferico cremefino, cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus magnus telæ Cambraiæ, cum ornamento vno a capitibus ex auro, ℰ ferico morello, factus ad tellarium, cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus parvus telæ Cambraiæ, ornatus a capitibus ad nexus ex auro, ℰ argento cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus parvus telæ Cambraiæ, ornatus a capitibus ad nexus ex auro, ℰ argento cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ argento cum fuis fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a lateribus ad nexus ex auro, ℰ ferico cremefino, cum fimbriis aureis, ℰ a later

32

33

34

35

#### AUCTARIUM DIPLOMATUM.

& ferico cremelino, cum fimbriis aureis, & a lateribus ornatu vno stricto ex auro; Drapus vnus parvus telæ Cambraiæ, ornatus a capitibus ad nexus ex auro, & ferico Turchino cum suis fimbriis, seu franziis aureis, & a lateribus ornatu vno stricto ex auro. Drapus vnus parvus telæ Cambraiæ, ornatus a capitibus ad nexus ex auro, & ferico morello, cum fimbriis aureis, & a lateribus ornatu vno stricto ex auro. Drapus vnus parvus telæ Cambraiæ, ornatus a capitibus ad nexus ex auro, & ferico nigro, cum vna fimbria aurea, & a lateribus ornatu vno ftricto ex auro. Drapus vnus parvus telæ Cambraiæ. ornatus a capitibus ad nexus ex auro, & ferico viridi, cum fimbriis aureis annexis, & a capitibus ornatu vno stricto ex auro.

Pettenadoria tela Cambraia (35): videlicet pettenadorium vnum tela Cambraia, cum ornamentis in medio, iuxta commiffuras ex auro, & ferico nigro, cum ternetina vna au-rea circumftricta. Pectenadorium vnum telæ Cambraiæ cum ornamentis in medio iuxta commissuras ex auro, & serico cremesino, cum vna ternetina aurea stricta circum. Pettenes eburnei numero duo: pectix fex Cambraiæ.

Drapamenta tele Rheni, ornata ferico: videlicet speraverium vnum telæ Rheni cum fimbriis, seu franzetis ex serico variorum colorum, inter commissuras, cum porta ex vno bindello ex ferico, ad Galicanam, & pomo fuo aurato, & fune fuo ex ferico pro anec-Sparaverium vnum telæ Rheni, cum fimbriis ex filo circum cum porta fua ex ipso filo, & cum pomo suo aurato, & sune ex serico pro annectendo.

Lintea Rheni: videlicet par vnum linteorum telæ Rheni, ornatum apud commissuras, feu futuras, paria duodecim linteorum telæ Rheni.

Culcitra vna telæ Rheni magna. Culcitra vna parva, vt fupra, pro cariola. Culcitra vna parva pro lectera castrensi (36).

Fodreta Rheni: videlicet paria duo fodretarum Rheni cum funiculis ex ferico nigro, & ferico croceo: paria duo fodretarnm Rheni cum funiculis ex ferico croceo, albo, & morello: paria quatuor fodretarum Rheni, ornata cum ferico nigro: paria quatuor fodretarum Rheni, ornatarum ex Rheno.

Camisia Rheni: Camisia viginti quinque, ornata serico nigro. Camisia quindecim ornatæ filo.

Drapi Rheni quinquaginta. Pectenadoria Rheni. Pectenadorium vnum cum fimbriis aureis, & serico cremesino apud commissuras. Pectenadorium vnum telæ Rheni cum ornamentis, factis ad tellarium ex auro, ferico nigro, & croceo. Pectix octo telæ Rheni, & pectines duo eburnei.

Sudariola Rheni: videlicet sudariola Rheni petia (37) viginti quatuor: tela nostra regionis, petiæ quinquagenta telæ nostratis.

Gausapa (38), seu tovalia (39), servieta, & mantilia Rheni: videlicet brachia ducen-38 39 tum quatuor, & septuaginta, alta quartis tredecim Rheni, brachia ducentum septem, & trijinta: fervietarum Rheni brachia ducentum duo, & quadraginta tovaliarum Rheni, alta quartis novem, brachia octo, & quadraginta gaufaporum, feu tovaliarum duplarum, altarum quartis octo, brachia centum tredecim, & medium. Guardanaparum duplarum (40), brachia quinquaginta quatuor. Duæ Mantilium Rheni.

Cathedræ (41): videlicet cathedræ duæ ex panno aureo. Cathedræ duæ ex veluto 41 cremefino. Cathedræ duæ pro camera, tectæ fcarlata.

Cufini (42): videlicet cufini duo ex panno aureo morello longi. Cufini duo ex pan-42 no argenteo. Cufini duo ex veluto cremefino rodundi. Cufini duo ex veluto cremefino quadri (43). Cufini duo ex veluto viridi rotundi. Cufini duo ex veluto viridi quadri. Cufini duo ex veluto viridi quadri. 43 Cufini duo ex veluto cœlesti rotundi. Cufini duo ex veluto cœlesti quadri.

Arca decem capfarum a relevo ornata auro: paria decem cafparum plane aurata. pfula due, laborata pafta perfumi plenæ pixidum faponeti, & carafelle (44) plenæ pulveris. Speculum vnum ex axali (45) ornatum pafta perfumi. Digitalia fex argentea. Pater no-44 Speculum vnum ex azali (45) ornatum pasta persumi. Digitalia sex argentea. stri variarum specierum. Acus pro suendo, millia nouem. Petiæ quadraginta, l 46 Petiæ quadraginta, bindelli (46) sericei variorum colorum : scilicet triginta vnæ strictæ, & novem latæ.

Ephippia, seu sella pro serenissima Domina Regina: videlicet sella vna ex veluto cremelino, cum limbo circum ex auro, & argento distracto, cum omnibus suis munimentis ex auro, & argento distracto, a capitibus mazii ex argento inauratæ, cum fizno ex argento, cum borgiis, excepta imbocatura, & staffis, ex argento inauratis, & vno calcari argento, out to so the community of the commu cum maziis argenteis inauratis a capitibus, fræno, & borgiis argenteis, excepta imbocatura,

staffis auratis, cum suo calcari argenteo inaurato. Sella vna ex panno aureo rizo cremesino cum suis munimentis omnibus inauratis, cum su flassis inauratis, cum su senteo inaurato. Sella vna ex panno argenteo coelesti cum suis munimentis inauratis, cum staffa inaurata, & vno calcari argenteo inaurato. Sella vna ex veluto viridi, cum munimento suo aurato. Sella vna ex veluto beretino cum suo munimento inaurato. Sella vna ex veluto beretino cum suo munimento inaurato. Sella duodecim ex raso coelesti pro mulieribus, cum suis munimentis. Sella duodecim panni transmontani pro mulieribus, cum suis munimentis.

Cooperta pro ciftis mulorum, cum mattaraciis, & cusinis: cooperta vna ex raso cœlesti cum simbriis sericeis ad insigne Ssortianum, Mattaracia duo ex raso cœlesti prò cistis. Cusini quatuor ex raso cœlesti pro cistis, ve supra. Cooperta vna ex scarlata cum simbriis ad insigne Ssortianum. Mattaracia duo ex scarlata pro cistis, ve supra. Cusini quatuor ex scarlata. Coopertæ quinque ex panno rubeo pro cistis mulierum, cum simbriis, ad insigne Ssortianum. Mattaracia decem sustanci pro cistis mulierum. Coopertæ viginti quinque pro mulis ad insigne Ssortianum, recamatæ cum semper vivis.

Perifiromata, seu pami de ratia: videlicet spaleræ sex altæ, & longæ ad varia insignia domestica. Banchalia sex cum insignibus, vt supra. Tapetes sex magni, tapetes sex mediocres.

Quæ quidem omnia, & fingula bona parafrenalia, jocalia, vestimenta, & alia pretiosa ornamenta ipsius serenissima Domina Blanca ostensa, tradita, & consignata suerunt, & funt præfatis Dominis Regiis Oratoribus, per præfatos Illustrissimos Principes; idcirco præfati Domini Oratores Regii, excepto Domino Gaspare, qui proxime ad præfatum Dominum Regem reversus est, nomine ipsius serenisimi Domini Regis protestati sunt, & pro-testantur (47) ad interrogationem, & instantiam nostrorum Notariorum, insta scriptorum, publicarum personarum, stipulantium, & recipientium, nomine, & vice præsatæ Dominæ Blancæ, & cuinslibet alterius personæ, cuius interest, vel interesse posit quomodolibet in futurum, fupra feripta omnia, & fingula bona parafrenalia, veftes, jocalia, & ornamenta eis tradita, & confignata fuisse per præsatos Dominos Mediolani, & Barii Duces: & ea quidem quoad numerum, & qualitatem eorum, sed non quoad æstimationem, quia de hoc remiserunt, & remittunt se æstimationi fiendæ, seu saciendæ apud præsatum Dominum Regem, acceptaffe, & acceptare protestantur, ita ut fi casus accideret, quod præfatus serenissimus Dominus Rex primo præcederet, superstite ipsa Domia Blanca, dicta omnia bona, vestes, & ornamenta, quæ usu consumuntur, remanere debeant, aut restitui præsatæ D. Blancæ talia, qualia tunc reperientur: quæ vero usu non consumuntur, ut jocalia, & gemmæ pretiose, ac vasa omnia argentea, vel aurea, tam ad ipsius D. Blancæ, quam ad altaris usum dicata, si invenientur, libere remaneant, aut restituantur eidem Dominæ Blanсж: eorum vero, quæ non invenirentur, precium eidem Dominæ Вгансж ad omnem eius requifitionem persolvantur. Quæ omnia ipsa Domina Blanca ex nunc, & toto eus requintionem perioivantur. Que omnia ipia Homina Blanca ex nunc, & toto tempore eius vitæ habeat, & gaudeat, ac teneat, & possideat, & habere, tenere, gaudere, & possidere possit, & libere disponere, ac pro arbitrio suo testari de eis: & possit uit, & frui de omnibus, & fingulis civitatibus, terris, locis, iurisdictionibus, & redditibus, ac proventibus, comprehensi in donatione propter nuptias, eidem Dominæ Blancæ facta, ut superius dictum est, decretis, vel assignatis, & aliis per ipsum Dominum Romanorum Regem affignandis, & decernendis, & de eorum fructibus, & redditibus, ac proventibus extantibus disponere, & testari, ut supra.

Affirmantes, & jurantes iidem Domini Oratores Regii, videlicet Reverendiffimus Dominis Epifcopus fuper pectus funm, & cateri collegæ ad facra Dei Buangelia, tactis Scripturis manibus eorum propriis, & manibus noftrorium Notariorum, infra feriptorum, ftipulantium, & recipientium, nomine, & vice prædictæ fereniffimæ Dominæ Reginæ, & omnium aliorum, quorum intereft, vel in futurum quomodolibet interefte poterit: fe fe, ac græfatum Dominum Regem, Principalem funm, prædicta omnia, & fingula firma, rata, & grata habiturum, & tenturum, ac habituros, & tenturos, ac inviolabiliter obfervaturos perpetuis temporibus, & huic proteftationis Inftrumento, & prædictis omnibus, & fingulis, in eo contentis, nullo vnquam tempore contraventuros, nec contraventuros per fe, vel alios directe, vel indirecte, neque alio aliquo colore, jure, caufa, vel ingenio, in judicio, nec extra. Renunciantes omnibus, & fingulis legibus, privilegiis, juribus, vel aliis quibuscunque, quorum prætextu contra præfens proteftationis Inftrumentum dicere, facere, tentere, vel allegare poffent in judicio, vel extra.

De quibus omnibus, & fingulis præfati Domini Regii Oratores rogarunt per nos Bartolomeum Hagen, Clericum Pataviens Diocesis, & prædichi Reverendissimi Domini Episcopi Secretarium, & Stephanum Guserrum, Cremonensem, præstarorum Principum Cancellarium, & Notarios publicos, infra scriptos, vnum, & plura confici debere Instrumentum, & Instrumenta, vnius, eiusdemque tenoris, ad perpetuam rei memoriam. Actum in arce por-

17

ta Iovis Mediolani in camera Residentia præsati Reverendissimi Domini Episcopi Brixinenfis, in qua etiam aderat prædictus Illustrissimus Dominus Ludovicus Dux. Anno, Indictione, Mense, & die supra scriptis, præsentibus magnificis viris, Domino RAPHARLE de San-GO GEORGIO, & Domino Urbano de Alba, Oratoribus Illustrissimi Bonie: Marchionis Montis ferrati, & Ill. Dominis Galeoto, Mirandola Domino, Ducali armorum Capitaneo, & D. Nicolao de Corrigia, Corrigia Domino, ac magnificis Dominis Bartolomeo Calcho, Equite aurato, Prædicti Illustrissimi Domini Mediolani Ducis primo Secretario, & Domino Iasone Mayno J. V. Doctore Clarissimo, testibus notis, & idoneis, ad prædicta vocatis, habitis, & rogatis.

Rt ego Bartelomeus Hagen, Clericus Pataviensis Diocests, publicus sacra Imperiali auctoritate Notarius, ac supra dicti Reverendissimi in Christo Patris, & Domini Domini MELCHIORIS, Episcopi Brixinensis, Secretarius, & scriba juratus; quia præmissis omnibus, & fingulis, dum sic, ut præmittitur, sierent, & agerentur vna cum speciabili viro Domino Stephano Gusperto, Cremonensi, Ducali Cancellario, & Connotario, ac Dominis teftibus præscriptis, præsens interfui, eaque omnia, & singula sic sieri vidi, & audivi. 1dcirco hoc præseus publicum Instrumentum per præscriptum D. Stephanum extensum, & ordinatum, ac manu alterius (me aliis legitime præpedito negociis) fideliter fcriptum, exinde vna cum eo conseci, subscripsi, & in præsentem publicam formam redegi, signoque, & nomine meis folitis, & consueris fignavi. In fidem, & evidens testimonium, om-nium, & singulorum præmissorum rogatus, & specialiter requisitus. Additum est autem in duobus locis in marginibus manu infra scripti Domini Stephani in hæc verba videlicet: Sella &c. remiserunt.

Et ego Stephanus Guspertus de Cremona, D. Pauli civis Mediolanensis, prædictorum Illustrissimorum Principum Dominorum Mediolani, & Barii Ducum Cancellarius, & publicus Imperiali, ac Ducali anctoritate Notarius, prædictis omnibus & fingulis, dum fic, ut supra scriptum est, agerentur, & sierent, interlui, & præsens sui vnacum suprascripto venerabili Domino Bartolomeo HAGEN, publico Notario, & Episcopali Secretario, collega in hoc meo, & a prædictis partibus cum eo jussus, ac pro more rogatus, præsens In-strumentem, per me dictatum, & tamen aliena manu mihi fida transcriptum, & cum originali scheda diligenter collatum, & collationatum, concordarique inventum, in hanc publicam formam redegi; & ideo in fidem, & teltimonium præmissorum manu propria subscripsi, meumque Notariatus signum apposui consuetum. De additionibus duabus supra scriptis affirmo, & potestor manu propria.

- (t) Conf. Vol. II. huius tomi lib. I. cap. XVII. pag. 151. §. XII. Notandum tamen: tam multas , tamque varias hoe Infirumento voces contineri barbaras , & exciteas, tt exrum omitum, & fingularum fignificationes elicere difficile fit, ita, ut nonnullæ earum adhucdum Oedipum

- difficile fit, ita, ut nonnulla earom adhucdum Oedipum expectent.

  (a) Iscollia, monilla, gemma, annuli, & alia id genus pretufa: Isulis gieis, Germanis golòmach.

  (3) A voce Intal despe, pannus.

  (4) Tapsus, subn.

  (5) Isulis biajcia, carbuncalus, cuins rubor, & fulgor diluculiores fun.

  (6) Schelle, Italia fichedii. Gealpra.

  (7) Bacilla idem, no biculis, pelvis.

  (3) Vafa pro fruchibus, vei aliis efculentis, faccharo con-diliti.

- (9) Platellus , difei species , ex Gallico plateau , nos voca-

- (s) Plustlus , difei îpecies , ex Gallico plateau , nos vocamus plates.
   (1c) Vafeulta menfalia , minifrandis ovis accommodata.
   (11) Îgaitabulum , vas pro calefaciendis lediffernitis.
   (12) Plameta , vox Itala , pro plonetay , cafula.
   (32) Ecesso , recessata , voces în hac charta făpius recurrentes , rem Pivzgie opere , acu pidam denotant.
   [14) Refuses , refus , varia fignificationia , hie îpeciem panarum denotat.
- norum denoiat.

  (15) Breezts, procets, pannus ex suro contextus, divered.

  (16) Frenzia, è frequia, vox leil. Latinis fimbria.

  (17) Requalim. Ital. fararqo ex fundali; di eft tela fubferica, Germ. febiro.

  (18) Alias Cuevoes, comucum, panni ferici, vel pretofioris fipecies. Conf. Du Cange. His autem integras vefleso oblongas multibres denotare videtur.

  (19) Frondes pictas, vel futuptas. Tides.

  (20) Colore cinerce, lettophono. Tide. voce Berretino.

  (21) Balazano, vox Itala de re, albas maculas inferne habente.

  (23) Somniecato: vide Du Cange hae voce, &v. Substa.

  (23) Somnie, Hifp, fermis, velts multibris fipecies; Gall.

- (22) Sambucato: vide DU CANGE hac voce, & v. Sabuta.
  (23) Sbernia, Hifp. bernia, veitis mulichtis species, Gall. mantilie "

- (24) Doffer, Ital. doffe: fpecies pellis.
  (25) Pro Jebelinis: Gallis martes.
  (26) Dervatum videttur a voce saukardem: tunica.
  (27) Zambista: pannas ex pillis Camelorum.
  (28) Gorghere, teguneata gutturis, Gallis Gorgieres.
  (29) Linica apad Du CANGE.
  (30) Capetham toffate, culcicula capitis: a soffa Ital. caput.
  (31) Girienda, a gyno, givo, laciniz, qua in superiori parte contracta, sin largiorem formam in imo se explicant. Gallis giren, Italis gromi. Du CANGE v. gyres.
  (23) Letica apad cundem Du CANGE.
  (33) Interula, ex tela Cameraccups.
  (34) Panni, Italis drappi, Cumaraccups.
  (35) Pedinadaria stele Cambraica. Lintea, ex tela Camera-

- (41) Cathekre, fedes fen feffio hentellor, & augustior ap. DU CANGE, vulgo lain.feifiel.
  (42) Cubiri, & Cughiri, pulvini.
  (43) Cundri, que vox aliquoties recurrit, pro quadresi.
  (44) Carafelle, diminutivum a caraffa, phializ parvæ.
  (45) Ex usuli, zazro, chalybe. Gall. dcier.
  (46) Bindeli, fafeix. DU CANGE.
  (47) Prosiflari unde his funitur pro attellari, testificari.
  Vid. DU CANGE. In subsequentibus recurrit cadem notione prosifissis.

LXI.

#### LXI.

#### APOCHA MAXIMILIANI I. ROM. REGIS, PRO CENTUM MILLIBUS DUCATORUM, IN PARTEM DOTIS, A SECUNDA UXORE ACCEPTIS.

AXIMILIANUS, Divina favente clementia Romanorum Rex femper Augustus, 1494-Hungaria &c. Cum verum fit, & rei veritas fic se habeat, quod per capi- ex Archivo tula, inita inter Majestatem nostram, & Illustrissimos Dominos Ioannem Archidae. GALEAZ MARIAM Sfortiam, Vice-Comitem, & Ludovicum Mariam Sfor- Ornigom tiam, Vice-Comitem, Ducem Bari, seu Herasmum Brascham, eorum Mandatarium, & Oratorem, die vigesima quarta mensis Iunii, anno 1493. in oppido nostro Gmunden, occatione dotis ferentisimæ Reginæ, conthoralis noftræ, Dominæ Blancæ, quæ est ducato-rum quatuor centum millium (1) inter cetera capitulatum fit; quod prædictus Dominus Ludovicus teneatur infra duos menses post confirmationem dictorum capitulorum, solvere, seu solvi facere Nobis, seu nostro procuratori, & legitimo nuncio, ducatos centum mille auri, & in auro justi ponderis, sive eorum valutam, postea vero consumato personaliter matrimonio per Nos cum ipsa Domina Blanca, idem Dominus Ludovicus teneatur Majestati nostræ, seu nostro legitimo nuncio numerari facere alios ducatos centum mille in loco, ubi persona Dominæ Blancæ deliberabitur ad manus, tanquam coniunx nostra; harum ferie omnibus pateat, & fit manifestum, quod pro actuali satisfactione primæ summæ ducatorum centum millium primi termini idem Dominus Ludovicus actualiter exburfari, & numerari fecit nostris legitimis nunciis primam funmam ducatorum centum millium in termino competenti; & ita de reali, & actuali numeratione confessionem, & quietationem nostram fignatam, & figillatam fecimus: deinde cum per nos sit personaliter confumatum matrimonium cum ferenissima Regina, conthorali nostra, Domina Blanca, in oppido noftro Hallis die VIIII. (2) mensis przesentis, & successivis aliis sequentibus diebus, ibi, & in isto oppido nostro Ynspruch przesentis, & successivis aliis sequentibus diebus, ibi, & in isto oppido nostro Ynspruch przesentis, & secunda simma aliorum centum millum ducatorum per magnisicos Oratores success, apud nos existentes, Dominos Balbusarem de Posterula, Jasonem de Manno (3), & Herasmum Brascham, nobis, seu legitimis nunciis nostris, actualiter, & realiter exbursari, & numerari fecit aliam summam aliorum ducatorum centum millium. & its consistentic, & set veries set se se se se successiva se successiva succes ducatorum centum millium, & ita confitemur, & rei veritas fic fe habet, & est. rum omnium, & singulorum sidem, & testimonium præsentes sieri jussimus, & nostra propria manu subscripsimus, & nostro sigillo pendenti muniri secimus: datas in oppido nostro Ynspruch die XVIIII. mensis Martii anno Domini 1494. Regnorum nostrorum Romani nono, Hungaria vero &c. quinto annis.

MAXIMILIANUS.

Commissio D. Regis ppria.

(1) Hzc quo yado capienda fint, docebit Infirumentum his fupra num. III. exhibitum.
(2) Errant igiur, qui nuprien has cum Roo, & Naucles, ao ad XVI. Mart., aut cum Trithemio ad XXVI.

(5) Gui & caetem occasione Orationem dirit, in cellect, Frebres-Stroinus reperiunda tom. II. p. 408.

#### LXII.

#### APOCHA MAXIMILIANI I. ROM. REGIS, PRO ACCEPTIS PARAPHERNALIBUS, IOCALIBUS, CLENODIIS, A BLANCA MARIA, SECUNDA UXORE, ALLATIS.

AXIMILIANUS, Divina favente clementia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungaria &c. Tenore præsentium recognoscimus, & fatemur, quod serail. XX.Mar. sima Augusta Blanca Maria, coniunx nostra chatissima, secum portavit, con-Architectus spectuique nostro præsentavit parafernalia (1), jocalia, & clenodia, valorem Occipent. babentia sexaginta milium ducatorum (2), prout nostro judicio ea existimavimus, quæ qui- i dem clenodia vidimus, acceptavimusque (3); quapropter Illustrissimos Ioannem Galeaz, & Ludovicum Sfortias, Vice-Comites Mediolani, affines, & confanguineos, fideles nostros charissimos, super hisce clenodiis plene quietamus, ipsosque Nobis iuxta contractum initum fatisfeciste, & contentatie, ut supra, itidem fatemur. Insuper singulos actus in matrimoniali contractu, Mediolani inito, conclusos, secundum continentiam Instrumenta. torum , desuper confectorum , præsentibus ratificamus , atque confirmamus , & ratificatos , confirmatosque habere volumus ; harum testimonio Litterarum , Regalis sigilli nostri appensione munitarum: datarum in oppido nostro Inspruch die XX. mensis Martii, anno Domini 1494. Regnorum nostrorum Romami nono, Hungaria vero quinto aunis. Ad mandatum D. Regis proprium.

(1) Ita Apographum.
(2) Conf. P. II. huius tomi iib. I. cap. XVII. §. XIV. MON. AUST. T. III. P. L.

(3) Describentur ea figillatim in Instrumento num. LX, adducto, K

LXIII

#### LXIII.

APOCHA MAXIMILIANI I. ROM. REGIS, DE CENTUM MILLIBUS DUCATORUM, PRO CONFIRMATIONE PRIVILEGIORUM DUCATUS MEDIOLANI, ET LOMBARDLE, ACCEPTIS.

XV. Meir. Ex Archivo Archiducali

AXIMILIANUS, Divina favente clementia Romanorum Rex femper Augustus, ac Hungarie &c. Tenore prefentium, & ex certa feientia, moto proprio, & non per aliquem errorem juris, vel facti fatemur: habuisse, & effectualiter, ac realiter recepisse ab Illustrissimo Principe, Domino Ludovico Maria Sfortia, Vice-Comite, Duce Mediolani, & Lombardia &c. ducatos centum mille auri, 8 in auro justi poderis, Nobis, seu nostro speciali nuncio, vere, & actualiter numeratos in tanta pecunia aurea de propriis pecuniis ipfius Domini Ludovici; & hoc pro folutione privilegiorum Ducatus Mediolani, & Lombardia &c. per Nos fibi nuper concefforum, & privilegiotum biomass.

juxta conventionem, & obligationem factam per capitula inita, & fignata inter Nos, & Dominum Herafimum Brascham, Mandatarium, & Oratorem fuum (1). Promittentes in verbo legalis Regis, nunquam aliquovis modo, canfa, via, colore, prædictum Dominum Ludovicum, five fuorum hæredes, & fuccessfores molestare, nec molestari facere occasione prædictorum centum millium ducatorum. In quorum testimonium præsentes sieri jussimus, & manu nostra propria subscripsimus, & sigillo nostro muniri fecimus, datas in oppido nostro Kempte XV. Maii 1494. Regnorum nostrorum Romani nono, & Hungariæ quinto (2).

(1) Conf. Inftr. pracedentia, nec non P. II. huius tomi lib. I. cap. XVII. a § XII. ad XVIII.
(2) Quarta hac est specia MAXIMILIANI, Sfertisadis data. Priores due, quarum alteram num. LI. alteram num. LXI. produxinus, primum & fecundum centenarium millium dacatrum in acceptis referunt: tettai, num. proxime pracedenti exhibita, fidem de receptis iocalibus ad-

firuit, & quarta hæe denique de accepto tritio centena-rio millium ducaterous, pro conferendo, feu confirman-do Daceiv Mediolomi, & Lambardue folutorum telatur. Cum igitur pro quarto centenario apocha nulla compa-reat: haud obficure confirmatur id, quod P. II. huius toni lib. I. cap. XVII. \$. XVII. P. 151. de dote BLAN-Cæ docemus. Conf. ctiam hie fupra num. LII. not 1.

#### LXIV.

TRANSACTIO INTER MAXIMILIANUMI. ROM. IMP. ET ERICUM, DUCEM BRUNSUICENSEM, ET LUNEBURGENSEM, DOTEM, AC DONATIONEM PROPTER NUPTIAS CONCERNENS CATHARINÆ, EIUS UXO-RIS, AC SIGISMUNDI, DUCIS AUSTRIÆ, VIDUÆ (1).

ir Maximilian &c. bekennen offenlich mit dem brief fir uns, und unfere erben, das wir uns mit dem hochgebornen Erickhen, Herzogen zu Braunsweigg, und Lünenburg, und Catherinen, geborn von Saxen, seiner eelichen gemahl, unsern lieben Oheimen, Muemen, Fürsten, und Fürstin, dieser nachvolgender articl, und fachen gnediglich, guetlich, und frewndlich vertragen, veraint, und abgered haben, und dem ift also:

Zum ersten als weilend der hochgeborn Sigmund, Erzhörzog zu Oesterreich &c. unfer lieber Vetter, und Fürst löblicher gedechtnus, der obgemelten Hetzogin zu Braun-fweigg, dazumahl seiner gemahl sir ihr heyrat guth, wiederlegung, und morgengab LXXXXM guldin Reinisch vermacht, und verschriben hat, die nu zumahl, nach seiner LXXXXM guldin Reinich vermacht, und vertehriben hat, die nu zumahl, nach feiner Lieb abgangen, auf uns, als fein, und feiner Fürstenthumb erben, zubezallen komen fein, also dat wir an folchen LXXXXM guldin derfelben unser lieben Muemen, und Fürstin von Braunspeeigg XLM guldin Reinisch baupt summa mit 11M guldin Reinisch jerlicher güt und nemblich 1M guldin in unsern Pfannhaus zu Hall im Ybntall, und die andern 1M guldin auf unsern zoll am Lueg verrenten, und irer Lieb darüber genugsamb brieflich verschreibung aufrichten, und darzu durch unser Statthalter, und Aette zu Ymsprugg bestehen, und versiegen wollen, das such versus und versiegen wollen, das such versus gurt Landschaft unser Greischen. Tend versiegen ftellen, und verfigen wollen, daf ty bey unfer Landfchafft unfer Grafichaff Tyroll auf dem negft künftigen Landfrag daran feien, und allen getrewlichen, müglichen vleis firkeren; damit sich dieselb unser Lanndschafft gegen der benanten Herzogin von Braunsweigg auch verschreiben sollen, dermassen, wo es künfttiglich durch unsern abgang, den der Allmechtig lange zeit verhüetten welle, oder in anderweg zu fall käm, das alsdann diefelben von der Landschafft bey dem hochgebornen Philippen, Erzherzogen zu Oesterreich, Herzogen zu Burgundi, und Brabant, unsern lieben Sun, und Fürsten, als unsern rechten natürlichen erben, oder anderen unfern, und feinen erben, auch allen müglichen, und getrewen vleis firkeren, domit der gedachten unfer lieben Muemen, und Fürstin von Braunsweigg, folich II<sup>M</sup> guldin rennt an abgang, und irrung bezallt, auch kain unfer Ambtman im Pfannhaus zu Hall, noch am Lucg nit aufgenomben werde, er hab dann irer Lieb fein IM guldin jerlich von feiner verwefung , immassen wir izt zu bezallen, zuvor zugesagt, und verpflicht, solch der Lanndschafft verschreibung wir auch auf dem negst

künfftigen Lanndtag verlangen follen, und wellen. Wir fullen, und wellen auch der benanten Herzogin zu Braunsweige in diefer form ein verschreibung von dem benanten unfern lieben Sun, und Fürsten, Erzherzogen Philipp zu Oesserzich, in der nechsten jarsfrit nach datum dies brieß volgend erlangen, und überantwurten.

Und nachdem wir der bemelten unfer lieben Muemen von Braunsweigg an den übrigen LM guldin izo also par, und berait XXVM guldin bezalt haben, sullen, und wellen wir ihrer Lieb die übrigen XXVM guldin auf Sand Iacoss tag, schirist künstsig, zu Tunsprugg aussichten, und bezallen, und ihrer Lieb dieselben durch etlich von adel, und angesellen leüth aus unser Laudschafft der Grasschafft Tyvoll auf dieselben zeit zu Tunsprugg zu bezallen verscheren, damit sy der habhafft sey, doch das ir Lieb uns dagegen izt von stund an der Slos, Stette, stuckh, und güter, so sy zu iren wydem innhat, gennzlich abtrett, und einantwurtt.

Dann der guldin, wägen, und roß halben, fo unser Muemen von Braunsweigg auf unser beger gelassen hat, fir dieselben wägen, und roß wellen wir irer Lieb aus unser schazcamer zu Timsprugg geben, und zubezallen verordnen XXIIc guldin Reinisch, und nemblich daran zwischen hie, und Sand Iacoss tag, schirist künstig, XIIc guldin, und die übrigen Im guldin auf Sand Michels tag, schirist künstig, das auch dieselb unser schazcamer also zu bezallen annemen soll.

Belangend die I<sup>M</sup> guldin *Eergelt*, darumb unser Muem von *Bramsweigg* ein verschreibung auf das gemelt unser Pfannhaus zu *Hall in Innthall* inhat, wellen wir Ir *Lieb* bey derselben irer verschreibung bleiben lassen, und bey unsern Statthaltern, und Retten unser sich zu *Innsprugg* gueten vleis ankeren, damit sy solich I<sup>M</sup> guldin *Eergelt* auch also zu bezallen annemen.

Und als die bemelte Herzogin ein ergezlichkait der XXVM guldin halben, die wir Ir, als obstet, auf Sand Iacous tag bezalten, und vergwissen siellen, in anschung, das sy uns der Slos, stucke, und gütere, so sy darumb innhat, vor demselben Sand Iacous tag, und izo von stund an abtritt, zuchun begert, dennach wellen wir Ir Lieb zugevallen dasst aus unser schaz-camer zu Yimsprugg IIIM guldin, das sich in einer simma XXVIIIM guldin lausset auf den bemelten Sand Iacous tag, wie obgemelt ist, auszurichten, und zubezallen versügen, und verschaffen.

Dann der andern fundern anforderung und leg halbi, fo Ir *Lieb* nach unfers lieben Vetters abgang an uns begert, darfir wellen wir freüntlichen vleis bey uns felbs mit fambt unfer Lanndíchafft, der Graifchafft *Tyroll*, ankeren, damit Ir *Lieb* vereret, und zu ainer lez VIII<sup>M</sup> guldin Reinifch nach den obgenanten bezallungen gegeben werden, die fy dann mit fambt den obernanten III<sup>M</sup> guldin fir Ir anfprach, und vorderung, von uns, und unfer Landfchafft aus freüntlchafft, und guten willen haben wurde.

Verrer damit wir raitens zu baiden seiten vertragen sein mügen, so wellen wir den obgenanten unsern Oheimb, Herzog Erigheren von Braunsweigkh zu ganzer bezallung, und abschid seines dienste, und seiner reüter, dieweil er in unser dienst geweßt sitz ganzer bezallung, guldin Reinisch, und nemblich die ersten XVM (2) zu zweyen zillen alwegen VIIIM guldin bezallen, und die ersten VIIIM guldin izo von stund an, in maßen wie hernach volgt, aussrichten, nemblich so haben wir durch unsern dienern, saeben Fuggeren, seiner Lieb in paren geld ausgericht IIM guldin, und so wellen wir im fürter bey dem Caznobre von Ausspurg auch IIM guldin absprechen. Item durch Hansen Sutter, der Fugger Garzer, Doctor Conraden Stürzer von Puebbainb IIIIC und LX. guldin, und zu Ausspurg, dessehen unters Oheimb von Braunsweige wieder durch den Fugger VIIIM guldin, die übrigen XIIIM guldin absprechen, das alles zusanen gerait macht die ersten Fugger vollt und XL. guldin absprechen, das alles zusanen gerait macht die ersten Fugger vollt under Schaz-camer hie zu Implyrugg zu bezallen verstiegen, und bestellen, dermassen, damit demselben Herzogen VIIIM guldin mit sambt den IM guldin, so wir seiner gemachel, als obstet, ander wegen bestimbt haben, auf die Funckforter herbitmes, schrift künsstig, durch ein glaubhasstigen Kaussman daselbst zu Franckfort, und die lezten VM guldin von dem Schrift künsstigen Sand Iacobs tag vere ein jar, auch aus bemelter unser schaz-camer bazalt werden.

Alles getrewlich, und ungeuerlich mit urkundt dies brieß, geben zu Ynnsprugg am Sambstag vor den Sonntag Jubilate, nach Christi gepurd XIIII<sup>c</sup>, und in LXXXXVII. unser Reiche, des Römischen in zwelfsten, und des Hungarisch im achten Jaren.

(t) Conf. Infrumentum fingra adductum num. XXXIX. (a) Summaria iftheo parum fibi confiare widentwe: fed quinct 4, pag. 22. bus, aifi ope autographi, mederi difficile cft.

K 2 LXV

#### LXV.

# FERDINANDI ARCHIDUCIS, ET INFANTIS HISPANIARUM, CONSENSUS IN TRACTATUM MATRIMONIALEM INTER SE, ET ANNAM, LUDOVICI II. REG. HUNG. SOROREM, (1) INITUM.

ERDINANDUS, Dei gratia Infans Hifpaniarum, Archidux Austria &c. Tenore præfentium recognofcimus, & notum facimus univerlis: quod quum in civitate Imperiali, Colonia Agrippina, die feptimo Mensis Novembris, anno præterito, millesimo, quingentesimo, & vigesimo, inter sacratissimum Principem, & Dominum, Ex collect. Dominum Carolum, electum Romanorum Imperatorem, Hifpaniarum, utriusque Sicilia, Hierufalem &c. Regem, Archiducem Austria, Ducem Burgundia &c. fratrem, & Dominum R. P. STEVnostrum colendissimum, ex una: & magnificum, ac honorabilem, sincere nobis dilectos, Ambrosium Sarckhan de Akoslaza, liberum Dominum de Olnad, Comitem Zalandiensem, & Hieronymum Balbum, præpositum Posoniensem, tanquam Serenissimi, & potentissimi Principis Domini Ludovici, Regis Hungaria, & Bohemia &c. Domini fratris, & fororii noftri colendiffimi, Oratores, Mandatarios, & Procuratores, de quorum mandatis nobis conftat, ex altera partibus, tractatus quidam initus, factus, & conclufus fuerit, cuius tenor talis est, & de verbo ad verbum sequitur: Cum alias felicis memoriæ Divus Imperator Ma-XIMILIANUS unacum ferenissimis Hungaria, & Bohemia Regibus, in civitate Vienna Austria, de anno Domini millessimo quingentessimo quinto decimo traslaverit, & concluserit duo matrimonia (2), videlicet unum inter serenissimum Dominum Ludovicum, Hungaria & Bohemiæ Regem, & ferenissimam Dominam Mariam, Majestatis suæ neptem, & secundum serenishmam Dominam Annam, Hungaria siliam, (3) & alterum nepotum suorum, videlicet facratissimum Cæfarem Carolum, & ferenissimum Dominum Ferdinandum; itaque alter corum ante unius anni lapfum Dominam Annam per verba de præfenti effet desponsaturus idemque Don Ferdinandus ante præfati anni finem, accedente ad hoc confensu Divi Imperatoris Maximiliani, avi, & etiam Cæsaris Caroli, fratris sui, per Procuratorem suum, Zyprianum de Serentein, Cancellarium Cæsareum, sufficienti ad hoc mandato, & poteliate fuffultum, prout per publica, & debita Inftrumenta, defuper confecta, pa-tet, cum præfata Domina Anna matrimonium per verba de præfenti contraxerit. Ab eo-que tempore citra, & ufque nunc præfatus factatifimus Cæfar Carolus inftanter, & diligenter fuerit sollicitatus (ad quod tamen sua sponte etiam suit inclinatus) ut hanc serenissimam Dominam Annam uxorem duceret, & si illam non duxerit, recusandam, nec expresfe dicendum, fe nolle eam habere; ob egregias eius virtutes, & animi, ac corporis dotes, tamen cum ob plurima impedimenta, quibus hactenus fuit, & nunc eft obstrictus, & ligatus, & ne fratri suo iniuriam inferret, ad hoc marrimonium in præsentiarum devenire nequeat, neque possit, contentatur sua Imperialis Majestas, ut serenissimus frater suus, Don Ferdinandus, matrimonium, cum hac ferenissima Domina Anna nuper contractum, perficiat. Et infequendo priora conventa omnia, quæ videbuntur neceffaria, fiant, & exe-quantur. Præterea conventum est, quod præfati Oratores serenissimi Hungariæ Regis ob hanc caufam debeant proficifci ad Infpruch, & ibidem coram fereniffimis Dominis Regi-nabus (4) nomine fereniffimi Hungariæ Regis vigore mandati fuæ ferenitatis de novo rati-ficare, & confirmare contractum Matrimonialem fer<sup>mi</sup> Dni Regis Ludovici cum Domina Maria, nec non etiam omnia illa, quæ per Cancellarium Serenteiner nomine procu-curatorio pro fern<sup>mo</sup> Don Ferdinando Viennæ cum fern<sup>ma</sup> D<sup>m</sup> Anna acta funt, & de novo per verba de præsenti nomine præsati Regis sai, cum hac Domina Maria contrahere, cum quibus Oratoribus etiam Imperialis Majestas sua, & serenmus frater suus Don Ferdinandus Oratores suos, pleno etiam mandato instructos, destinabant, qui similiter eorum nomine Regis Ludovici cum Domina Maria celebrandum consentint, & omnia ea, quæ pro præsato Don Ferdinando Viennæ per memoratum Cancellarium cum feren Domina Anna acta sunt, ratificabunt, & confirmabunt, atque de novo per verba de præsenti nomine Procuratoris Don Ferdinandi, cum Domina Anna contrahere debebunt. Quantum autem ad statum seren<sup>mi</sup> Don Ferdinandi Cæsarea, & Catholica Majestas offert præsito Don Ferdinando pro statu suo omnia ea, quæ ei de jure pertinent, & in nihilo diminuet, fed potius ex fraterno, quo eum prosequitur, amore, augebit, & ad hunc effectum contentabitur illi tradere, si illis ex nunc contentus esse voluerit, quinque Ducatus Provinciarum Australium inferiorum, (5) ficut nunc funt, similiter omnia ea, quæ ex tessamento felicis memoria Regis Ferdinandi in regno Neapolitano illi legata sunt. (6) Et si idem Don Ferdinandus, & serenissimus Hungaria Rex volent, Majestas sua Casarea illas vincias Australes in regnum eriget. & ipsum Don Ferdinandum in Regem Austria creavideant de hijs, quæ de jure fibi debeantur, Majestas sna Cæsarea etiam de hoc contentabitur, & ut iuxta illorum judicium, & cognitionem, quæ fratri suo in quocun-

que loco debebuntur, habeat integre, & fine diminutione: circa hanc tamen Majestatis Imperialis oblationem, quo ad statum seren<sup>mi</sup> Domini Ferdinandi Oratores Hungari nec fe ingerere, nec quicquam tractare voluerunt, remittentes omnia illa difpositioni, & con-clusioni, fiendæ-inter Cæsaream Majestatem, & dictum Don Ferdinandum. Ceterum cum alias in tractatu Viennensi per quondam Cæsarem Maximilianum serenissimæ Dominæ Annæ loco contra - dotis, sive donationis propter nuptias suerint assignati redditus annui viginta quinque millium florenorum Hungaricalium (6) fuper certis terris, locis, & castris, dem tractatu Viennensi, & litteris, desuper confectis, expressis, videlicet medietas illorum reddituum in provinciis Auftralibus: videlicet super oppidis, & castris Judenburgensi, Leubenst, Stiria, ad sanctum Hippolitum, & Gars, unacum omnibus, ac singulis ipsorum territoriis, districtibus, & emolumentis, altera autem medietas in Comitatu Tirolis, videlicet fuper oppidis, & castro Imbs, Kaltern, unacum officio in Altenburg, & super oppido, & castro in Rotenberg, cum omnibus eorum pertinentiis. Quam summam cum etiam nunc Cæfarea, & Catholica Majestas, suo, & serenissimi Don Ferdinandi, fratris fui, nomine cupiat, in omni casu præsatæ Dominæ Annæ esse legitime, & sufficienter asfignatam, conventum est, & ita prefata Cæfarea, & Catholica Majestas pro se, & fratre Don Ferdinando promittit, quod huiusmodi assignatio, & assecuratio summæ redituum vigioti quinque millium florenorum Hungaricalium pro serenissima Domina Anna super eisdem terris, & locis, supra nominatis manere debeat. Et jam de facto eadem loca, superius expressa, de novo pro affecuratione eiusmodi summæ viginti quinque millium floreno-Et hunc articulum, in tractatu Viennensi sum obligant, & obligata, atque addicta esse. positum, cum omnibus punctis, & clausulis, in suo robore permanere, subsistere, atque fic observari volunt. Potest tamen serenissimus Don Ferdinandus, si, & quando volet, quod expresse serenitati sua reservatur, medietatem huius summa viginti quinque millium florenorum Hungaricalium, quæ assignata est super terris, & locis etiam provinciarum Au-striæ inferioris, serenissimæ Dominæ Annæ assignare, quibus, ut præsertur, sussicienter, & usque ad complementum integræ summæ viginti quinque millium storenorum Hungaricalium affignatis, & affecuratis, & tunc obligatio prior, fuper Comitatum Tirolis facta, cessare debeat, non obstante priori tractatu, & præsenti assecuratione, quoad Comitatum Tirolis. Promittit quoque Caesarea, & Catholica Majestas suo, & serenissimi fratris sui nomine, omnia fupra dicta loca nunc affignata, aut futuro affignanda, dare præfatæ ferenissimæ Dominæ libera, & absque ulla hypotheca, inscriptione, five impigneratione, itaque redditus annui, fuper hijs affignati, expleant funmam viginti quinque millium flore-norum Hungaricalium fine ulla diminutione. Similiter Oratores Hungari nomine fereniffimi Regis sui promiserunt, quod loca, super quibus serenissima Domina Maria in tra-ctatu Viennensi fuerunt assignati redditus annui viginti quinque millium storenorum Hunga-ricalium nomine contradotis, præsatus serenissimus Rex Hungaria simili modo dabit libera, & non gravata ulla hypotheca, vel impigneratione, ita quod fe fe extendant ufque ad præfatam funmam viginti quinque millium florenorum Hunguricalium, ficque reciproce, & pari modo Domina Maria ita fit tuta, & affecurata in Regno Hungariæ, quemadmodum Domina Anna affecurabitur in bonis, ac dominiis, ad Domum Aufriæ spectantibus, sine Ut autem hæc omnia adhuc magis rite, & debite perficiantur, plla diminutione. stas Cæsarea, & Catholica, ac supra dicti Oratores convenerunt, & sua Cæsarea Majestas unacum fratre suo, Don FERDINANDO, ad oppidum Imperiale Werd supra Danubium, vel ad civitetem Augusta, circa medium quadragesima, proxime futura, (7) aut si sieri poteetiam citius proficifci, & illuc etiam serenissimas Dominas Reginas deducere debeant. Ulterius tamen progredi, aut ultra præfatum tempus hunc conventum differre ob urgen-tiffimas caufas fua *Imperialis* Celfitudo nequaquam poteft. Quo tempore, & ad eundem locum etiam ferenislimus *Hungaria*, & *Bohemia* Rex, fi conventum ipfum acceptaverit, est profecturus. Similiter ambæ eorum Majestates ad hunc conventum invitabunt etiam serenissimum Dominum Sigismundum, Poloniæ Regem, alias ad hæc propensum, út in hoc conventu non folum omnia fupra dicta, & prius Vienna tractata, ac reliqua, qua adhuc superesse videbuntur: verum etiam, ut inter easdem Majestates tractari, deliberari, & concludi poffint ea omnia; quæ in rem, ac dignitatem Majestatum suarum, & subditorum suorum tranquilitatem, nec non ad hanc amicitiæ, & necessitudinis colligantium magis firmandam, & stabiliendam videbuntur cessura, & demum, ac præcipue, quæ in utilitatem universæ Reipublicæ Christianæ, & pro defensione contra fidei Christianæ hostes, atque eorum exterminio existimabuntur necessaria, vel opportuna. Etiam conclusum est quod in hoc conventu serenissima Domina Anna serenissimo Don Ferdinando tradi, præsentari debeat, serenissima autem Domina Maria ad Dominicam Quasi modo geniti, proxime futuram, ad oppidum Haymburg in limitibus Austria, duobus miliaribus Posonio distans, deduci, & serenissimo Domino Regi Ludovico tradi, ac præsentari debeat. Quæ omnia, & fingula, fupra dicta, conclusa, & conventa, ambæ partes, videlicet facratissimus Cæsar Carolus suo, & serenissimi fratris sui Don Ferdinandi, nomine, similiter præfati Oratores pro ferenissimo Hungaria Rege promiserunt, rata, grata, firma, stabilia

sutura, præterquam profectionem serenissimi Hungariæ Regis ad conventum Werdensem, vel Augustanum, quam supra dicti Oratores promiserunt non nisi sub beneplacito serenis-simi Regis sui. Promiserunt tamen præsati Oratores insra hinc, & primum Ianuaris, proxime futurum, aut citius, fi fieri possit, serenissimum Hungaria Regem mentem suam Majestati Imperiali significaturum, ac declaraturum, si ad hunc conventum ad Werd, vel Augustam venire velit, & possit, nec ne, ut Majestas sua Cæsarea in tempore de adven-tu præsati serenissimi fratris sui, & rebus suis undique possit providere. Quem quidem traclatum motu proprio de certa noftra fcientia, ac animo deliberato, in omnibus fuis pun-clis, capitulis, claufulis, & articulis, quatenus ad nos attinet, & præfertim circa matrimonium, & assecurationem dotis præfatæ serenissimæ Dominæ Reginæ Annæ, sponsæ noftræ chariffimæ, approbavimus, confirmavimus, acceptavimus, ratificavimus, laudavimus, ac ratum, gratum, & firmum habuimus, & tenore præsentium approbamus, confirmamus, acceptamus, ratificamus, laudamus, ac ratum, gratum, & firmum habemus, promitten-tes in fide, & verbo veracis Principis, Nos eundem tractatum inviolabiliter observaturos. tes in minibus, & cum fingulis fuis articulis, quatenus ad Nos attinet, adimpleturos, do-lo, & fraude femotis. Harum testimonio litterarum, manu nostra subscriptarum, & figilli nostri appensione roboratarum. Datum in oppido ---- die --- (8) Anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.

(r) Conf. P. II. huius tomi lib. III. cap. I. §. XXIII. p. 258. (2) Vid. ibid. §. XXX. p. 256. ubi memoratus tradatus ex Dumonyrio allegatus.

(3) Deeffe aliquid videtus, legendumque: Rogis, aut quid

(4) Hungaria Regum filias Reginarum titulo falutari con-A Hongaria Regum ślias Regimerum titulo falutari conferentific, cum alibi animalvertimus, tum inter cetera ettim ex Influmento, Omipanie anno 1320. die vero XI. Decembrir in has ipfa caulfa matrimoniali dato, ac apud Illudr. Comitem de WOLMBARAD Chefeirus Genealog. Hiflor, pag. 101, reperiundo, intelligimus, ubi hana ipfam ANNAN, FERDINANDI Atchidusis, & Infratis Hifpanierum Igonium, Hungarie Regimem natum appellari videas. Similis titulus datur MARIE, FERDINANDI I. filik, in Infirumentis, infra num. LXXIV. & LXXV. & cadiucendis. Itaque his loci vocabulo Regimabur cadem ANNAN, ULADISIAI II. Hungarie, & Behemia Regim filia, ac FERDINANDI I. finaçum his commanda de Para Charla Marie Hife, foror indigitantur, que in disco Worndemialem Infirumento etiam apertius Regim Cafielle & Canginia Regim and Philippi Palebri felilect, Cuffeds, & Lagiums Regim natu, audit. Exemplo minirum Hongare-

un; maxime cum fæpe memorati Inferumenti auctor Ioan-er CRONRR Tranfylvanus, Clericus Svigonienfis Diecefis, Spóliciae El Imperiali auctoritate Votatus Publicus fuerit. Vid. inferument. mox fequens, datum Wormazis 28. April. 1521. in quo Ducatus ifti enumerantur.

(6) Quinquaginta nimirum ducatorum millia , fingulis annis eidem folvenda. Conf. diplomata nnm. LXVII. & LXVIII.

(a) Compangance amories ducascorum minta, imguis sanus eidem folvenda. Conf. diplomata nam. LXVII. & LXVIII. fequentra.
(7) Cam igitur anno 1521. Dominica Letare, fen, ut vulgo habetur, mediam Quadvagçime, in X. Martii inciderat; Cafar autem negetimi nikto, ob segueutijmes configs, utra id tempus haud differti, quin etiam etitus except voluerit, confontum hunc aut this finem fousarii, aut initium Fehrarii, confentum hunc aut this finem fousarii, aut initium Fehrarii, confentum hunc aut this finem fousarii, aut initium Fehrarii, confentum fuiffe cenfenus.
(8) Nes locom, nec diem expredium hic vides, quod argumento ett, R. P. Syrsyrseaum exemplar fuum ex primo conceptu, quem vocant, nachum fuiffe, cuitos autenticat, dum hac feribert, facilo adhue incognitum fuiffe potuit, num congrellus ille in oppido Imperiali Wead, an Aucesta, circa medium Quadvaggime, aus citius, celebraturus fit.

#### LXVI.

## DIPLOMA CAROLI V. IMP. QUO QUINQUE DUCATUS

PROVINCIARUM AUSTRALIUM INFERIORUM IN FERDINANDUM FRA-TREM, DONEC INTEGRA INTER EOS BONORUM DIVISIO FIERET, TRASFERT. (1)

1527. XXVIII. April.

AROLUS quintus Divinà favente clementià electus Romanorum Imperator femper Augustus, ac Germania, Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hierusalem, Hungarie, Dalmatia, Croatie &c. Rex, Archidux Austria, Dux Burgundia, Brabantia &c. Comes Habspurgi, Flandria, Tyrolis &c. recognoscimus, ac notum facimus Vniversis, quod cum de portione hæreditaria Illustrissimo principi fratri nostro charislimo Don Ferdinando Austria Archiduci, ac Hispaniarum Infanti in bonis paternis, maternis, feu avitis debita ageretur, nuncque veram informationem jurium eidem fratri nostro pertinentium habere non possimus, ut sic integra suorum jurium declaratio seri nequeat, donce in patrias nostras inferiores reversi per utriusque nostrum deputatos de his veridice informati fuerimus, ne tamen interim ipse charissimus frater noster omnino dominiis & titulo careat, verum illius flatum honeste, ut decet, sustentare valeat, cúm potissime uxorem de proximo sit ducturus, (2) sororem nostram charissimam Dnam Annam serenissimi Hungaria Regis unicam fororem convenimus hoc ideo, quod ipse Ill.mus princeps Don Fredinandus frater noster charissimus pro portione hæreditaria eidem debita in do-miniis Germanicis ex successione felicis memoriæ Dsi Maximiliani Cæsaris Avi nostri paterni relictis ex nunc habeat, & habere debeat, quinque ducatus provinciarum notitrarum Auftralium, videlicet duos ducatus Australis fipra & infra Anafam, ac alios tres ducatus Strike, Carnoles, Carnoles, & Carnoles, (3) reliqua autem dominia, quæ ex ipfa domini Maximiliani Cæfaris fuccessione avita obvenerunt, seu in illus hæreditate competta sint, pro portione nostra ipsius hæreditatis avitæ ad nos omnino pertineant, ac penes nos remaneant, potissimè Comitatus & dominia Tyrolis, Ferreti, Brisgaudii, utriusque Alsa-TIE, NIGRE SYLVE, GORITIE, ORTEMBERGE, vallis Pusterthal, Carst, Ystrie, fori Iulij, Trigesti, Metlinghen: Marani, Gradisce cum aliis omnibus per ipļum MaxiMAXIMILIANUM Cafarem ex bello veneto acquifitis (4) ea tamen adjecta lege, quodfi alter nostrum se in eius portione huiusmodi hæreditatis avitæ læsum prætenderet, & ad huiusmodi hæreditatis avitæ divisionem redire vellet, in eum casum omnibus huiusce hæreditatis bonis iterum reunitis : debita inter nos & ipfum chariffimum fratrem nostrum ex integro fiat divifio, ita ut unusquisque nostrum iuxta consuetudines & mores patriæ debitam eius portionem hæreditariam consequatur. Interim tamen donec aliter res sit discussa, quilibet nostrûm suâ portione fruatur, & â subditis illius sidelitatis juramenta, debitamque obedientiam recipiat, omni impedimento cessante.

Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, nostrique figilli munimine ratarum. Datum in Civitate nostra Imperiali Wormatia die vigesima octava mensis Aprilis Anno Domini millesimo quingentesimo, vigesimo primo, Regnorum nostrorum Romani fecundo, aliorum verò omnium fexto.

CAROLUS.

Ad Mandatum Cæfareæ & Catholicæ Maj.tis pprium. Max. Transylvan &c.

(1) Conf. P. I, huius tomi, lib. III, cap. 1, p. 258. not. c. &

Cant. F. I. munt comt., 110. 111. cap. I. p. 258. note the infirtum. most praced. not.
 Nupbias ipfins Lineir Dominica Trimitatis, i. e. XXVI. Maii an. 1521. magnifica prospa celebratas fuiffe ex Pasevenncaseat Annal. Styr. Lib. VII. pag. 216. conflat.
 Conf. P. I. loc. cit. & infirmment mor sequens not. d.
 Refervat Cafar hie fibi, fuisque quosdam comitatus, &

dominis, paratus tamen, fi siter corum fe lafum praten-deret, un remulti comibut boni, integra inter cos divi-fo fart, & fi comagnique delisiens vitu portiones boreli-tariens configuetas, Conf. diploma fequena, in quo om-nia free lue dominia, tanquam provinciis Auftriacis aane-na, fratti iterum cedit.

#### LXVII.

EIUSDEM CAROLI DIPLOMA, QUO RESEVATOS SIBI IN PRIORI INSTRUMENTO COMITATUS ET DOMINIA, TANQUAM PROVINCIIS AUSTRIACIS ANNEXA, FRATRI SUO FERDINAN-DO RESIGNAT (1).

AROLUS quintus divinà favente clementià electus Romanorum Imperator femper Augustus, ac Germanie, Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hierufalem, Hun. XXX. Jan. garie, Dalmatie, Croatie &c. Rex, Archidux Außrie, Dux Burgundie, Braeptabatilità &c. Comes Habspurgi, Flandrie, Tyrolis &c. recognoscimus, & noquod cum superiore anno 1521. die 28. mensis Aprilis in Citum facimus universis, quod cum superiore anno 1521. die 28. mensis Aprilis in Ci-vitate nostra Imperiali Wormatia de portione hæreditaria seren: mo principi fratri nostro charissimo Don Ferdinando Austria Archiduci, ac Infanti Hispaniarum in bonis paternis, maternis, & avitis eidem aslignanda ageretur, tuncque veram informationem jurium eidem fratri nostro pertinentium habere non possemus, sicque integra suorum jurium declaratio fieri non posset, ne interim ipse charissimus frater noster omninò dominiis & titulo careret, fed suu statum honeste intertenere posset: cum potissime uxorem tunc ducturus esset, quam inde duxit, convenimus tunc cum eodem fratre nostro, quod pro portione eidem debita in dominiis Germanicis ex successione Divi Maximiliani Cæsaris avi nostri relistis haberet, ex tunc quinque ducatus provinciarum nostrarum Australium videlicet ducatus duos Austrik infra & Supra Anasum, ac alios tres ducatus Stirik, Carinthik, & Carnio-LE, reliquis autem dominiis ex ipsa successione relictis nobis reservatis. Et inter cætera nobis specificè reservaverimus Comitatus patrios, loca & dominia Goritia, Ortemburgi, Vallis de Pusserball, Karst, Istria, fori Iulii, Tergesti Metlingen, Marani, & Gradisca cum aliis omnibus per ipsum Maximilianum Cæsarem ex bello Veneto recuperatis, seu acquisitis, cumque nuperrimè ad nos veniens ipse charissimus frater noster nobis significaverit, quemadmodum ducatus Carinthia & Carniola recufaverint fibi debitum juramentum præstare, eoque prætendant huiusmodi Comitatus Goritiæ & Ortemburgi cum aliis dominiis, præmentionatis esse de pertinentijs dictorum ducatuum, sicque ab his non fuisse, nec esse distrahenda, & propterea nobis supplicaverit, & requisiverit, quatenus ad removendum scrupulum ipsorum subdistorum, & ut liberius dictis ducatibus frui posset, buissenodi membra ab ipfis ducatibus diftracta, ac nobis, ut præmittitur, refervata, & fuperius particula-riter specificata, reunire, & eidem cum dichis quinque ducatibus liberè concedere, & insuper in reliquis Juribus per eum prætensis sibi opportunè providere dignaremur. autem etfi propter ingruentia bella, ac alias arduas occupationes post nostrum ex Wormatia recessum hucusque intendere non potuerimus ad habendam veram informationem Jurium ipsi charissimo fratri nostro pertinentium. Cupientes tam ex intrinseco amore, quo eidem devincimur, & ut statum suum cum uxore houeste valeat intertenere, illi, ut decet, gratificari, ac eidem de opportuno remedio providere, donce de fuis juribus plenè cognitum & difcuffum fuerit, conceffimus, ac eidem per præfentes concedimus quod ultra ipíos quinque ducatus fibi, ut prædicitur in Wormatia affignatos pro eius portione

hæreditaria habeat ipse charissimus frater noster Ferdinandus in augmentum portionis suz, & pro parte jurium sibi pertinentium in bonis paternis & avitis, ea omnia, quæ de di-ctis quinque ducatibus, & supra distracta suerunt, & reservata (2) videlicet Comitatum Goritia cum omnibus suis castris, locis, Jurisdictionibus, & pertinentiis, & cum tota valle de Pusterthal, & Comitatum de Ortenburgo, & de Cili, cum patriis dominiis, ac locis Istriæ, Karst, Medling, Mitterburg, Tergesti, Sancti Viti, Gradisca, Marani, Tulmini, ac omnia alia, quæ Divus Maximillianus Cæfar, dum viveret in foro Iuly obtinebat, etiam per eum in bello Veneto recuperata, seu acquisita, quæ quidem membra sic distracta, & refervata ipsis ducatibus reunienda duximus, & per præsentes unimus, ipsique cha-rissimo fratri nostto concedimus codem jure & titulo tenenda & possidenda, ac fruenda, quo ipsos ducatus tenet & possiden, ac illis fruitur, & insuper eidem charissimo fratri nofro concessimus, atque consensimus, prout per præsentes concedimus, & consentimus, quod idem charissimus frater noster deinceps habeat, percipiat, possideat, atque fruatur legato sibi facto in Regno nostro Neapolitano ex testamento catholici quondam Regis domini Fer-DINANDI avi nostri materni cum illo redditu annuo m. ducatorum juxta ipsius testamenti formam, (3) ita tamen, quæ Civitates & castra, ac loca in ipso testamento mentionata cum omnibus suis pertinentiis ad nos pleno jure pertineant, & nostro posse remaneant, nec ominious inis pertinentiis da nos pieno jure pertinentii, ce nonto pone remaneati, no politi iste chariffinus frater noster quidquam in his prætendere, verum duntaxat in recompensam buiusmodi Civitatuum, castrorum, cest locorum babeat, ac habere debeat, idem chariffinus frater noster ultra illum redditum annum to ducatorum, alios decem mille ducatorum annuos essentiam modis est formis solvendos est consignandos, prout de dicitis to in codem testamente des dispositum, itaque idem frater noster pro integro complemento dicti legati percipias, destama in consistencia de la consist deinceps singulis annis summam , ducatorum (4) juxta prænarrata, & cum his contentus remaneat, nec aliud pro dicto legato petat, & hæc omnia cum suis honoribus & oneribus, itaque omnes affignationes, obligationes, & hypothecæ fuper bonis & dominiis prædictis impositæ in suo vero & debito robore permaneant, debitumque sortiantur effectum, sive ex testamento, aut ultimis voluntatibus, five ex contractibus, aut aliis inter vivos dispositiotetranento, aut unimis voluntanous, ave ex contractions, aut ams inter vivos unponuto-nibus procefferint, debeatque pro his nos quietum & liberum tenere, ac indemnent con-fervare, noftram quoque pro his conficientiam exonerare, ac illæfam reddere, mandantes propterea omnibus & fingulis Officiariis noftris mediatis & immediatis ipforum ducatuum Comitatuum, dominiorum & locorum, illorumque vices gerentibus, & fabditis quibuscunque, quatenus ipfi chariflimo fratri nostro velut eorum domino deinceps pareant, obediant, & affistant, debitumque eidem fidelitatis juramentum præstent, ac omnia faciant, quæ subditi erga eorum dominum, & principem dicere, facere, ac præstare tenentur, & prout nobis hadenus præftiterunt, & præftare debuerunt. Quoniam nos ipfos officiarios ac fubditos ab omni juramento nobis propterea præftito ab omni fubjectionis vinculo, quo nobis ratione successionis & hæreditatis avitæ teneantur, liberamus, relaxamus, omneque jus nostrum hæreditarium, ac omnem actionem nobis in dictis ducatibus ac præmentionatis spectantem à nobis abdicamus, & in dictum charissimum fratrem nostrum transfundimus, pleno jure nihil aliud penes nos in his, retinentesque nudum titulum Archiducis Austriæ unà cum juribus facri Imperii successoribus de jure seu consuetudine debitis. Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, & figilli nostri appensione munitarum. Dat. in oppido nostro Bruxellens. die penaltima mensis Januarii anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo, regnorum nostrorum Romani tertio, aliorum vero omnium fexto.

CAROLUS.

Ad Mandatum Cæfareæ & Catholicæ Majestatis proprium.

HANNART.

(1) Conf. P. I. Lib. III. cap. I. \$, XXIII. pag, 255.
(2) Confirmantur dicta ibid, not d.
(3) Conf. ibid, not f.
(4) Ibid, not g.

#### LXVIII.

## INSTRUMENTUM DIVISIONIS HEREDITATIS PATERNÆ, MATERNÆ, ET AVITÆ, INTER CAROLUM V. IMP. EIUSQUE FRAT-

MATEKNÆ, ET AVITÆ, INTER CAROLUM V. IMP. EIUSQUE FRAT-REM FERDINANDUM, ARCHIDUC. AUSTRIÆ AC INFANT. HISPANIÆ (1).

VII Febr. Ex Apographo.

1

AROLUS quintus divina favente clementia Romanorum Imperator, femper Augustus, ac Germania, Hifpaniarum, utriusque Sicilia, Hierufalem, Ungaria, Dalmatia, Croatia &c. Rex, Archidux Aufria, dux Burgundia, Brabantia &c. Comes Habspurgi, Flandria, Tyrolis &c. Et Ferdinandus Dei gratia Infans

Hispaniarum, Archidux Austria, Dux Stiria, Carinthia, Carniola &c. recognoscimus & notum facimus universis: quod ( cum superiore anno millesimo quingentesimo vigesimo primo, die 28. mensis Aprilis in civitate Imperiali Wormatia de portione hæreditaria nobis inde affignanda in bonis paternis, maternis & avitis ageretur, tuncque vera informatio jurium nobis Ferdinando pertinentium haberi non posset: & per consequens vera ipforum jurium nostrorum declaratio sieri nequiret, donec per utriusque nostrum deputatos veridica informatio haberetur) fuerit interea inter nos actum & conventum, quod pro por-tione hæreditaria nobis tam dicto FERDINANDO debita in dominiis Germanicis, ex fuccessione felicis memoriæ divi Maximillani Cæfaris avi nostri paterni relictis, ex tunc haberemus quinque ducatus provinciarum nostrarum Australium, videlicet duos ducatus Austria supra & infra Anasum, ac alios tres ducatus Stiria Carinthia & Carniola: reliqua autem dominia ipfius Divi Maximiliani Cæfaris in eius hæreditate relicta penes nos Carolum remanerent, ita, quod si alter nostrum se in eius portione læsum prætenderet, & ad hujusmodi hæreditatis avitæ divisionem redire vellet, in eum casum omnibus hujusce hæreditatis bonis iterum reunitis debita ex integro fieret inter nos divisio. Ita ut unusquisque nostrum juxta confectualines & mores patrie debitam eius portionem bereditariam confequeretur, prout latius in literis ipfius Wormatia confectis contineri comperietur. Ad quas impresipaticalis habetur selectio Commenciale avantificia professione and Conficialis portion professione professi dicialis habeatur relatio. Cumque exinde exquisitis votis apud Consiliarios nostros omnium Regnorum ac dominiorum nostrorum, debitaque indagatione præhabita, Nos Carolus Cæqua licuit, diligentia & investigatione sciscitaverimus, quid juris in singulis regnis ac dominiis paternis, maternis, aut avitis unicuique nostrum juxta leges, consuetudines, ac mores patriæ deberetur, compertumque fuerit ex ipsorum Confiliariorum votis & relationibus omnia hujusmodi regna, & dominia paterna, materna & avita extra Germaniam confisentia omnino indivisibilia censeri, & ad nos Carolum Casarem tanguam primogenitum spectare (2) Nobis Ferdinando nil aliud prætendere valente, quam quod lufantibus etiam minoribus natu ex arbitrio disponentium pro eorum statu honorifice interdari consuevit, juxta personarum temporum & rerum qualitates, nulla in his certa seu determinata portione stabilita, nisi quatenus nobis ex testamento antecessorum aliquid deberetur, aut arbitrium seu beneplacitum nostri Caroli Cæsaris exuberanti liberalitate perfusum, in nos Ferdinandum fratrem secundo genitum sponte concedendum de-creneret. Et licet nos antedictus Ferdinandus in his votis exquirendis, ac informationibus jurium nostrorum habendis nullatenus intervenerimus, nullumque nostri parte deputatum habuerimus, volumus tamen nostra sponte, ac ex nostra certa scientia, & animo deliberato, omne jus nostrum, quod in Regnis, aut dominiis quibuscunque paternis ternis, aut avitis, quovis exquisito colore seu titulo prætendere seu petere potuissemus, tam ex testamento, quam ab intestato rejicere ac reponere in liberum arbitrium ac beneplacitum prædictum, cui ac illius bonæ gratiæ nos omnino fubjiciendum duximus. Et nos Carolus Cæfar præfatus hac amoris finceritate, & animi integritate in nos perípecta, attentaque confidentia in nos jam libere & fincere reposita cupientes vices reddere, amorisque nostri in unicum fratrem testimonium præbere, quem alterum nos esse putamus, & non fecus, quâm Nos ipfum charum habemus, nostrum arbitrium ac beneplacitum communi utriusque nostrum accedente consensu sic protendendum ac declarandum censuimus, ut pro omnibus illis juribus, quæ quovis modo ad nos Ferdinandum prædictum pertinere possent, in omnibus hæreditatibus paternis, maternis & avitis habeamus, de cetero & habere debeamus, tanquam bona nostra propria pro nobis, nostrisque hæredibus & successforibus juxta ipforum bonorum naturam, eaque sequentur cum suis tamen honoribus & oneribus ac hypothecis super ipsis impositis, videlicet 1.º illos quinque ducatus, qui nobis, ut præmittitur, affignati fuerunt, pro portione nostra bonorum Germanicorum, & cum his etiam habere, tenere & possidere debeamus, modo prædicto, eaque de dictis quinque ducatibus fuerant distracta, videlicet Comitatum Goritia cum omnibus suis castris, jurisdictionibus, & pertinentiis, fitis in ducatibus Carinthia & Carniola feu in illorum confinibus etiam cum tota valle de Puftertal & Comitatus de Ortembusgo, & de Cillis, cum patriis, dominis, ac locis Thrie, Karft, Metling, Mitterburg, Trigesti, S. ti Vitt, Gradisce, Marani, Tulmini, ac omnia illa, quæ divus Maximilianus Cæsar, dum viveret, in foro Iulij obtinebat, etiam per eum in bello Veneto recuperata, feu acquifita habeamus, infuper & habere debeamus modo prædicto pro nobis & nostris Comitatum Tyrolis: cum primo ex ipfo Comitatu dependente, Marchionatum de Burgau cum fuis pertinentiis, Comitatum de Kirchberg, advocatiam, seu Dominiorum eorum, quæ divus Maxi-MILIANUS Cæfar, avus noster, in Suevia obtinebat, & præcipue loca & dominia de Veldkirch, Bregenz, Pludenz, Hoemberg, Schelkingen, Nellemburg, ac alia omnia dominia, bona jura, & actiones, quæ ipfe quondam Cæfar Maximilianus in eius hæreditate reliquit, a quodus omnibus bonis & dominils, juribus & actionibus præmentionatis: Nos Caractus Imperator prædictus omne jus noftrum omnemque noftram actionem abdicamus, & in ipium fratrem & finos pleno jure transfundimus, mudum titulum Archiducis Austria Mon. Aust. T. III. P. I.

cum jmperiali præeminentia, & auctoritate nobis in his reservando, exceptis tamen patriis, dominiis Alfatia, quæ comprehenduntur fub illa jurisdictione Balivatuum, & Comitatuum Ferreti & Hagenau cum suis solitis pertinentiis, & dependentiis quibuscunque ( qua nos Ferdinandus prædictus ad vitam duntaxat nostram possidere debemus) (3) illorumque fructus, redditus, & emolumenta in nostros usus convertere, ac etiam ea, quæ pignorata sunt, redimere, alienationes indebitas justitiæ mente retractare, ac ipsa nostra vita durante, & omnia facere mandare, & difponere in ipfis Comitatibus & dominiis fic exceptis, quæ in nostris propriis dominiis faceremus, aut facere possemus. Ea tamen lege & conditione, quod post mortem nostri Ferdinandi restitutis prius pecuniis per nos expositis in redemptionibus reddituum, castrorum, & locorum ipsorum Comitatuum, ac his integre folutis liberis, ac hæredibus feu successoribus nostris huiusmodi Comitatus, & dominia, Ferreti & Hagenau cum pertinentiis sic excepta pleno jure redire debeant ad Nos Ca-ROLUM Cæsarem, seu ad eum hæredem, & successorem nostrum qui Comitatum Burgundiæ obtinebit, ita ut exinde hujusmodi dominia Ferreti & Hagenau cum omnibus illorum pertinentiis, ac dependentiis antedictis fint & perpetuo remanere debeant, unita & in-Ultra autem hæc omnia sic inter nos prædicorporata cum ipfo Comitatu Burgundia. cto modo disposita nos idem Ferdinandus fruemur deinceps & gaudebimus legato nobis facto ex Testamento catholici quondam Regis dñi Ferdinandi avi nostri materni juxta ipsius Testamenti formam, ita tamen, quod Nos Carolus Cæsar antedictus, nostrique successores pro tutela & conservatione regni nostri Neapolis possimus penes nos retinere, prout per presentes retinemus, eas Civitates, terras, & loca ac castra, que in disto testamento legata sunt: (4) ecquod portus seu litora maris existant, & magnæ sint importantiæ, ob quod ad Nos præfatum Carolum, nostrosque successores prædictos pleno jure pertineant, & pertinere debeant, ac in nostro dominio perpetuo remaneant, nosque idem Ferdinandus nibil juris in bis pratendere valcamus, verum duntaxat in recompensam hu-jusmodi civitatum, terrarum castrorum, & locorum habcamus, & babere debeamus ultra quinquaginta mille ducatos annuos in testamento eodem mentionatos, alios decem mille annuos eisdem modis & formis folvendor, & confignandos, prout de dictis 50. ibidem est dispo-fitum, & sic singulis annis in vim dicti Legati percipere debeamus 60. iducatos annuor, & nibil aliud prætendere possimus. (5) Quod autem hactenus nobis Ferdinando, ex ipso legato Catholici quondam Regis Ferdinandi, feu etiam ex legato facto in testamento Catholicæ garto camonici quondami regis Perdinardi, leu cuam ex regato raco in tenamento Camonaco quondam Reginæ Isabellæ aviæ noftræ maternæ aut ex testamento feren: mi quondam dri Philippi Regis Castellæ patris noftri vel alio quocunque modo in præteritum ex fructibus & redditibus nobis pertinentibus debere comperiretur, id nos, sen nostri petere non debemus, sed ab omni horum petitione exclusi erimus. Verum tam pro his, quam pro aliis omnibus, & pro integro complemento portionis nostræ omnium eorum, quæ nobis deberi possent, ex bonis paternis, maternis, & avitis habebimus, & habere debemus. Nos Ferdinandus præfatus ultra prædicta nobis, ut præmittitur conceffa, ducatum Wirtenbergensem cum omnibus suis juribus & pertinentiis his modis & sormis, quibus per Nos Carolum Imperatorem prædictum hujusmodi ducatus a Liga Suevia extitit acquisstus, & cum illismet oneribus & conditionibus, ac qualitatibus in hujusmodi acquifitione ex-prefiis, & pari modo nos idem Ferdinandus ferre & fuftinere debemus, quecunque alia onera hactenus impofita, & quascunque affignationes, obligationes, & hypothecas ctas tam in ipso ducatu Wirtembergensi quam in aliis ducatibus, Comitatibus, & dominiis nobis ut supra concessis, ac omnes illas obligationes in nos assumere in sno vero & debi-to robore permansuras, suumque debitum effectum fortituras, & pro his Nos Carolum Cæsarem quietum & liberum tenere ac indemnem conservare, nostramque pro his conscientiam exonerare, ac illæsam reddere, excepto duntaxat debito prætenso per ducem Geok-GIUM Saxonia, quod debitum qualecunque sit, & cuiuscunque quantitatis Nos Carolus Imperator prædictus in nobis affumimus, ac oneri nostro adscribimus, ita, ut nos Fer-DINANDUS, nostrique prædicti ab eo debito, & ab omni illius obligationis vinculo liberi & immunes esse debeamus, & ab ipso debito, omnibusque inde dependentibus indemnes & illæsi conservemur. Quo autem ad alia debita ipsius divi MAXIMILIANI Cæsaris, quæ super hujusmodi bonis Germanicis nobis Ferdinando concessis hypothecata apparebunt, uterque nostrum dimidiam folvere tenebitur, & pro horum folutione quilibet nostrum dimidiam mobilium per ipsum divum Maximilianum Cæsarem relictorum, obtinebit, ab aliis autem debitis paternis & maternis, ac ab avo & avia maternis procedenti-bus, nos idem Ferdinandus liber & immunis remanebimus, nihilque propterea in illorum mobilibus petere aut prætendere poterimus. Chm tamen nos idem Ferdinandus uxorem duxerimus indotatam dominam Annam Seren: "Hungarie" Regis fororem, eo quod reciproce ipse seren: Mus Rex Hungaria diam Mariam communem sororem nostram uxorem duxerit, ex quorum matrimoniorum tractatibus fuit dos ipfius dominæ Annæ confittuta & affecurata super dominiis Australibus nobis pro nostra portione concessis, sicque consonum videatur, ut saltem illa dos, quæ Seren:\*\*\* dominæ Mariæ suit constituta, quæ

fust 200.m ducatorum Hungaricalium nobis folvatur & restituatur pro oneribus matrimonialibus fultinendis, eoquod dos iplius Reginæ Hungariæ fororis nostræ nostro oneri celfit. Ea propter actum extitit, quod ultra prædicta fic concessa nos Carolus Imperator prædictus ipsam summam 200." ducatorum Hungaricorum refarcire teneamur per terminos sequentes: videlicet in 8. annis proxime sequentibus ad rationem 25. ducatorum quolibet anno, ita, quod prima solutio siat, in sine præsentis anni & deinde successive usque ad perfectam folutionem, mediantibus autem omnibus prænarratis nos Ferdinandus pra diligenter de ipsorum testamentorum verbis informati, illisque visis cognitis & intellectis, nosque habentes, & habere volentes pro sufficienter instructo de omnibus, & quibuscunque juribus, & actionibus nobis pertinentibus, feu pertinere debentibus in diciis omnibus hareditatibus, & bonis paternis, maternis & avitis, Nos pro his ex nostra certa scientia, ac libera voluntate tacitos & contentos reddimus, nilque ultra nos deinceps pro his petituros pollicemur. Verum nos Carolus Imperator prædictus pro nobis, nostrisque hæredibus & successoribus, quibuscunque quieti, liberi, & immunes remanebimus, ab omnibusque a nobis & nostris ratione prædictarum successionum, hæreditatum, ac dependentium ab eis peti potuissent, & possent, nosque idem Carolus & Ferdinandus constituemus Procuratores, qui in fingulis regnis patriis, & dominiis &c. noftro nomine debeant renunciare & quitare, quidquid juris in illis habere poteramus, ante præfentem noftram Conventionem & concordiam five id in judicio fit fiendum, five coram Statibus, moribus & concordiam five id in judicio fit fiendum, five coram Statibus, moribus & concordiam five id in judicio fit fiendum, five coram Statibus, moribus & concordiam five idea november descende & fish quayis folempitate fien. confuetudinibus patriæ fervatis, five alias quomodocunque, & fub quavis folemnitate fiendum foret: quæ quidem omnia mutua stipulatione interveniente nobis ipsis ad invicem reciproce tenere & observare promittimus mediis nostris, ac cuiuslibet nostrum juramentis nobis vicifsim præftitis, & fub reciproca utriusque mutua hypotheca & obligatione bonorum quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus: quibus reciproce renuntia-mus. Harum testimonio literarum utriusque nostrum manibus signatarum, maribus s figillorum munimine roboratarum. Dat. in Oppido Bruxellarum die 7:100 Menfis Februa-rij anno Dai millesimo quingentesimo, vigesimo secundo a Nativitate sumpto, Regnorum nostrorum Caroli, facri Romani Imperij anno tertio, alias vero omnium sexto.

CAROLUS.

Ad mandatum Cafarea & Catholica Majestatis proprium.

LATEMAND.

(1) Conf. P. I. loc. ad num. przecd. cit.
(2) Confirmantur didza ibid. de reguo Nespolitane, ab Imperatore fibi refervato. Add, not. 4. fequentem.
(3) Conf. didza ibid. not. d.
(4) Loc. cit. not. f.
(5) Ibid. not. h.

Ad mandatum serenisimi Domini Infantis Archiduc: proprium.

SALAMANCA.

#### LXIX.

#### CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER SIGISMUNDUM, SIGISMUNDI I. REGIS POLONIÆ FILIUM, ET ELISABETHAM,

FERDINANDI I. POSTEA ROM. IMP. FILIAM, PER LE-GATOS UTRIUSQUE PARTIS INITUS (1).

OS Ioannes de Latalize, Posnaniensis, Andreas Cricius, Placensis Episcopi, 1570.

Christophorus a Schidlowiez in Schmielow, & Mag: Optow, Castellanus, & X. November, & Cancellanus, Castellanus, Carcoviensis, ac Regni Poloniæ summus Cancellanus, nec Steverre Generalis Capitaneus Cracoviențis, ac Regni Polonie lummus Canaclarius, nec non Siradiențis, Sochazobiențis, Goțlonențis, nova Civitatis Corzin, & Lucomiențis terrarum Præfectus, Andreas, Comes de Tanzin, Palatinus Cracoviențis, ac Belţiențis, Rathnențis, Chelmențis, & Crasnoţtabiențis Capitaneus, Ioannes, Comes de Tannow, Palatinus Ruţlie, & Sanolomiriențis, ac Regni Polonie fummus Capitaneus, Lucas de Gorca, Caltellanus Polpaniențis, & Capitaneus maioris Polonie Generalis, & Ioannes Chotensky, Decretorum Doctor, Præpotitus Poținaniențis, & Archidiaconus Cracoviențis, ac Sacra Mastellanus Polpaniențis republis Polonie funditus Polpaniențis și de Archidiaconus Cracoviențis, ac Sacra Mastellanus Polpanie, puntrus Secretarius fermațiiimi Deal D. Socravanus principalis jestatis Regiæ Poloniæ primarius Secretarius, serenissimi Dni D. Sigismundi primi, Dei gratia Regis Polonia, Magni Ducis Lithuania, Russia, totiusque Prussia, ac Massovia &c. Domini, & hæredis, Domini nostri clementissimi, Oratores, & Mandatarii, ad conventum Posnaniensem designati, universis, & singulis præsentibus, & suturis, harum serie litterarum fignificamus, & notum facimus: quod cum ex commifione, & mandato speciali prefati ferenissimi Domini Regis nostri ad festum S. Michalis in civitate Regia Polnanies (cum ferenissimi Principis, & Domini D. Ferdinandi, Dei gratia Hungaria, & Bobenia & R. Regis, Infantis Hispaniarum, Archiducis Austria, Ducis Burgundia & Marchionis Moravia, Comitisque Tyrolis, videlicet Reveren. Principe Dno Iacobo, Episcope Weattilengia & magnificis. Signimum de Hungaria (Comitisque Comitisque Wratislaviense, & magnificis, Sigismundo de Herberstain, Capitaneo in Clam, & Do-L 2

ctore Beato, Præfecto Horbenfi, simul cum Oratoribus Illustrissimi Dni Georgii, Ducis Saxonia &c. Reverendissimo Domino Ioanne, Episcopo Misnense (2) &c. & magnifico Simone Pistoris, Doctore, practi Illustriffimi Domini Ducis Cancellario, mutuo, juxta defideria, vota, & instructiones Regum, & Ducis præfatorum, convenissemus ad tractan-& concludendum super affinitate inter serenissimos Reges præfatos, & de matrimonio liberorum Maiestatum suarum, cum plenis, & sufficientibus commissionibus, instructionibus, & mandatis Regum prædictorum respective, post multas propositiones, allegationes, & amicas confiliorum, & rationum inter nos collationes, & tractatus, vigore præfatorum mandatorum plenorum, & fufficientium Regum nostrorum, medio præfatorum Domini Ducis Georgii Consiliatiorum, & Oratorum. Nos, videlicet serenissimi Dni Regis Sigismundi præfati Confiliarii, & Oratores prædicti, cum prænominatis ferenissimi Domini Regis Ferdinandi Confiliariis, & Oratoribus, de, & super conjunctione matrimo-& desponsatione liberorum prædictorum Regum nostrorum, sub infra scriptis conditionibus, claufulis, pactis, & pcenis interpolitis, concordavimus, transegimus, ac unanimi voto, & consilio conclusimus in hunc modum: Imprimis quod, quando serenissimi Domini Regis Ferdinandi filia, Illustrissima Domina Elisabeth, septimum annum impleverit, præfati serenissimi Reges tenebuntur nomine suorum liberorum contrahere sponsalia per verba de futuro e ubi commode ipsi mutuo convenire possent, & ita eis visum saciendum foret; alioquin enim, quando conventus Majestatum suarum sieri non posset, tunc præstao septennio expleto, serenissimus Dominus Rex noster Poloniæ tenebitur per Oratores suos, nomine serenissimi filii sui in loco, quem serenissimus Dominus Rex Fer-DINANDUS designaverit, sponsalia de futuro cum Illustrissima Domina Elisabeth, renissimi Domini Regis Ferdinandi, contrahere: similiter quoque serenissimus Dominus Rex Ferdinandus tempore, & loco, per suam Majestatem nominando, obligatus erit contrahere fponsalia per verba de futuro, ex parte, & nomine præstate filiæ suæ, consenfu ipsius accedente, cum Oratoribus utriusque serenisimi Regis nostri, ad hoc ab eis
missi. Antequam tamen huiusmodi sponsalia de suturo contrahantur, stenebitur uterque
Regum conjunctim apud sedem spossolicam instare cum effectu expediendum, ad obtinendam dispensationem super impedimento consanguinitatis. Nec non si commoditas utrorumque parentum, & contrahentium tulerit, ut etiam de eorum voluntate ante tempora, a jure desuper statuta, sponsalia tam de futuro, quam si videbitur, de præsenti contrahere libere valeant; dumque silia serenissimi Domini Regis FERDINANDI ad plenos pubertatis, vel ut præmittitur, per dispensationem obtentos, & anticipatos annos pervenerit, tum invicem cum filio ferenisimo Domini Regis nostri, Stotsmundo fecundo, tenebuntur, & debebunt fonfalia præfata ratificare, & matrimonium per verba de præfenti contrahere. Porro ferenisimus Dominus Rex Ferdinandus debebit, tenebiturque præfatam Illustrisimam Dominam Elisabeth, filiam fuam, cum decenti, & regio apparatu, atque ornamentis pro-prio fumtu atque pro tempore, communibus votis defignando, Cracoviam mittere. Obligabitur ferenissimus Dominus Rex Ferdinandus eandem suz Majestatis filiam providere dote centum millium aureorum Hungaricalium auri puri, & justi ponderis, illiusque tertiam partem una cum traductione in manus officialium, ferenisimi Domini Regis Sioismundi confignare, & exfolvere. Reliquas autem duas partes infra annum, & diem post confiumationem matrimonii citra omnem dilationem Masetas serenisimi Regis Ferdinandi dissolvet. E converso serenissimus Polonia Rex noster modernus, nomine filii sui, aut eo decedente, serenissimus Dominus Sigismundus fecundus, contradotem, feu donationem propter nuptias Illustrissimæ Domina Elisabeth, conthorali suæ, providebit, assecutabit, & inscribet in bonis Regni sui: videlicet in Sandeca, Sanok, Byeca, Premisl, cum omnibus villis, & aliis adjacentibus proventibus universis, fummam ducentorum millium florenorum Hungaricalium. Cæterum hæç obligatio dotis, & donationis propter nuptias, quæ ita, ut scriptum est supra, novæ Reginz erit facta, post mortem serenisimz Dominz Bonz Reginz modernz, transferetur ad eas civitates & arces, quæ sunt suz Majestati eadem ratione dotis, & donationis propter nuptias obligatæ, & infcriptæ, dummodo tamen vel hæc, vel illa bona præfatæ fummæ ducentorum millium florenorum Hungaricalium, atque præfato contractui fufficienter respondeant. Posteaquam vero sponsa ad sponsum sic, ut præmittitur, deducta suerit, ex tunc ante consumationem matrimonii tenebitur folemniter: & expresse hæreditati tam paternæ, quam maternæ sufficientem facere renunciationem, & talem renunciationem firmabit, ratificabit ferenissimus Dominus Rex Stoismundus, tanquam fponfus, fuis litteris, & figillo. Et quamvis facrorum Canonum constitutionibus cautum sit: ad matrimonia contrahenda cogi neminem debere, etiam pœnis interpolitis, ne libertas, quæ ſumma debet effe in contra-hendis matrimoniis, ad necessitatem translata videatur. Verum quia ab aliis quoque Regibus, & Principibus Christianis citra Legum, & Canonum præjudicium, & indignitatem constat, contractibus hujusmodi pœnam apponi solitum esse: & proinde ad ratificationem eorum omnium, quæ fupra nominata funt, ne & pactorum tam folemnis expressio, & opera utriusque Majeftatis in irritum convertatur, has conditiones, tractatus, & conclu-fiones præferiptas ferenissimi Reges Ferdinandus, & Sigismundus Primus, corumque

liberi fupra dichi firmissime, & inviolabiliter tenere, & observare debebunt, & tenebuntur fub honore suo regio, & pæna ducentorum millium florenorum Hungaricalium, per partem, non facientem fatis conditionibus, & claufulis, fupra descriptis, parti tenere lenti, fine ulla reculatione, cavillatione, aut quovis exquifito colore, ad primam partis tenentis, & conditionibus parere volentis, requifitionem folvendorum. Pro majori autem præsentis negotii, affinitatis, & futuri matrimonii catela, & securitate tenebuntur præsati ferenissimi Ferdinandur, & Stoismundur Primus, Reges, & parentes liberorum præsictorum suorum, litteris suis patentibus, manu cuiuslibet eorum scorsim subscriptis, & sigillo Regali communitis, ea omnia, quæ præfentibus continentur, & cum infertione præ-fentium de verbo ad verbum ratificare, & approbare, atque fe, fuosque liberos prænominatos, ad explenda, & perficienda omnia, & fingula, fupra expressa, sub verbo regio, ac pœna ducentorum millium florenorum prædictorum obligare. Casu vero, quo serenissimi Reges nottri, tam junior, quam fenior, conditiones, & pacta, fupra expressa, vel aliqua quælibet ex eis conditionem, & clausulam adimplere, & exequi nolnerint, ac recu-faverint; ex tunc dilatione, mora, excusatione, arte, ingenio, & difficultate qualibet exclufa, ad Imam requisitionem ferenissimi Regis FERDINANDI, aut Illustrissimæ Elisabeth Virginis, filiz sux, poenam ducentorum millium florenorum Hungaricalium solvere, & in manus Nuntiorum, qui fupra requisitione huiusmodi cum pleno, & sufficienti mandato ad Majestates suas, seu alterum eorum venerint, numerare, & reponere tenebuntur, & erunt obligati. Quod fi ipfi serenissimi Reges nostri prædicti pænam, quam in non adimplendis pacies præfentibus transgrefii incurrerent, folvere etiam neglexerint, vel recula-verint, ex tunc fieret, fierique debet libera facultas ferenisfimo Regi Ferdinando, eiusque filiæ prædictæ, Ducatus, provincias, terras, civitates, oppida, castra, arces, villas, tam regias, quam alias quascunque spiritualium, & sæcularium subditorum Majestatum fuarum, ubicunque in ditione, & dominiis regni Polonia existentium, ad solutionem dictorum ducentorum millium aureorum Hungaricalium arctare, cogere: imo bona omnia quæcunque præfata in regno Polonia confiltentia mobilia, & immobilia invadere, pare, & detinere tamdiu, donec de prædichis ducentorum millibur aureorum Hungaricalium ferenislimo Regi, aut eius filiæ satissachum fuerit. Et in tali casu serenislimi Reges nostri, ecrumque posteri, non debebunt, neque etiam juste poterunt prædicto Regi Fragos indut, aut iplius filæ resistere, aut succensere, & contradicere, verbo, vel sacto per se, aut submissas personas publice, vel occulte, directe, vel indirecte, sed illius Majestatis propositum, & actiones tales quascunque contra ferenishmos Reges nostros, aut alterum eorum, & dominia, ac fubditos Majestatum suarum fecerit, approbare, commendare, ratificare. Nulla arte, dolo, vel ingenio præmifis contraveniendi pactis, fœderibus, contractibus, & inferiptionibus: ac pace communi Regnorum, & terrarum in fuo robore mihilominus remanentibus, quibus per actiones quascunque præfati Domini Regis Ferdinandi, aut eius filiæ, in repetitione poenæ hujusmodi ducentorum millium florenorum, ut præmissum est, intentatas, & commissas, non poterit, neque censebitur in aliquo derogatum esse. Postremo si alter contrahentium ante consumationem ( quod Deus avertat ) moreretur, tunc iste contractus, & conventio cum omnibus attinentiis suis: cum mors omnia folvat, penitus fit diffoluta. Cæterum cum de donatione, & munere virginitatis, nominatim exprimendo, & apud quem, matrimonio fine liberis foluto, proprietas dotis, & donationis propter nuptias remanere, atque quibus pactis, & conditionibus cum aliorum foederum, & conjunctionum exceptione hæc affinitas stabiliri, & firmari debeat, inter nos conveniri non potuerit, referemus de eisdem ad serenissimum Regem nostrum Polonia, desuperque ambo Reges ante diem sponsalium, de suturo contrahendorum, concordabunt, & illos articulos absolvent. In quorum omnium fidem, & evidens testimonium Nos præfati Oratores, exhibito Oratoribus ferendini Regis Feronanoi notoro, excidini ad eis fufcepto fuo Mandato, figilla noftra unacum Illustriffimi Saxoniae Ducis, fupra nominati, Oratorum figillis appofuimus. Actum, & conclusum in civitate Pofnania pridie fancti MARTINI, anno Domin nostri Jesu Christi M. D. XXXmo

(I) Conf. P. II. huius tomi lib. III. C. II. Ş. II. pag. 264. no 1518. denatus 1537. Vid. Doctiff. P. Calles S. I. Series Epp. Mifmenf.

#### LXX.

#### SIGISMUNDI I. REGIS POLONIÆ, CONSENSUS IN MA-TRIMONIUM FILII SUI CUM ELISABETHA, FERDINANDI I POSTEA ROMANORUM IMPERATORIS, FILIA (1).

IGISMUNDUS primus Dei gratia Rex Polonia, Magnus Dux Lithuania, Russia, totius Pruffie, Maffovia &c. Dominus, & hæres, planum, teftatumque facimus hifce Ex iisdem litteris noftris præfentis, & futuri temporis hominibus quibuscunque. Cum vetus ea fuerit confuetudo, institutumque Majorum nostrum, jam inde ab avis, atque L 3

atavis nostris religiose semper observatum, atque nobis quasi per manus traditum: nullos ut Reges, & Principes maiori ftudio ad amicitiam fuam adjungendos curarent, quod qui ex inclyta, atque illustri Austria Familia orti essent, & procreati, novasque subinde cum eis affinitatum conjunctiones conciliarent, dandis suis, accipiendisque vicissim eorum in matrimonium liberis, quo constituta inter nostram, atque Austriae Domum necessitudo tanto firmius radices ageret, diuturnaque, stabilis & fixa permaneret. Nos, qui necessitudinem hanc avitam non modo stabilem, ac diuturnam, verum etiam, quantum humano consilio provideri posfet, immortalem esse volumus, sempiterno tempore duraturam, veterem issum Majorum nostrorum morem referendum esse putavimus. Quamvis itaque ita nobis arcta cum serenisimo Romanorum Rege fanguinis necessitudo intercederet, ut arctior alia non esse requi-renda videretur; tanta tamen vis est amoris erga Majestatem illius nostri; ut omnem eam conjunctionem parvam existimemus: quia majorem aliquam reperire liceat, nec conquiescere possit animus noster, nisi ad summum propinquitatis gradum pervenerit. Quemadmodum Nos cum ferenissimo Romanorum Rege unus animus & sumus, & suimus semper, & futuri fumus, quoad vita Nobis suppeditarit: ita serenissimus filius noster cum serenisfima filia illius non folum animum unum, verum etiam carnem unam, unum corpus effi-ci volumus; ut uterque utrique nostrum charifsimorum pignorum loco fit, utrumque no-ftrum parentis numero habeat, atque veteri illi proverbio fatisfiat, quo amicorum communia esse dicuntur omnia; cum & reguum nostrum, & ditiones omnes, bona denique nostra omnia communia communium, & regiæ Romanæ Majestatis, & nostrorum nepotum esse velimus. Cum qua nostra voluntate cum consentire mirabiliter videremus serenissimum filium noîtrum, atque amicitiæ illius jungendæ magna cupiditate ardere, agi primum cepit Posnania pridie Divi Martini, anno Domini millesimo, quingentessmo, trigesimo, de collocanda illi Majestatis Regiæ Romanorum silia Elisabetha, ubi cum inter utriusque noftrum Legatos, & Confiliarios ultro, citroque multa collata effent, & communicata, certus tandem contractus fuit initus, quem pro hic inferto haberi volumus, cum interpretes agerent, atque matrimonium huius conciliatores Legati Illustrifsimi Domini Georgii, Ducis Saxonia, affinis nostri charissimi, cuius quidem contractus Instrumenta duo confcripta fuerunt, in quibus expressa sunt pacta quædam, & conditiones, multis etiam interpositis: si utra pars pactis non stetisset, ac alterum quidem Instrumentum serenissmi Romanorum Regis Legatis, alterum noîtris Mandatariis datum erat, fuitque contractus hic per utrosque acceptus, & ftipulata manu approbatus, confirmatusque. In quo tametfi hoc quoque perscriptum erat: ut simul, atque ipsa serenissima Domina Elisabetha septimum etatis annum implesse, teneremur Nos, & serenissimus Romanorum Rex nomine liberorum nostrorum per verba futuri temporis sponsalia contrahere, si commode unum in locum convenire possemus, si minus, per Legatos nostros conficeretur, eo in loco, quem se-renissimus Romanorum Rex designasset: tamen cum multa interim accidissent, quam ob rem moram huic negotio interponere fuit neceffe, ad quod primo quoque tempore abfol-vendum voluntate fuit uterque noftrum magis promptus, quam facultate paratus; quia novæ femper aliquæ moræ caufæ interveniebant, & voluntate, & opinione utriusque noftrum longius res eft extracta, donec tandem aliquando utrique noftrum vifum eft opportunum, ut cum esset Wratislavia serenissimus Romanorum Rex, ibi ceptum negotium transseretur, atque ad optatum exitum perduceretur. Eo itaque legavimus Consiliarios nostros, Rdum in Christo patrem Dominum Ioannem, Episcopum Warmiensem, & Mageum Ianussium Latalsky, Palatinum Posnaniensem, nobis dilectos, plenamque statuendi de rebus omnibus facultatem eis concessimus, ad matrimonium pertinentibus inter serenissimos filium Connotrum, & Regiæ Romanorum Majestatis filiam, ad laudem, & gloriam Dei Omnipotentis, & honorem eius Genitricis, intemeratæ Virginis Marlæ, pro incremento, & defensione Reipublicæ Christianæ, pro conjunctione nostra mutua, majori cumulo augenda, atque etiam ad posteros nostros transmittenda, utque cum honos utriusque nostrum augeatur, tum Regnorum, ditionum, populorumque utriusque paci, & tranquillitati in fempiternum tempus, fi fieri possit, consulatur, id quod omnibus nobis, totique Reipublicæ Christiana felix, faustumque sit, in eum, qui sequitur modum, totum hoc negotium cum serenissimo Romanorum Rege absolverunt; cum quicquid ab utroque nostrum hac in re actum est, sive per Majestatem Regiam Romanorum ipsam per se, sive per Legatos nostros, nomine, mandatoque nostro, id certa utriusque nostrum scientia, ac re bene deliberata, & perpenfa, actum sit, ita, ut ne tertius quidem consanguinitatis gradus quicquam impedimenti afferre queat, per quem cum non liceret fereniisimo filio nostro charifsimo cum fereniisi-ma filia Majestatis Regiæ Romanorum matrimonium contrahere, obtinuimus apud Sedem Apostolicam, ut legibus solveretur, per quas id non licebat, datumque est nobis diploma Rome apud S. Petrum anno a Christo nato millefimo, quingentefimo, tricefimo primo, ottavo Kalendas Septembris, Pontificatus Papæ Clementis, felicis recordationis septimi, anno odlavo. Imprimis annuit, & confensit serenissimus Rex Romanorum, juxta tamen priorem tractatum Posnaniensem, quem cum omnibus conditionibus, clausulis, continentiis, de verbo ad verbum hic pro expresso haberi volumus: serenissimam Principem Doпат Елізаветнам, filiam fuam primogenitam, ferenifsimo Principi Domino Sigismundo fecundo, Poloniæ Regi, filio nostro charifsimo, accedente consensu præfatæ Dominæ sere-nissimæ Elisabeth, nuptui dare, & quod eidem centum millia aureorum Hungaricalium auri puri, & justi ponderis, pro dote constituere, illiusque tertiam partem unacum traductione in manus officialium nostrorum, vel serenissimi filii nostri, consignare, reliquas autem duas partes infra annum & diem post consummationem matrimonii citra omnem lationem exfolvere debeat, & teneatur. E converso Nos nomine serenissimi filii nostri prænominati, aut nobis (quod omen Deus obruat!) decedentibus, serenissimus Dominus SIGISMUNDUS 2dus, filius noster charissimus, serenissimæ Dominæ Elisabethæ, vicissim centum millia anri puri, & justi ponderis pro contradote, vel donatione propter nuptias spondere, & promittere teneatur: atque ideo tam pro dote, quam pro donatione propter nu-ptias, fummam ducentorum millium florenorum Hungaricalium in bonis Regni nostri, videlicet in Sandecz, Sanok, Byecz, Premisl, cum omnibus villis, & aliis adjacentibus proventibus universis assecurare, & inscribere debeat eidem serenissimæ Dominæ Elisabethæ: ita quidem, ut hæc obligatio dotis, & donationis propter unptias, quæ sic, ut prædiciptum est, novæ Reginæ erit sada, simul cum munere virginitatis, sibi, ut sequitur, constituendo, post mortem serenissimæ Dominæ Boxæ, conjugis nostræ charissimæ, Reginæ modernæ, transferatur ad eas civitates, & arces, quæ funt fuæ ferenitati eadem ratione dotis, & donationis propter nuprias obligatæ, & inferiptæ; dumodo tamen vel hæc vel illa bona præfatæ fummæ ducentorum millium florenorum Hungaricalium, atque præfato contractui fufficienter respondeant, & super hoc tempore consumationis matrimonii litteræ assecurationis, per serenissimum Dominum Sigismundum secundum, filium nostrum, in nota meliori confici, & ad manus ferenissimi Romanorum Regis consignari debeat.

Præterea cum aliquamdin ratione donationis, seu muneris virginitatis, nominatim exprimendi, træstatum esset, serenissimus Rex Romanorum, quo majorem propellisimi ani siu erga utrumque nostrum significationem daret, consenste, & consenste, hanc præstet imuneris sponsionem, & præstationem arbitrio utriusque nostrum relinquere; nihil addubitans, quin Nos, maxime autem serenissimus Rex junior, silius noster charifsimus, secuta statim matrimonii consumatione per copulam, serenissimam sponsam suam en nomine tam pro regio suo honore, quam ciusdem serenissima sponsæ merito, splendide remuneraturus sit, & pro hoc munere serenistati sinæ, ut præmittitur, deputando præmemorata dominia, & bona non minus, quam pro dote, & donatione propter suptias, inscripta, obligata, & obnoxía esse debent &c.

Conventum denique, & conclusum est: quod si serenissima Regina prior sponso suo, serenissmo filio nostro, vita defuncta fuerit, tam dos, quam donatio propter nuptias, & munus ipsum virginitatis, ad ipsum serenissimum filium nostrum, & Regnum Polonia, perpetuo devolvantur fine aliqua dotis restitutione. Si vero serenissmum Regem, filium noftrum, ante mori contigerit, prole ex ea, quod Dij prohibeant! non fuscepta, aut si suscepta fuerit, præmoriatur tamen, tunc serenissima Regina Elisabetha omnibus terris, districtibus, dominiis &c. fibi insciptis, ad vitæ suæ vidualis tempora plenam utendi, & fruendi potestatem habere debeat : post mortem autem suam centum millia florenorum, ratione donationis propter nuptias sibi donata, & inscripta, ad præfatum Polonia regnum libere revertantur: de dote vero, & munere virginitatis habeat Regina Elisabetha candem plenam tam in vita, quam in mortis articulo, donandi, testandi, & disponendi facultatem, quam olim habuit ferenifsima Domina Eusabetha, mater noftra defideratisma, ut in litteris, Cracotie 15<sup>a</sup> mensis Augusti A<sup>o</sup> Dni millesimo, quadringentesimo, quinquagesimo tertio datis, latius continetur. Præterea constitutum, & conventum est; ut serenissimus Rex Romanorum serenissimam filiam suam, Dominam Elisabetham, postquam decimum sextum ætatis fuæ annum attigerit, cum decenti, & regio apparatu, ac ornamentis, proprio fumptu, pro tempore communibus votis defignando, Cracoviam mittere teneatur, ita tamen, quod integrum, atque liberum fit, ferenissimo filio nostro, si ei videatur, traductionis hujos tempus prævertere, nec obstet etiam de deductione sponsæ Cracoviam, sive alio, sententiam mutare, prout inter serenissimum Romanorum Regem, & Nos, & serenissimum filium noftrum conventum fuit. Postquam autem serenisima sponsa ad serenisimum Do-num sponsum, silium nostrum, ut præmittitur, deducta snerit, tunc ante consumationem matrimonii tenebitur ipfa folemniter, & expresse tam hæreditati paternæ, quam maternæ, sufficienter facere renuntiationem, eademque ratione Regni Hungaria, & ditionis Domus Austria, non modo pro Regia Majestate Romanorum, sed eriam pro sacra Casarea Majestate, ac utriusque eorundem liberis, per lineam masculinam ab ipsis legitime descendentibus, a se fieri debebit. Quo vero ad Regnum Bobemia pro serenissimo Rege Romanorum tantum, eiusque liberis, & hæredibus masculini sexus dicta renunciatio erit sacienda, in quantum scilicet ipsa Domina Elisabetha ad huiusmodi renunciationem tenetur, & non ultra. Denique talem renunciationem ferenissimus Dominus sponsus, filius noster, suis litteris, & figillo firmare, & ratificare tenebitur. Quod fi alter contrahentium ante confummationem matrimonialem, quod absit, mortem obiret, tunc totus iste contractus cum omnibus fuis pactis, obligationibus & attinentiis, annihilatus, enervatus, & caffatus habeatur, fimiliter conventum est

Postremo vero cautum est, quod Magnificus Ianussius Latalsky, Palatinus Posnaniensts, virtute mandati spiecialis, a serensisimo filio nostro ci traditi, & ad manus sere-nissimi Regis Romanorum exhibiti, se quamprimum, cum omnia inter partes præscriptis modis pacta, & transacta fint, *Centpontem* conferre, illicque dicti Regis nomine cum ferenii-fima Domina Егзаветна sponsalia per verba de præsenti contrahere, aliaque, in hisce rebus fieri folita, & confueta, exequi debeat, & teneatur, cum reciproca ratificatione omnium, & fingulorum, quæ in r utriusque sponsi, & sponsæ nos parentes pro hoc felitissimo conjugio hactenus acta, & transacta sunt, sicut id jam Palatinus prædictus cum Ierenissima sponsa egit, & transegit feliciter.

Nos itaque ista universa, & singula, quod nos quidem attinet, non solum approbavimus, rataque, firma, fixa habuimus, ita, ut hoc nostro diplomate approbamus, rataque, fixa habenus; verum etiam pro ca parte, quæ a nobis pættanda venient, promi-fimus, fpopondimus, in Nos recepimus, fidemque noftram regiam verbo noftro regio obligavimus, ita Nos omnia integre, inviolateque observaturos, præstaturosque, ita, ut hisce litteris nostris iterum promittinus, spondemus, in Nos recipimus, sidemque nostram verbo nostro regio obligamus, Nos aliter non esse facturos. Quibus ut tanto plus habeatur sidei, signum eis nostrum appendendum curavimus, manuque nostra subscripsimus. Datum Cracovie primo die mensis Augusti anno Domini millesimo, quingentesimo, tricelimo octavo, Regni nostri anno tricelimo secundo.

SIGISMUNDUS Rex.

(1) Conf. P. II. huius tomi lib. III. cap. II. S. II. pag. 294.

### LXXI.

## CONSENSUS SIGISMUNDI II. REGIS POLONIÆ, IN MA-TRIMONIUM CUM ELISABETHA, FERDINANDI I. POSTEA ROM. IMP. FILIA, A SE INEUNDUM (1).

1538. VIII. Aug.

IGISMUNDUS, Dei gratia Rex Polonia, Magnus Dux Lithuania, Russia, totiusque Prussia, & Massovia &c. Dominus, & hæres, fignificamus tenore præsentium, & ad perpetuam rei memoriam notum facimus : quod cum ad jungendas inter mortales amicitias non aliud fit, quam matrimonii vinculum firmius, quo non modo ipsi inter se, verum etiam posteri eorum indissolubili quodam amicitiæ nexu sibi invicem connectuntur. Nos etfi non ignoramus, fummam inter Nos, & ferenissimum Dominum Romanorum Regem, sanguinis, & propinguitatis necessitudinem intercedere, jam inde ab avis, atque atavis nostris constitutam; tamen firmiorem eam reddere cupientes, faciendum esse putavimus, ut vetus majorum nostrorum institutum referremus, qui non aliunde frequentius, quam ex inclyta, atque Illustri Austria Domo uxores sibi dari poftularunt. Itaque cum de ferenisimorum parentum nostrorum, tum de nostra quoque fcientia, summaque voluntate actum est *Posmanie* primum, inter serenisimi Romanorum Regis, & parentis nostri legatos, de collocanda Nobis in matrimonium ferenislimi Romanorum Regis filia Elisabetha, cuius matrimonii cum interpretes, & conciliatores fuerint Legati Illustris Domini Georgii Saxonia Ducis, affinis nostri charissimi, articuli quidam conferipti fuere, quos nos perinde habere volumus, atque fi effent huic nostro diplomati inserti: deinde missi sunt & serenissimi parentis nostri, & nostro nomine Reverendus in Christo Pater Ioannes Episcopus Warmiensis, & Magnificus Ianussius Latalent, Palatinus Posnaniensis, qui rem, feliciter coeptam, ad exitum feliciorem perducerent; cum ab utroque nostrum summa potestas eis data esset de omnibus rebus, quæ ad consumandum actum hunc pertinerent, statuendi, transigendique, atque alteri eorum Magnifico Palatino, etiam per verba præsentis temporis matrimonium nostro nomine contrahendi; qui cum rite, atque ordine mandata nostra perfecissent, ad laudem, & gloriam Dei omnipotentis, ad honorem facratissimæ Virginis Matris, pro incremento, & defensione Reipublicæ Christiana, pro mutna nostra cum serenissimo Domino Romanorum Rege, & inclyta Austria familia necessitudine, majori quadam accessione locupletanda, atque ad posteros etiam nostros propaganda, fimul ut & honos noster amplificetur, & non folum Nos, verum etiam populi. utriusque nostrum ditioni subjecti, mutuam inter se pacem, & concordiam, ac amicitiam tueantur, & conservent, tempore sempiterno, in hunc, qui sequitur, modum, omnem

de natimonio tractatum in nomine Patris, & Filii, & spiritus Sancti absolverunt. Quod utrique nostrum, & regnis, ac populis utriusque, felix, & faultum esse velit, qui solue est veræ felicitatis largitor! Imprimis antem annuit, & consensit ferenissimus Dominus Romanorum Rex juxta superiorem tractatum Posnaniensem, quem cum omnibus suis conditionibus, claufulis, & continentiis de verbo ad verbum hic expressum haberi volumus, ferenissimam Principem Dominam Elisabeth, filiam suam primogenitam, Nobis, accedente consensu præsatæ serenissimæ Dominæ Elisabetta, nuptui collocare: & quod eidem centum millia aureorum Hungaricalium auri puri, & justi ponderis, pro dote constituere, illiusque tertiam partem unacum traductione in manus officialium (erenisimi Domini) pa-rentis nostri, Regis *Polonia*e, vel nostrorum confignari: reliquas autem duas partes infra annum & diem, post consummationem matrimonii, citra omnem dilationem exfolvere teneatur, & debeat. E converso serenissimus Princeps, & Dominus noster pater, nomine nostro, aut eo, quod procul absit! decedente, ipsi Nos serenissimæ Dominæ Елзаветн vicissim centum millia aureorum Hungaricalium, auri puri, & justi pouderis, pro contradote, seu donatione propter nuptias, spondere, & promittere tenebimur, atque ideo tam pro dote, quam donatione propter nuptias, funmam ducentorum millium floreno-rum Hungaricalium in bonis Regni Polonia nostri, videlicet in Sandecz, Sanok, Byecz, Premisl, cum omnibus villis, & aliis adjacentibus proventibus universis, affecurare fcribere debebimus eidem ferenissimæ Dominæ Elisabeth, ita quidem: ut hæc obligatio dotis, & donationis propter nuptias, quæ sic, ut supra scriptum est, novæ Reginæ erit fimul cum munere virginitatis, fibi, ut sequitur, constituere post mortem serenissima Dominæ Boxæ, Reginæ modernæ, matris noftræ colendisimæ, quam illi fero accidere optamus, transferatur ad eas civitates, & arces, quæ funt fuæ ferenitati cadem ratione dotts, & donationis propter nuprias obligatæ, & inferiptæ; dummodo tamen vel hæc, vel illa bona præfatæ fummæ ducentorum millium florenorum Hungaricalium, atque præfato contractui sufficienter respondeant, & super hoc tempore consummationis matrimonialis litteræ affecurationis per Nos in nota meliori confici, & ad manus serenissimi D. Romanorum Regis, patris nostri colendissimi, consignari debent. Præterea cum aliquamdiu ratione donationis, vel muneris virginitatis, nominatim exprimendi, tractatum effet: ferenisimus D. Romanorum Rex., Pater noster colendisimus, quo majorem propensisimi animi sui erga alterum parentem nostrum, serenisimum Dominum Poloniæ Regem, & Nos fignificationem daret, consensit, & consensit, hanc præsati muneris sponsionem, & præsationem serenismi Domini Regis Poloniæ, parentis nostri colendissimi, & nostro arbitrio relinquere, nihil addubitans, quin ferenisimus parens noîter, Rex Poloniæ, maxime autem Nos, fecuta statim matrimonii consumatione per copulam, ferenissimam sponfam nostram, co nomine tam pro régio nostrum nomine, quam ejusdem ferenissima spon-fæ, splendide remuneraturi sumus, & pro hoc munere serenitati suæ, ut præmittitur, deputando, præmemorata dominia, & bona non minus, quam pro dote, & donatione propter nuptias inscripta, obligata, & obnoxia esse debent. Conventum denique inter Nos est, quod si serenissima Regina, uxor nostra, prior Nobis vita suncta suerit ( quod omen procul abesse volumus!) tam dos, quam donatio propter nuptias, & munus ipium omen procui acces vontinus: 7 cain cos, quain canad proper interes, virginitatis ad Nos, & regnum Polonia perpetuo devolvantur, fine aliqua ipfius dotis refittutione: fi vero Nos præmori contigerit, prole ex ea ( quod Deus prohibeat! ) non fuscepta, aut si suscepta suerit, præmoriatur tamen, tunc serenissima Regina Elisabetha omnibus terris, districtibus, dominiis, sibi inscriptis, ad vitæ suæ vidualis tempora plenam utendi, & fruendi potestatem habere debeat: post mortem autem suam centum lia florenorum, ratione donationis propter nuptias sibi donata, & inscripta, ad præsatum Polonia regnum libere revertantur: de dote vero, & munere virginitatis habeat Regina ELISABETH eandem plenam tam in vita, quam in mortis articulo, donandi testandi, ac disponendi facultatem, quam olim habuit ferenissima Domina Elisabetha, serenissimi Domini Regis Polonia, parentis noftri, mater, ut in litteris Cracovia, 15. mensis Augusti A. Ont. M. CCCC. L111. datis, latius continetur. Præterea constitutum, & conventum est, ut serenissimus Dominus Romanorum Rex., parens noster colendissimus, filiam suam, serenisfimam Dominam Elisabetham, postquam decimum sextum ætatis suæ annum attigerit, cum decenti, & regio apparatu, ac ornamentis, proprio sumptu, pro tempore communibus votis defignando, Cracoviam mittere teneatur, ita tamen, quod integrum, atque adeo liberum fit Nobis, fi videbitur, traductionis tempus prævertere: nec obstet etiam de deductione sponsæ, Cracoviam, sive alio sententiam mutare, prout inter serenissimos parentes nostros, & Nos, conventum suit. Postquam autem serenissima Domina sponsa ad Nos, ut præmittitur, deducta fuerit, tunc ante confumationem matrimonii tenebitur ipfa folemniter, & expresse hæreditati tam paternæ, quam maternæ sufficientem facere renuntiationem, eademque ratione Regni Hungarici, & ditionis Domus Austria, non modo pro ferenissimo Romanorum Rege, fed pro facra Cæfarea Majestate, ac utriusque illorum liberis, & hæredibus, per lineam mafenlinam ab illis defeendentibus, legitime a fa Mon. Ausr. T.III. P. I. M

1543. XVII Mart.

fieri debebit. Quo vero ad regnum Bohemia pro ferenissimo Domino Romanorum Rege tantum, liberisque illius, & hæredibus masculini sexus ista renuntiatio erit facienda, in quantum feilicet sua serenitas juxta memoratorum Regnorum jura, & privilegia ad huiusmodi renuntiationem tenetur, & non ultra. Denique talem renunciationem Nos nostris litteris firmare, & ratificare tenebimur. Quod fi alter nostrum contrahentium ante confumationem nuptialem, quod absit, mortem obiret, tunc totus iste contractus cum omnibus suis paciis, obligationibus, & attinentiis, annihilatus, enervatus, & cassatus habea-tur, similiter conventum est. Postremo vero conventum est, quod præstatus spectabilis. & magnificus Ianusiius Lataleky, Palatinus Postaniens, vigore mandati specialis, sibi a Nobis traditi, & serenissimo Regi Romanorum, parenti nostro colendisimo exhibiti, se se quamprimum, cum omnia inter partes modis præseriptis pacta, & translata jam sint, Denipon-tem conferre (2), Illicque nostro nomine cum serensisima Domina Elisabetha sponsalita, per verba de præsenti, contrahere, omniaque, in hisce rebus fieri solita, & consueta exequi debeat, & teneatur, cum reciproca ratificatione omnium, & fingulorum, quæ inter utriusque nostrum serenissimos parentes pro hoc felicissimo coniugio hactenus acta, & transacta sunt, id quod jam seliciter utrique ipso in Oeniponte sactum, adimpletumque eft. Nos itaque univerfa, & fingula, quod Nos quidem attinet, non folum approbavi-mus, rataque, firma, fixa habuimus, ita, ut hoc noftro diplomate approbamus, rataque, firma, fixa habemus; verum etiam pro ea parte, qua a Nobis præstanda veniet, promi-firmus, fipopondimus, in Nos recepimus, fidemque nostram regio nostro verbo obligavimus, ista Nos omnia integre, inviolareque observaturos, præstaturosque, ita, ut hisce nostris litteris iterum promittimus, spondemus, in Nos recipimus, sidemque nostram verbo nostro regio obligamus, Nos aliter non esse facturos, quibus ut tanto plus fidei haheatur, fignum eis nostrum appendendum curavimus, manuque nostra subscripsimus. Datum Leopoldi die 8 menstr Augusti, Anno Dni M. D. tricesimo ostavo, Regni vero nostri anno estavo.

#### SIGISMUNDUS fecundus Rex.

(2) Vid. ibid. 5. III. p. 264. (2) Ubi feillier Regia proles, ac praprimis filix, ad om-

#### LXXII.

#### CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER FRANCISCUM GONZAGAM, MANTUÆ DUCEM, ET CATHARINAM, FERDI-NANDI I. REGIS ROM. FILIAM (1).

d laudem, & honorem Dei Omnipotentis, sacræ Romanorum Imperatoriæ Majestatis nomine, interveniente Illustri Domino Nicolao Perrenor, Domino de Granvella, Generale Majestatis suæ per Germaniam, & Italiam, Oratore &c. Inter Magniscos Leonardum, liberum Baronem de Fels scilicet, suprementaris Majestatis Regiæ Romanorum Magistrum, & Ioannem Hoffmann, liberum Baronem in Viridi Colle, & Strecha, & Camerarios, & Confiliarios, nec non Procuratores, & Mandatarios eiusdem serenissim Romanorum, Hungariæ, Bohemiæ Regis, Archiducis Austriæ &c. nomine, & pro parte serenissimæ filiæ suæ, insta scriptæ, ac Magnissimum Odiavianum Vitaldinum, similiter Procuratorem, & Mandatarium Reverendissimi in Christopa Patris, & Domini Herculis, Sancæ Romanæ Ecclesæ Cardinalis, tanquam Illustrissimi Dni Francisci, Ducis Mantuæ, & Marchionis Montis Ferraris, patris, & illustrissima Principis Dominæ Margarethæ; Ducis Mantuæ, matris, ac illustr. Don Fernando de Gonzaga, Arriani Ducis, Sicilaque Proregis, ejusdem Ducis Mantuæ patris, legitimorum Contutorum, & Curatorum nomine: & ex patre jam dicti Ducis, & Marchionis, tractatum & conclusium est matrimonium ( quod felix, faustumque sit!) prout sequitor.

Imprimis quod præfatus ferenissimus Dnus Romanorum Rex serenissimam Dnam Ca-Tharinam, filiam suam, postquam ad nubiles annos pervenit, nuptui dabit præfato illmo Dno Francisco, Duci Mantuæ, & Marchioni Montis Ferrati, ita quod quandocunque pro contrahendo matrimonio præfata sermi Romanorum Regis filia ætatis suerit legitimæ, & dicto Dno Francisco libuerit, ipsi desponsabitur, & matrimonium per verba de præsenti cum eo contrahet, & consumabit secundum Divina, & sanctæ Ecclesiæ instituta.

Quod econtra præfatus ill<sup>mus</sup> Franciscus Dux, cum etiam ætatis fuerit legitimæ, & prælibato fer<sup>mo</sup> Romanorum. Regi placuerit, eaudem illius filiam in uxorem legitimam defponfabit, & matrimonium per verba de præfenti cum ea contrahet in facie Ecclefiæ, atque confumabit.

Quod fer<sup>mus</sup> Romanorum Rex dabit præfatæ filæ fuæ pro dote vera, & legitima fummam *centum millium florenorum Rhenfium*, illiusque tertiam partem unacum traductione tempore confumationis ad manus ill<sup>ni</sup> Dni Francisci Ducis confignabit: reliquas véro duas partes folvet pro rata duobus annis fequentibus.

Quod dotem recipiendo præfatus illimus Dnus Franciscus Dux eam affignabit in emptionem ditionum, feu aliorum certorum immobilium bonorum, in Ducatu Mantuse exiftentium, vel affecurabit faltem jure hypothecæ in, & fiper aliquot certis dominiis, vel bonis, in Ducatu Mantuse, & non alibi fitis, tempore folutionis dotis expreffe fpecificandis, ita, ut ex hujusmodi emptione, feu affecuratione præfatæ fermæ Dominæ Cartharinæ, ejusque hæredibus, & fuccefforbus, pro fingulis centum quinque floreni amuatim cedere queant: & quod foluto matrimonio, ejusmodi rebus pro dote, vel comparatione, vel alias jure hypothecæ infcriptis, fine cujuscunque contradictione pleno juro utantur, potianturque, donec, & quousque ferma Dna præfata Cartharina, feu hæredes, & fucceffores fui, integram memoratæ dotis reflitutionem confequantur.

Quod præfatus illmus Dnus Franciscus Dux statim a tempore traductionis præsatæ tuæ, tempore contractus matrimonii specificandis, pro dotalitio, seu donatino propter nuprias, introitum, quæ ascendet ad summan sutverm decem millium auri quolibet anno: quibus quidem bonis, seu reditibus, sic assignandis, & hypothecandis, præsata ferma Dna Catharina constante matrimonio, quamdiu vixerit, pro debito suo uti, srui, & de illis disponere positi, & valeat.

Quod si vero præsatum illmum Dnum Ducem illi præcedere contigerit, susceptis, & relictis ex ea post se liberis, tunc & eo casu præsata serma Dna Catharina, quamdiu in Ducatu Mantus apud liberos susception vidua manebit, vel non susceptis, vel prædefunctis liberis in Germaniam redire, aut alio migrare, & in statu viduali etiam perseverare voluerit, supra dicto dotalitio, seu donatione propter nuptias similiter gaudere possit, & debeat.

In casu vero, quo relictis superstitibus liberis in Ducatu Mantuæ, in Germaniam redire, aut illis superstitibus, vel non, ad 2da vota convolare voluerit, tunc ultra præfatas dotes, per ipsum Ducem receptas, & jocalia, ac ornamenta pro decem millibus scutorum auri, eidem, ut insta, donanda, & alia, quæ præstatus Dux donare poterit, folitis eidem seram Duæ Catharinæ triginta millibus scutis auri, præsta decem millia scutorum annui reditus redimi, & liberari possint: solvendo tribus annis æqualiter præstatan simmam triginta millia scutorum & deslacando de prædicto reditu dotaliti, seu donationis propter nuptias, ad rationem solutionis. De quo quidem dotalitio ipsa Domina struetur pro rata, usque ad complementum prædictorum triginta millium scutorum, atque jocalibus, insta dicendis, ad libitum, & libere ipsa, ejusque hæredes disponere valeant.

Quod fi præfata Dominia, & bona, ferenissimæ Dominæ Catharinæ ex pecuniss dotalibus emenda, vel pro illis hypothecanda, nec non pro dotalitio, seu donatione propere nuptias inferibenda, seu assignanda, aliquo casu pereant, vel eatenus deteriorentur, quatenus supra memoratum annuum censum, & introitum quinque per centum, & reditum dictorum annuorum scutorum decem millium præstare, & ad id sufficere non possent, tunc præstus illmus Dux Franciscus, illiusque hæredes, & successores, ex aliis bonis, in dicto Ducatu suo Mantuæ sitis, sermam Dominam Catharinam contentam reddere, & omnem desectum resarcire, & supplere, teneantur; prout de his omnibus literæ assignationis, seu inscriptionis necessaries, ex oportunæ pro serma Dona Catharinam empore consumationis in meliori nota erigi, & expediri, ac ad manus sermi Romanorum Regis, vel hæredum suorum, consignari debebunt.

Infuper quod præfatus illustrissimus Franciscus Dux tempore matrimonii, post pubertatem contrahendi, dabit, & elargietur præfatæ ferenissimæ Dominæ Catharinæ jo-calia pretiosa, & munera ex auro, & argento, sericeisque textis, ac alis muliebribus ornamentis, valoris, & æstimationis sex missium aureorum seutorum: & postquam eandem traduxerit, alia conssmissimunera, & edynodia ei statim donabit, ad valorem similium seutorum quatuor missium, quæ omnia, & alia, quæ præfatus Dux eidem donare poterit, penes eandem serman Dnam Catharinam, ejusque hæredes, perpetuo permaneaht.

Præterea quod fer<sup>mus</sup> Romanorum Rex tempore confumationis matrimonii fiendæ fer reniffimam filiam fuam præfatam, pro ftatus fui exigentia, decenti apparatu, & ornamentis, propriis etiam fumptibus Tridentum ufque mittere, & comitari facere tenebitur. Postquam autem ferma Dna Catharina ad illmum Franciscum Ducem, ut præmit-

Postquam autem serma Dna Catharina ad illmum Franciscum Ducem, ut præmittitur, perducta suerit, consentiet ipse illmus Dux, quod altera die post consumationem matrimonii ipsa serma filia de consensu, & authoritate illmus Domini matris sui, solemater, & expresse hæreditati tam paternæ, quam maternæ, respectu Regni Hungariæ, & Ma

ditionis inclytæ Domus Anstria, non modo pro ferenissimo Romanorum Rege, sed etiam pro facra Imperatoria Majestate, ac utriusque liberis, & hæredibus, per lineam masculinam legitime descendentibus, sufficientem facere renuntiationem teneatur. Quo vero ad regunum Bobemias prædicia renuntiatio siet, pro ser Romanorum Rege, liberisque suis masculi sexus, in quantum serenissima Dna Catharina juxta ejusdem Regsi, jura, & privilegia, ad hujusmodi renunciationem teneatur, salvo sibi insuper jure succedendi in descetu hæredum masculorum: quam quidem renuntiationem illmus Dominus Dux Franciscus suis litteris, & sigillo simare, & ratificare obligabitur.

Postremo pro firmitate præsentis negotii, & contrahendæ affinitatis, suturique matrimonii cautela, proque majori robore eorum omnium, quæ supra memorata siunt, & ut tam sanchum propositum robur debitum, & firmitatem irrefragabiliter consequatur, conventum est intra supra memoratas partes: quod si fuccessi temporis contingeret, alteram partium huic traclatui stare non velle, atque ideo præscriptum matrimonium essemum solier, tunc pars, cujus culpa id steret, teneatur dare, & solvere parti observanti, nomine, seu titulo puræ donationis, mutuo stipulatæ, summam decem millium scutorum aureorum, sine aliqua exceptione.

Quæ omnia, & fingula, ut præfertur, tractata, & conclufa, præfati Procuratores vigore mandatorum suorum, ad manus illustrissmi Dni de Granvella (2) exhibitorum, quorum exempla huc de verbo ad verbum adscripta sun; quo potuerunt, melioni modo utrinque acceptarunt, & sibi invicem solemni, mutuaque stipulatione interveniente, nominibus, quibus supra, observare, & adimplere promiserunt. Et nihilominus etiam convenerunt: quod præfati Revenus Dnus Cardinalis Mantuanur, ac illustrissma Princeps Dna Margaretha, Dux Mantua, & sillustr. Don Fernandur de Gonzaga, tanquam dicti Illustrissmi Dni Ducis Francisci Contutores, & Curatores, insta spatiant trium mensium, a data præsentium computandorum; legitimam, & sussissim sunstantium ensum, & approbationem præmissorum omnium ad manus ferensissmi Romanorum Regis consignare, & tunc vicissmi pis ferums Romanorum Rex similem ratificationem, & approbationem præmissorum, sussissim sus subscriptione, & signilism communitam, expedire, & etchem illus Dno Duci, aut dictis ejus Contutoribus, & Curatoribus transmittere debeat, & teneatur. In quorum omnium sidem, & testimonium duo ejusdem tenoris, & continentiæ exempla, de verbo ad verbum concordantia, consecta, & manu propria illus Dni de Granvella, nomine, quo supra, subscripta, figilloque sino communita sunt, & dictis hinc inde Procuratoribus, videlicet cuique parti unum traditum., & consignatum subscripta in Imperiali civitate Novimberga die 17 a mensis Martii, anno Dni millesimo, quingentessimo, quadragessimo tertio,

Conf. P. H. huius tomi lib. III. c. II. §. X. p. 267.
 Id eft Nicolai de Perrenot, D. de Granvella, patris Antonii Perrenot de Granvella, S. R. E. Purpura-

ti, Caroli V. Imp. & Philippi II. Reg. Hifp. minifirorum, quorum uttorumque celebre nomen est in historia eius temporis.

#### LXXIII.

#### CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER MARIAM, FER-DINANDI I. ROM. REGIS FILIAM, ET WILHELMUM, DUCEM IULIÆ, CLIVIÆ, ET MONTIUM (1).

1546. XVII. *Iul*, Ex iisdem.

ir Ferdinand, von Gottes guaden Römischer König, zu allen zeiten mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hungarn, Bäheimb, Dalmatien, Croatien, und Sclavonien König, Infant in Hispanien, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, zu Brabandt, zu Steper, zu Kürndten, zu Grain, zu Lutzenburg, zu Wirtenberg, Ober, und Nider Schlessen &c. Fürst zu Schwaben, Marggrafe des beyligen Römischen Reichs, zu Burgun, zu Mühren, Ober, und Nieder Laufmis &c. Gefürstere Grafe zu Hapsung, zu Bryzul, zu Phrdt, zu Kyburg, und zu Görz, Landgrafe in Essar, Herr auf der Windischen March, zu Portenau, und zu Salis &c. &c. Und von denselben gnaden wir Wilhelm, Helzog zu Gülich, Clef, und Berg Grase zu der March, und Ravensperg, Herr zu Raverstein &c. bekennen osentlich, und thun kund allermäniglich mit diesem briese, das wir dem allmächtigen Gott zu lob, und ehr, auch aus der gnädigen, freündlichen, und underthänigen (2) guten zuneigung, so wir König Ferdinand zu den jezt bemelten Herzog Wilhelmen, unserm lieben Oheim, und Fürsten, und wir obbemelter Herzog Wilhelmen, underm Römisch Königlichen Mayestät, und dem löblichen Haus Oester eich tragen, und haben, und zu mehrerem ausnehmen derschen, auch unser beyder seits landen, und leüthen zu nuz, und gutem, auf unser, Herzog Wilhelmen, unterthänig sleisig ersuchen, und bitte, derhalben beede Römisch Kayserlich, und ihrer Königlich Mayestät, unsern allergnädigsten Herrn, beschehen ein freündliche gemahelschaft, und ehe zwischen der Durchleüchtigen, Hochgebor-

ien

men Fürstin, Frauen Maria, gebohrnen Königin zu Hungarn, und Böbeimb, Erzherzogin zu Oesterreich, Herzogin zu Burgund, zu Steller, zu Kärndten, zu Crain und Würtenberg &c. &c. Gräßn zu Hapspurg, und Tyroll &c. unser, Königs Ferdinanden, freundlichen lieben tochter, an einem, und uns obbenannten Herzog Wilhelmen am andern theill, in nahmen der heyligen Dreyfältigkeit, des Vatters, Sohns, und heiligen Geiftes, abgeredt, gemacht, und beschlossen haben, in massen, und gestalt, wie hernach folgt, und dem ist also: das wir vorgenanter König Ferdinand bemelte unsere tochter, Holgt, und den ne and the fieldt eigenen guten willen dem gedachten Herzog Wilhelmen zu einem ehelichen gemahel zu geben bewilligt, und zugesagt haben, und derfel ben unser tochter zu heyrath guth geben sollen, und wollen se gulden Rheinisch in münz, jeden gulden zu fünszehen pazen zu rechnen, und darzu zu einer heimbsteuer, und besserung, auch funfzig tausend gulden Rheinisch, bemelter wehrung, und sollen jezt bestimbt heyrath guth, heimsteuer, und besserung, sambt einer ehelichen ferrtigung ihrer Liebden stadt, und herkommen gemäs, innerhalb zweyen jahren, den nechsten nach ihrem beyfclaf folgenden, erlegen, richtig machen, und bezahlen, lauth des schuld-briefs, derhalben von uns versertigt, und seiner *Liebden* übergeben: welcher uns gegen der bezahlung jezt berührter fumma heyrath guths, auch heimsteuer, und besterung zu sambt gebührender genugsahmer quittung wieder heraus gegeben, und zugestellt soll werden: darentgegen, und dergleichen haben wir Herzog Wilhelm geredt, und zugefagt mit unser selbs eigenen guten willen, und wohlbedachtem muth obgedachter Römisch Königlichen Mayestät, unsers allergnädigsten Herrn tochter, Königin Maria, unfern ehelichen gemahel zu nehmen, und der obangezeigten fünfzig taulend gulden heyrath guth, follen, und wollen wir Herzog Wilhelm bemelten jungen Königin mit fünfzig tansend gulden Rheinisch obbemelter wehrung wiederlegen, welche jährlicher nuzung fünf tausend gulden der benanten wehrung ertragen, und mit sambt den fünfzig tausend gulden heimsteller, und besterung, so sir sich jährlicher nuzung drittehalb tausend gulden heimsteller, und besterung, so sir sich jährlicher nuzung drittehalb tausend gulden gescheher wehrung thun, in einer sunma jedes jahrs sieben tausend, und sürs hundert gulden einkommens machen, und dernehen sir nicht gulden einkommens machen, und dernehen sir sieben tausend, und bei den gelein welche jährlicher nuzung fünf bundert gulden machen, obbestimbter wehrung bestimmen, und geben, und solche ihrer Liebd zubringen, heyrath guth, heimbsteuer, besterung, wiederlegung, und morgengab, welche alle zusammen jährlicher nuzung bringen acht tausend gulden Rheinisch, jeden gulden zu 15. pazen, oder sechzig zu zechnen, mit der Römisch Kayserlichen Mayestät, unsers allergnädigsten Herrns, als Lehen-Herrns bewilligung, gnugfamlich versichern, und verweifen auf diese unsere nachfolgende Herrschaften, Schlos, und Stätt mit nahmen: Schlos, und Stadt Buderich, in unsern Herzogthumb Cleve, item Schlos, und Stadt Minstereyfel, in unfern Herzogthumb Gülich, und Schlos, und Stadt Ravenstein, in unser Herrschaft Ravenstein gelegen, mit allen ihren zu-und eingehörungen, es seye an Schlösern, Städten, Märckten, dörfern, weylern, höfen, leitthen, güttern, mannichaften, lehen, lehe hölzern, renthen, gülten, hohen, und niedern gerichten, und fonst allen andern ihren rechten, ehren, würden, freyheitem, und zugehörungen, nichts aufgenommen, alfo, daf die bemelt unfer gemahel im fall, wo ihr *Liebd* wittib wurde, aus bemelten Herrschaften, Schlösern, und Stätten jährlichen einkommen, und nuzung, acht tausend gulden , jeden gulden zu 15. pazen zu raiten, wohl gehaben, darzu auch folche Herr-fchaften, Schlös, und Städt zu ihrer Liebden wiedemfiz, mit den gejayden, wildpanen, fischennezen, beholzungen, zu ermelten Schlosen, und Sizen gehörig, und dem zugenichennezen, beinzungen, zu ermeten seinsten, auch siese genorig, und dem zuge-hörig nothdürftige gewöhnlichen diensten, alls ihrem widem, nießen möge, doch uns, und unsern erben, alle obrigkeit der hoch, und niedern gerichten, in allweeg

Darumb auch ein sondere verschreibung, und widembrieß in gebührenter form ausgericht, und obenanter Königlichen Majestät von uns hinaus gegeben werden soll, und darinn unter andern ausstruksentlich begrisen werden, das benannter unser Schlos, Städt, und gütter, ober- und unter Ambisteüth, und unterthanen gedachter unser gemahel, Königin Maria, gewöhnliche huldigung thun sollen, derselben unser gemahel, als ihrer widemfrauen, und wo ihrer Liebd ohne eheliche leibs erben vor unser, Herzog Wilhelmen, todts abgienge, ihrer Liebd erben, des wiederfalls, und davon gebührenden nuzung, und einkommens halb, bis sie alles das, so vermög der rechten, und diese heyraths brieß an sie fällen soll, vollkommentlich entricht, und vergmügt seyn, gehorsamb, und gewärtig zu seyn, ihrer Liebd, und in erst beschriebenen fall, ihrer Liebd erben, getreü, und hold zu seyn, ihren schaden zu warnen, und zu wenden, und ihren nuz, und frommen zu werben, und insonderheit das die jezigen und künstigen Ambtleüth, und Einnehmer gemelter unserer Herrschaften Schlos, Städt, jährlichen nuzung, und einkommen, alle jahr, und jedes jahr besonder, bemelter unser gemelter unsere senten und insonderheit das die jezigen und künstigen Ambtleüth, und einkommen, alle jahr, und jedes jahr besonder, bemelter unser gemelter unsere senten und insenten gemelter unser gemelter unseren senten und insenten senten sente

Königin Maria, acht tausend gulden Rheinisch obbenanter wehrung, und in obgeschriebenen fall ihrer Liebd tödtlichen abgangs, ihrer Liebd erben, des wiederfalls gebührende abnuzung allweg zuvor, und ehe an einig ander orth von desselben jahrs einkommen viel, oder wenig verwendt werde, gewislich, und ohnverzögentlich entrichten, und bezahlen, darzu auch sie, die Ambtleuth, und Einnehmer, und neben ihnen alle gedachter unferer Herrschaften, Schlos, und Städt, Unterthanen, bemelte unser ge-mahel an nuzung, und gebrauch gedachter Schlöser, ihrer Liebd wiedemsiz, dergleichen am gebrauch, und niessung der zugehörigen wildpanen, gejaydt, fischenetzen, beholzungen, und anderer darzu gehörigen nottürftigen, gewöhnlichen diensten nit irren, noch verhindern, sondern ihr Liebd des alles ruhiglich gebrauchen, und geniessen lassen, und für sich selbst, auch wie sich gebühret, und von alter herkommen ist, darzu dienen, und helfen follen, und wollen, daf wir, König Ferdinand, an statt unser tochter zu benügen angenommen, doch mit folcher bescheidenheit, wo solch angezeigt, und verwiesen unterpfand deren Fürstenthumben Gülich, Cleve, und Herrschaft Ravenflein, abgedrungen wurden, daf dann unser tochter ihres zubringens, heyralt guts, heimbsteüer, besserung, wiederleg, und morgengab auf andern gelegenen, und gewis-sen Schlossen, Städten, Flecken, und stucken, die mit dem einkommen ungesehrlich dem obbemelten gemäs feyen, und die acht taufend gulden, jeden gulden zu fünfze-hen pazen zu rechnen, jährlicher nuzung wohl ertragen mögen, verlichert, und vergwist werde. Wäre auch sach, das obbestimte Schlos, und Städt, sambt ihren zuge-börungen, jährlicher nuzung acht tausend gulden bemelter wehrung yezo, oder in künfhoftingen, janricher nuzung acht tungena guten beineuter wentung yezu, ouer in kunt-tiger zeit nit ertragen möchten, fo follen, und wollen wir, Herzog Wilhelm, obge-melt unfer gemahel, Königin Maria, zu den vorbechriebenen unterpfandten, noch auf mehr gelegene, und gewisse Schlos, Städt, und gütter, welche die obbestimbte acht tausend gulden jährlichen nuzung wohl ertragen mögen, versichern, und verweisen.

' Ferner ist beredt, und beschlossen, wo die mehr benannt, unser obgenannts König Ferdinandern tochter, Königin Maria, vor uns, Herzog Wilhelm, mit todt abgieng, daf dann uns, Herzog Wilhelm, die fünfzig taufend gulden heyrath guths unfer leben lang zu niesten bleiben, und nach unserm abgang wiederum an bemelter unser gemahel, Königin Maria, nechste erben fallen sollen: aber die andern fünfzig taufend gulden heimbsteuer, und besserung, und die zehen tausend gulden morgengab, sollen heimbsteüer, und besserung, und die zehen tausend gulden morgengab, sollen unser, König Ferdinanden, tochter, Königin Maria, strey, eigen guth seyn, davon ihr Liebd ihrens gefallens durch Gott, oder lieb willen vertestiren, und verschasen soll, und mag, als mit andern ihrnen eignen guth, und wie freyer morgengabs recht, und gewohnheit ift, ohnverhindert unfer, auch der kinder, ob wir, Herzog Wilhelm, die mit ihrer Liebd überkommen wurden, und fonst ohne irrung, und eintrag männiglichs in alle weeg. Doch was ihr Liebd von der morgengab vor ihrem tödtlichen abgang nit ver-Tchaiet, dasselbe folle nach ihrer Liebd abgang uns, Herzog Wilhelm, ihrem gema-hel, zustehen, und bleiben, was aber ihr Liebd von den M. I. heimbsteüer und besser-rung (welche, als obstehet, ihr frey guth sey) bey ihrem leben nit vertestiret, noch in einiges andern lezten willen gestalt nicht verschaft, dasselbig soll im stall, so ihr Liebd nit leibs erben hat, ihrer Liebd nechsten erben wieder zustehen, und solgen.

Dann cleynodien, kleyder, edelgestein, gold, und silber geschirr, und sahrende haab, so ihr *Liebd* verlassen wird, sollen auch in dem sall an ihrer *Liebd* negste erben Und fo fern unfer, König Ferdinanden, obbenannte tochter vor ihrem Herzog Wilhelmen, ohne leibs erben diefelben (3) über kurz, oder lange gemahel, Herzog Wilhelmen, ohne leibs erben diefelben (3) über kurz, oder lange zeit auch abgehen wurden, fo folle alfdann ihr zubracht heyrath guth, die M. fl. fambt der M fl. heimbsteuer, und besserung, so viel sie an solcher heimbsteuer, und besserung der § n. neimotieuer, und beitering, io viel ne an folcher neimbiteüer, und beitering int vertethierte, noch in einiges andern lezten willen geftalt verfehaft, herwieder auf ihrer Liebd negste erben fallen, und durch gedachten ihren gemahel, oder seiner Liebd erben, bezahlt, und heraus gegeben werden; doch uns, Hetzog Wilhelmen, obberthihret simfzig tausend gulden heyrath guths nuzung, und niessung unser leben lang (als obstehet) hiemit ohnbenommen, sonder vorbehalten.

Ob dann Wir, Herzog Wilhelm, vor unserer gemahel, Königin Maria, ohne ehelich leibs erben todts abgiengen, fo follen derfelben unser gemahel in allweeg bevor, und frey feyn, ihre eigene cleynodien, leibs gezierd, gold und filber gefchir, und dar-zu auch ihrer *Liebd* heyrath guth, und ander guth, fo fie hinzu gebracht, und das lie mitlerweill überkommen, dergleichen die wiederlag, und morgengab, doch die wiederlag ihrer Liebd leben lang zu geniessen, und nach ihrer Liebd abgang wieder an unser, Herzog Wilhelm, negste erben zusällen: aber mit der morgengab soll ihr Liebd (wie auch obgefchrieben) frey feyn, als mit ihrem eigenen guth zu handeln, zu schafen, und zu lassen, doch was ihr *Liebd* derselben nit verschfat, dasselbig soll an unser, Herzog Wilhelmen, ihres gemahl, negste erben fallen, und die fahrende haab, als

cleynodien, kleider, edelgestein, gold, und silber geschirr, so wir Herzog Wilhelm, hinter uns verlassen, sollen unser, Herzog Wilhelm, negsten erben, und landen, gar, und gänzlich zustehen, und bleiben: doch also, und mit dieser bescheidenheit, das dieselbe unsere erben zuvor, und ehe sie dieselbe sahrnus zu ihren händen nähmen, bemelter unser gemahel acht tausend gulden, jeden gulden zu fünszeben pazen, oder 60. kreuzer zu rechnen, also paar bezahlen, oder so viel gold, oder silber geschirr geben, das acht tausend gulden benannter wehrung wohl wehrt seye.

Und hierauf haben wir, Herzog Wilhelm, für uns, unser erben, und nachkommen, bewilligt, daf bemelte unser gemahel, Königin Maria, so bald wir einander die ehe in eignen personen versprechen; ehe dann wir beyschlafen, sich gegen dem obbeftimbt heyrath guth, und heimbsteuer mit nothdurftigen briefen, und verschreibungen verzeichen folle, alles vätterlichen, und mütterlichen erbfalls, doch dergestalt: fo der mannlich stamme des Haus Oesterreichs, darin die Römisch Kayserlich Majestät, als viel des Königreichs Hungarn, und derselbigen zugehörigen provinzen, und landt, auch das Erzherzogthumb Oesterreich, und andere des Haus Oesterreich Fürstenthumb, und landt. mit fambt ihren zugehörungen antrift ( fo wohl als die obbemelte Römisch Königliche Majestät mit beeder ihrer Majestätt mannlichen stammen für, und für zu raitten verstanden, und begrifen feyn foll) abgienge, und es zu töchtern käme, daf alsdann fie, und ihrer *Liebdn* erben, fo viel bemelt Königreich *Hungarn*, und desselben zugehörigen provinzen, und gleicher massen des Haus Oesterreichs, und desselben Fürstenthumben. landt, und leuth belangend, alles das zu erben zugelaffen werden follen, was fie von rechts, und bemeltes Königreichs, und Haus Oesterreichs privilegien, ordnungen, und gebräuch wegen, billich erben mögen. So viel aber belangend ift das Königreich Bö-beimb, und dellen incorporirte, und zugehörige landt, und leüth, und ander unfer, und unserer freundlichen liebsten gemahel, der Römischen zu Hungarn, und Böheimb gin, haab, und gütter, liegend, und fahrend; fo wir jezo haben, oder wir, und unfer freundlich liebe föhne, und derfelben erben manns perfonen künftiglich überkommen werden, der aller halben foll fich bemelte, unser mehr bemeltes König Ferdinanden tochter, Königin Maria, allein gegen uns, unseren söhnen, und derselben erben, so mannliches stammens, und ehelich geboren seyn, verzeihen; und wann sich gefügte, wir, unsere föhne, und derselben erben mannliches stammens abgiengen, und keiner mehr vorhanden seyn wurde, alsdann sollen, und mögen gedachte unser tochter, Königin Maria, und ihrer *Liebd* erben, alles das erben, das ihnen von rechts, freyheit,
und gebrauchs wegen, daran zu erben zustehet: gleicher weis, als ob einig, verzicht nie beschehen ware, und solchen verzicht sollen, und wollen auch wir, Herzog Wil-HELM, ratificiren, genehm halten, und mit, und neben unfer lieben gemahel, befiegin, und verfertigen. Und darauf folle bemelter unfer, König Ferdinanden, tochter, Königin Maria, und wir, Herzog Wilhelm, auf Sontag den 18ten diese monaths Julii allbier zu Regenspurg einander nach Göttlicher, und der heiligen Christlichen Kirchen ordnung, selbs in eigenen personen die ehe versprechen, und einander zu dem Sacrament der H. ehe per verba de præsenti nehmen, dasselb bestättigen, und demnach beyschlafen, wie sich gebühret. Wo aber bemelter ehegemacht eins vor bestimbter zeit des ehelichen perfönlichen versprehen, und vor dem beschehenen besschlaf (welches der allmächtig Gott gnädiglich verhüten wolle!) todts halben abgieng, fo folle diefer heyraths contract damit auch abseyn, und keinen theil in nichten binden.

Und hierauf gereden, und versprechen wir obbenanter König Ferdinand, für uns, und von wegen der gemelten unser freundlichen lieben tochter Maria, bey unsern Königlichen, und wir, Herzog Wilhelm, bey unsern Fürstlichen würden, und ehren, in wortt der wahrheit, diese vorgeschrieben gnädig – und freundliche heyraths beredung, und contract, in allen, und jeden ihren articuln, puncten, meynungen, und begreifungen, und innhaltungen, wahr, vest, und steth zuhalten, und allem, und jeden, so hier vorgeschrieben stehet, und insonderheit mit nothdürstiger verschreibung, und versicherungen, so uns sambt, und sonder auserlegt worden, stracks nachzukommen, zu geloben, und zu vollziehen: darwieder ninmer zu seyn, zu thun, noch zu schafen gethan werden, in kein weis, noch wege. Alles getreilich, und ohngesährlich; mit, und in krast diese brieß, deren zwey gleiches lauths ausgericht, und unser jeden theill einer übergeben. Des zu wahren Uhrkund haben wir, König Færdinand, unser königlich siegel, dergleichem wir, Herzog Wilhelm, auch unser Fürstlich insegel an diesen brief gehangen, und darmit unser jedes hand unterschrieben. Geben, und geschehen zu Regenspurg auf Sambsag den 17ten tag des monats Julii, als man zehlt nach Christi, unsers lieben Herrn, geburt tausend füns hundert, und sechs, und

vierzig

vierzig jahr, unseren, König Ferdinanden, Reiche, des Römischen im sechzehenden, und der anderen im zwainzigsten.

#### FERDINANDUS

Herzog WILHELM.

(1) Conf. P. II. huiur tomi lib. III. cap. II. S. VII. (2) Ita Apographum in collectan. Dockiff. P. Streteren. pag. 265. feg. (3) Aliquid deeffe videtur.

#### LXXIV.

WILHELMI, DUCIS IULLE, CLIVLE, ET MONTIUM,
ASSIGNATIO DOTIS, MARLE, FERDINANDI ROM. REGIS
FILLE, FACTA (1).

1546. XIX, *Iulii*. Ex iisdem.

ir Wilhelm, von Gottes gnaden Herzog zu Gülich, Clev, und Berge, Graf zu der Marck, und Ravensperg, Herr zu Ravenstein &c. bekennen, und thun kund allermäniglich mit diesem osenen brief. Nachdem verschiener Nachdem verschiener tagen zwilchen dem allerdurchleichtigisten, grosmächtigisten Fürsten, und Herrn, Herrn Ferdinanden, Römischen König, zu allen zeiten mehrern des Reichs, in Germanien, zu Hungarn, Böbeim, Dalmatien, Croatien, und Scla-vonien &c. König, infanten in Hispanien, Erzherzogen zu Oesterreich, Herzogen zu Burcomment. Kong, manien in Hippanien, frzhetzogen zu Osierieto, hetzogen zu Bui-gund, zu Bradant, zu Steüer, zu Kerndten, zu Crain, zu Luzenburg, zu Wirten-berg, Ober, und Nieder Schlessen, Fürst zu Schwaben, Marggrasen des heyligen Römi-schen Reichs, zu Burgau, zu Mäbren, Ober, und Nieder Lausniz, Gesürsten Grasen zu Habspurg, zu Tyroll, zu Psirdt, zu Kyburg, und zu Gürz &c. Landgrasen in Elsar, Herrn aus der Windischen March, zu Portenau, und zu Salins &c. unsern allergnädigsten Herrn, und Schwäher, von wegen der durchleichtigen, hochgebohrnen Fürstin, Frauen Maria, gebohrnen Königin zu Hungarn, und Böheimb &c. Erzherzogin zu Oesterreich, Herzogin zu Burgund, Steüer, Kärndten, Crain, und Würtenberg &c. Gräfin zu Habspurg, und Tyroll &c. einer Königlichen Majestät ehelichen tochter an einem; und uns, anders theils, ein freündliche gemahellchaft, und ehe abgeredt, und beschiossen welche jezo durch unser beeder persönlich versprechen, und contrahiren, per verba de præsenti, bekräftiget, und durch unser ehelich beyschlafen besclosfen, und bestättiget worden, alles nach aufweifung der verfiegelten heyraths brief, darüber aufgericht, am dato, haltend: an Sambflag, den sieben zehenden tag Julii dis ge-genwärtigen fünfzehen hundert, und sechs; und vierzigsten jahrs, darin unter andern begrießen stehet: das die vorgenannt Römisch Königlich Majestät, gedachter ihrer Königlichen Majestät tochter, Königin Mania, zu heyrath guth geben soll fünfzig tausend gulden Rheinisch münz, jeden gulden zu sünfzehen pazen zu raitten, und darzu zu einer heimbsteuer, und besserung auch fünfzig tausend gulden berührter wehrung, und solch jezt bestimbt heyrath guth, heimbsteuer, und besserung, innerhalb zweyen jahren, den nechsten nach dem beyschlaf folgenden, richtig machen, und zu unsern handen in nahmen, und an statt bemelter unser gemahel, Königin Marla, bezahlen soll: wie dann Ihr Königlich Majestät uns solches in bestimbter zeit also zu vollziehen, und zu leisten, mit ihrer Majestät derhalben verfertigten, und übergeben schuld - brief, gnädiglich und freundlich vergewist, und versichert, daran wir gut benügen haben und denselben schuldbrief sambt gebührenden benugsahmen quittung gegen bezahlung der vorbenannten hey-rath guth, heimbsteuer, und besserung, seiner Königlichen Majestät wieder hinaus geben follen, und wollen, und dann wir gegen obbemelt heyrath guth, auch  $\frac{M}{50}$ . fl. Rheinisch berührter wehrung wiederlegen, und darneben für morgengab zehen tausend gulden, jeden gulden zu 15. pazen zu rechnen, geben, welches alles mit den M. fl. heimbfteuer, und besserung, zusamen macht M. Rheinisch obberührter wehrung. Und bemelte unser freundliche, liebe gemahel, Königin Maria, des gnugsahmlich verfichern, und verweisen follen, auf nach bemelte unsere Herrschaften, Slos, Städt, und derselben ein und zugehörungen, also, das ihr Liebd davon jährlichter nuzung, und ein-kommens, acht tausend gulden, jeden zu fünfzeben pazen, oder 60st zu rechnen wohl gehaben möge; demnach, und zu vollziehung, und erstattung unsers versprechens haben wir die obbemelt unser freündlich liebe gemahel, Königin Maria, solcher vorgeschriebenen M. fl. heyrath guths, heimbsteuer, besserung, wiederlegung, und morgengab, belegt, verwiefen, und versichert: belegen, verweisen, und versichern auch ihrer Liebd deren hiemit wissentlich in kraft dieses briefs auf unsern Herrschaften, Schlösern, und Städten, mit nahmen: Schlos, und Statt Buderich, in unsern Herzogthum Clev, item Schlos, und Stadt Münftereyfel, in unferm Herzogthum Gulich, und Schlos,

Stadt Ravenstein, in unserer Herrschaft Ravenstein gelegen, mit allen ihren herrlichkeiten, zu-und eingehörungen, es fey an Schlöfern, Städten, märckten, dörfern, weylern, höfen, leuthen, güttern, mannfchaften, lehen, lehenfchaften, geift-und weylern, höten, leutnen, guttern, manntnarten, lenen, ettenthatten, gent-uiter weldlichen, mit zöllen, äckern, wiesen, hötzern, buschen, wassen, teichen, vischenzen, wildpänen, zinsen, nuzungen, renthen, gülten, hohen, und niedern gerichten, und sonst mit allen andern ihren rechten, ehren, würden, steyheiten, und zugehörungen, nichts ausgenommen, also, und dergestalt: dat von, und aus dem allen die obbenannt unser Königlich gemahel, Königlich Maria, nach ausweisung des hey raths briefs jährlicher nuzung acht tausend gulden, jeden gulden zu 15. pazen, oder 60. xº zu rechnen, gewislich haben, und darzu auch folche Herrschaften, Schlos, und Städt, zu ihrer Liebd wiedemsiz mit den wildpänen, gejaydt, vischenzen, beholzungen, und andern nothdürftigen gewohnlichen diensten zum fall innhaben, und niessen mag. Wir follen , und wollen auch hierauf allen unsern Ober-und unter Ambleüthen, und unterthanen berührter unserer Herrschaften, Schlösern, Städten, und derselben zugehörungen, schriftlich besehlen, und auslegen, für sich, ihre nachhommen, und erben melter unser gemahel, Königin Maria, huldigung, und aydt zu thun, ihrer Liebden, und ihrer Liebd erben, ob es zum fall kommen wurde, das wir vor ihrer Liebd todts abgiengen, mit den bemelten Herrschaften, Schlossen, Städten, und zugehörungen, zu der wiedem-niessung, und soust inhalt dis briefs, getreu, gehorsam, und gewärtig zu seyn. Also, und dergestalt, das sye ihrer *Liebd*, und im sall ihres tödtlichen abgangs, ihrer *Liebd* erben, getreu, und hold seyn, ihren Schaden warnen, und wenden, und ihren nuz, und frommen werben, und insonderheit, das die Ambleüth, und Einnehmer bemelter unserer Herrschaften, Sclos, und Städt, jährlichen nuzungen, und einkommen alle jahr besonder obbenannter unser gemahel, Königin Maria, acht tausend gulden, Rheinisch obberührter wehrung, und dann in obbemelten fall ihrer Liebd tödtlichen abgangs, ihrer Liebd erben des wiederfalls gebührende abnuzung allweg zuvor, und ehe an einig ander orth von desselben jahrs einkommen viel, oder wenig verwend werde, gewislich, und ohnverzögentlich entrichten, und bezahlen: darzu auch sie, die Ambtleüth, und Einnehmer, und neben ihnen alle gedachter unserer Herrschaften, Schlos, und Städt unterthanen, bemelte unser gemahel an nuzung, und gebrauch gedachter Schlöser, ihr ein der gestelben giet der geschieben an negebrauch, und gestelben gelz, der geschieben an negebrauch und gestelben gelz, der geschieben gesch Liebd wiedem-siz, dergleichen an gebrauch, und nieslung der zugehörigen wildpänen, gejayden, vischenzen, beholzungen, und anderer darzu gehörigen nottürstigen, gewöhn-lichen diensten, nit irren, noch verhindern, sonder ihr Liebd das alles ruhiglich gebrauchen, und geniessen lassen, und für sich selbst, auch wie sich gebührt, und von allter herkommen ist, darzu dienen, und helsen sollen, und wollen. Und als ost auch fürohin andere Ambtleüth, oder Einnehmer an der jezigen staat geordnet werden, die follen, ehe sie aufziehen, der vorgeschriebenen unser gemahel, Königin Maria, auch obgeschriebener massen hulden, und beschwöhren. Es soll auch mit dem beyrath guth, und wiederlegung also gehalten werden, das wir, und bemelt unser ehegemahel solch beyrath guth, und wiederlegung bey-und mit einander innhaben, und niesen sollen, und gen ohne irrung, und eintrag männigliches: aber mit den anderen fünfzig taufend gulden, fo nser gemahel, Königin Maria, neben dem heyrath guth zu heimsteuer, und besserung, laut obberührten heytath briefs, gegeben werden, und dann auch mit den zehen tausend gulden morgengab jährlichen nuzungen mag mehrgenannte unser gemahel, Königin Maria, handeln ihres gefallens, als mit ihren eigenen frey guth, darzu mag auch ihr *Liebd* von bemelten M. fl. heimbsteuer, und besterung, und der *zeben tausend* morgengab vertestiren, und verschafen ihrer Liebd willen, und gesalten nach, und nach gengao vertettieren, und vertenaten inter Zieota winen, indi getaiten naci, und nacis unfer beeden, und unfer jeden abgang, follen obberührte heyrath guth, heimbfreiere, befe ferung, und morgengab fallen, und folgen, nach laut, und aufweifung der articul in obberührten heyrats brief aufdruckentlich begrifen.

Wir obberütter Herzog Wilhelm, auch unser erben, und nachkommen, follen, und wollen auch der vorgemelten unser lieben gemähel, Königin Maria, und ihrer Liebd erben, obbeschriebenen, verwiesenen, und verunterpfandten Herrschaften, Schlos, und Stätt, mit aller irer zugehörung, für alle ansprach gegen männiglich fechter gwehr, und schirmer seyn, ihr Liebden an allen orthen, und vor allen leüthen, richter und gerichten, inn-und ausserhalb rechtens, vorstehen, vertretten, wo, wann, und wie oft das noth, und wir darzu erfordett werden: also, und dermassen, das ihr Liebd, und in obbeschriebenen fall, ihrer Liebd erben, alles das daran, und davon haben, gebrauchen, und geniesten sollen, und mögen, das ihnen nach ausweisung obberührter heyraths beredung, und diese unseres wiedems-brieß verschrieben ist, ohne allen abgang, kösten, und schaden. Wir gereden, und versprechen auch für uns, und unser erben, wo sich zutrueg, das solche obbestimbt belegte, und verwießene unterpfänd den Fürstenthumben Gülich, Celve, und Herrschaft Ravenstein abgedrungen wurden: das wir bemelte unser Mon. Ausr. T. III. P. I.

gemahel, Königin Maria, alfdann ihres zubringens, heyrath-guths, widerlegung, heimbsteuer, besserung, und morgengab auf andern unsern gelegenen, und gewisen Städten, herrschaften, stücken, und güttern, die mit dem einkommen, und nuzung ohngesehrlich den wohl etragen mögen, und 8000. fl. Rheinisch obberührter wehrung, jährlicher nuzung wohl etragen mögen, unverzogentlich belegen, verschern, und vergewissen sollen, und wollen. Wäre auch sach, das obbestimbte Schlos, und Städt, sambt ihren zugehörungen, jährlicher nuzung acht tausend gulden, Rheinisch, jezo, oder ins künstig zeit nit etragen möchten; so sollen, und wollen wir, Herzog Wilhelm, obbemelte sein et etragen möchten; so sollen, und wollen wir, Herzog Wilhelm, obbemelte sollen, was den verbeschriebenen, unterschaften noch auf mehr unser gemahel, Königin Maria, zu den vorbeschriebenen unterpfandten noch auf mehr gelegene, und gewiffe Schlos, und Städt, auch gütter, welche die obbestimbten 8000. sl. jährlicher nuzung wohl ertragen mögen, versichern, und verweisen; alles ohne allen ihrer Liebd kösten, und schaden. Die vorbenannt unser gemahel, Königin Maria, soll auch, so fern sie uns überlebte, von den bemelten Herrschaften, Schlossen, Städten, und derselben zugehörungen, nichts verkausen, versezen, noch in ander weeg entäusern, darzu in solchen verwiesenen Schlösern, und Städten, unser, oder der unsern osenen seund, ihre helser, oder enthalter, so ihrer Liebel, oder die uhrkund, oder ihr Liebel, oder derfelben ihrer Liebd Hofmeister, und fürnehmste beselchshaber, des sonst gewahr wur-den, wisentlich nit hausen, aufbalten, noch ihnen hülf, oder fürschub thun, sonder unfern erben wieder dieselben, und sonst (als oft es noth seyn wird) in denselben Schlöfern, und Städten freye öfnung geben, und gestatten, und sie darzu, und darvon kommen, auch darinn, so lang es ihre notturst seyn wird, enthalten lassen, doch auf ihr selbst darleihen, und kösten, und ohne allen ihrer Liebd nachtheill, und schaden. Gefügte fich auch, das bemelte unser gemahel, Königin Maria, nach unsern abgang, rer Liebd wittibftand verändern, und fich in die andere ehe begeben wurde, fo follen unfere erben gut fug, und recht haben, bemelte Herrfchaften, Schlos, Städt, und derfelben zugehörungen, von ihrer Liebd wieder zu erledigen, und löfen, alfo, und dergeftalt, das sie ihrer Liebd zuforderist die March guths, und darzu die andere March das sie der Liebd zuforderist die March guths, und darzu die andere March das sie der Liebd zuforderist die March guths, und darzu die andere March das sie der Liebd zuforderist die March guths, und darzu die andere March das sie der Liebd zuforderist die March guths, und darzu die andere March das sie der Liebd zuforderist die March guths, und darzu die andere March das sie der Liebd zuforderist die March guths, und darzu die andere March guths das sie der Liebd zuforderist die March guths das sie der Liebd zu der Liebd zuforderist die March guths das sie der Liebd zu der Li heimbsteuer, und 10000. fl. morgengab, also baar zu ihrer Liebd sichern handen erlegen, und bezahlen, und darneben auch alfobald ihrer Liebd der niessung der M. fl. wiederlegung also vergewissen, und versichern, das ihr Liebd von jeden 100. st. ober ihr wiederlegung, funf gulden, zu 15. pazen zu rechnen, ihrer Liebd lebenlang gewislich, und wohl gehaben, und empfahen möge. Und wann das also verricht, und beschehen ist, und nit che, soll gedachter unser gemahel, obbestimbter ihrer Liebd wiedems siz, Schlos, Städt, unter obberührter wildpahnen, gejayden, vischereyen, vischenzen, beholzungen, und andern zugehörungen, gewohnlichen diensten, gebrauch, und niessung güttlich abstehen, und denselben unsern erben wieder einantwortten: und gleicher mas-sen behalten wir unsern erben, und nachkommen hiemit bevor, wo bemelte unser gemahel, Königin Maria, uns überlebete, und nach uns auch ohne leibs erben, von un-fer beeder leib gebohren, todts abgienge, daf alfdann unfer erben die vorbestimbte Herrschaften, Schlos, Städt, und zugehörungen, aus bemelter unser gemahel nachgelassenen, erben handen auch wiederlösen, und an sich erledigen mögen: doch mit die r maas, und bescheidenheit, das dieselben unsern erben, gedachter unser gemahel erben neben andern, fo ihnen von obberührter heyraths beredung wegen gebührt, und folgen foll, auch die  $\frac{M}{30}$  fl. heyrath guth vollkommentlich, und die andere  $\frac{M}{30}$  fl. heimbsteuer, und besferung, foviel derfelben von ihrer Liebd unvertestirt, und unverschaft, hinterlassen, mit sambt dem, so ihnen ihr Liebd von ihrer morgengab vertestiren, oder verschafen wird, also baar entrichten, und hinaus geben, und nit anderst. Alles getreulich, und ohngefehrlich; und des zu wahren uhrkundt haben wir unfer Fürstlich Infigel an diesen brief hencken lassen, und mit unser eigenen handt unterschrieben. Geben, und geschehen zu Regenspurg auf montag den 19ten tag des monaths Julii, als man zehlt nach Christi, unfers lieben Herrn, geburth, taufend fünf hundert, und im fechs, und vierzigsten jahr.

Herzog WILHELM.

(1) Conf. cit. P. II. p. 266.

#### LXXV.

#### CONSENSUS CAROLI V. IMP. IN PRÆCEDENTES CON-TRACTUS (1).

XIX. Iulii. Ex iisdem. Arolus Quintus, Divina favente clementia Romanorum Imperator femper Augustus &c. ac Rex Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ &c. Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis &c. recognoscimus, &

notum

notum facimus tenore præsentium universis: Nos Illustristimo Guillelmo, Duci Juliacensi, & Berge, Comiti Marchie, & in Ravensperg, Domino in Ravenssem, nostro dilecto consaguineo, & Principi, ad dilectionis ejus humiles preces, & petitionem, gratiose consensiste, & concessiste ut Illustristimam Principem, Dominam Mariam, natam Reginam Hungarie, & Bobemie, Archiducissam Austrie, Ducissam Burgundies, Styrie, Carinbie, Carniole, & Wirtemberge & Comitssam Hungarie, & Tyrolis & Coneptem nostram charistimam, Dilectionis vero sua conthoralem, tum ratione dotis: nempe quinquagsinta millium florenorum paraphernalium, seu juxta detem apportatorum, tum contra-dotis, seu donationis propter nuptias, similiter aureorum, tum etiam florenorum pro muncre virginitatis, eidem conthorali sua assignatorum, quæ quidem omnia summam centum millium, & sexaginta millium florenorum Rebenensum (singulo quoque floreno pro 15, pazils, vel 60. cruciferis computato) constituunt, supra infrascriptis dominis, arcibus, & civitatibus, ac earundem omniam pertinentia Ducatus Cliviensis, nec non super arce, & civitate Buderich, quæ tanquam pertinentia Ducatus Cliviensis, nec non super arce, & civitate Buderich, quæ tanquam pertinentia Ducatus Stiacensis nobis, uti Imperatore Romanorum, & a sacro Imperio, in seudum cedunt, & recognocuntur. Denique super Domo, & dominio Ravensien, quæ a nobis tanquam Domino, & Principe Ducatus nostri Brabantie, ab codem Ducc in seudum tenentur, & recognocuntur, assecus nostri Brabantie, ab codem Ducc in seudum tenentur, & recognocuntur, assecus nostri Brabantie, ab codem Ducc in seudum tenentur, & recognocuntur, assecus nostri Brabantie, ab codem Ducc in seudum tenentur, & recognocuntur discurare, & contentare, discepae illum contentoral sing supra nominatam centum millium, & sexaginta millium florenorum Rehennssum summa super dominiis, arcibus, & civitatibus jam discis inferibere, obligare, & assignate, & deputare possit, & valeat: inno consentimus, & concedimus dischond sing sum testimonio litterarum, sigilli nostri

CAROLUS

Per Imperatorem.

(1) Pertinet codem.

# LXXVI.

#### PACTA MATRIMONIALIA INTER MAXIMILIANUM, AR-CHIDUCFM AUSTRIÆ, AC ROM. REGEM, EIUS NOMINIS II. ET MARIAM, CAROLI V. IMP. FILIAM (1).

n nomine sanctæ, & individuæ Trinitatus Amen. Quod selix, & sanstum sit, ad XXIV. Jaudem, & gloriam Dei Omnipotentis, pro conservatione. & augmento Reipublicæ, Ex iase & Religionis Christianæ, proque securo, quieto, ac pacifico statu, & commodioum administratione Regnorum, & provinciarum subditatum, utque vinculum proximum sanguinis nova affaitate coardetur, inter serenssimos, potentissans, ac invictissmos principes, & Dominos, Dnum Caroluw Vum, Divina favente clementia, Romanorum Imperatorem semper Augustum, ac Dominum Ferdinan, cadem savente clementia Romanorum, sumperatorem semper Augustum, ac Dominum Ferdinan, cadem savente clementia Romanorum, sumperatorem sanstissimo Domini nostri Papæ, & Apostolicæ Sedis, & sub spe necessaria, & convenientis dispensationis obtinendæ, pro qua folicitanda utrinque præstati Principes Procuratores constituent) inter serman, ac illmum Principem, & Dominum, Dnum Maximilianum, Archiducem Austrie, filium prinogenitum præstati serenssismi Caroli Imperatoris siliam primogenitam, Insantem Hispaniarum, utroque Principe stipulante, ac promittente, nomine filii, & filiæ respective sub articulis, & conventionibus sequentibus, videlicæt: quod præstatus serenssismus, silustrissimus Archidux Maximilianus succedet serenssismo Regi, patri eius, pleno jure, tanquam filius primogenitus, in regnis Hungariæ, & Bobemiæ, & in illorum appendentiis, & dependentiis, substata Regi, & cujvis alteri, alter disponendis, vel ordinandi sacustate, nec non in Archiducatu Austrie, Ducatibus, Marchomatibus, Comitatibus, & dominiis, eidem annexis, salvo tamen eius fratribus, & fororibus jure successismus, silis in eis debitis. Quod in specie ex authoritate præstorum Imperatoris, & Regis explicabitur, sala partitione hæreditatis, ante consumationem matrimonii, a qua nulla omnino ratione resiliri poterit, aut debebit. Præterea quo ferenssisma Dna Maria, Insan prædicia, secundum samilia, ex qua progenitate s, fiplendorem, gloria, & amplitudine aliqua convenienti in hoc matrimonio condecoretur, idem seremans Rex c

mina Maria, Infans prædicta, in Regem, & Reginam Bohemiæ coronentur; ac dicti Regni, & dependentium inde Ducatuum, & dominiorum titulo decorentur, promittitque idem ferenissimus Rex, fe quamprimum procuraturum, ut Proceres, ac Status Regni Bobemiæ huic coronationi, & assumptioni tituli consentiant, juxta obligationis litteras, a præfato ferenissimo Rege datas, addita tamen hac lege, & conditione, quod præfatus serenissimus Maximilianus, Archidux, administrationi Regni Bobemiæ, ac inde dependentium dominiorum, vivente serenissimo Rege, patre suo, se non immiscebit directe, vel per indirectum, nisi quatenus illi præsatus ferenissimus Rex permiserit, & de eius expresso consensu, sub poenis, quæ continentur in obligationis litteris, ab eo datis, quæ a Statibus ipsis Regni Bobemiæ comprobabuntur. Et quo certius seren Regni hic fit cautum, præfatus ferenissimus Imperator suo, ac serenissimi, & illustrissimi sili sui, Domini Philippi, Hispaniarum Principis, nomine promittit, se bona side curaturos, operamque daturos, ut inconcusse per præfatum serenissimum Maximilianum, Archiobersande datudes; at internet per datum (duem (2) ha conditiones, affumptioni tituli Bohemiæ Regis appositæ, scenndum datas ab eo obligationis litteras observentur. Quo autem præsato serenissimo Rege vivente, præseo obligationis litteras observentur. fatus sermus Maximilianus, Archidux, eius filius, commode statum sunm sustinere, onera matrimonii, fumptusque ferre, feque, ac fuam Curiam convenienter intertenere possit: idem serenissimus Rex eidem fermo Archiduci Maximiliano filio assignat summam possi: idem serenissimus Rex eidem servo Archiduci Maximuliano filio assignat summam certam annuam storenorum Rhenensium sexaginta millium, sexaginta cruciferos pro singulo quoque storeno computando, ad manus serensismi archiducis, vel Ministrorum suorum, ex redicibus, & proventibus Ducatus Silesse, & Marchionatus Lusatie superioris, & inferioris, ab exactoribus, Ministris, & Osticalibus serensismi Regis, præstato serensismi Archiduci obligatis, numerandam, & solvendam, prout in litteris assignationis, & obligationis, serensismi serensismi serensismi serensismi superiationem serensisminus præstatus Rex, suo tamen nomine habendam, compileta præstato serensismi apraedisto. Maximuliano silica sui distant gubernationem serensisminus præstatus Rex, suo tamen nomine habendam, compileta præstato serensisminus præstatus. mittet præfato ferenmo ante dicto Maximiliano filio, qui dictam gubernationem geret ex præfcripto inftructionis præfati ferenmi Regis, quæ illi ad hoc dabitur: fi vero contigerit, annuos reditus præfatorum Ducatus, & Marchionatuum, eam fummam fexaginta millium florenorum ante dictorum non implere, eo casu præfatus seren<sup>mus</sup> Rex ex regni sui Bobemie reditibus, qui si etiam non sufficerent, tunc ex aliarum provinciarum proven-tibus, quod deerit, supplere, & debite ex certis locis assignare, & convenientes litteras constitutione hujus annui reditus ante matrimonii consumationem dare tenebitur. Serenissimus vero, & invictissimus Imperator vice versa præsatæ serenissimæ Mariæ, Infanti Hispaniarum, filiæ suæ charissimæ, dat pro omni jure hæreditario, quod in bonis suæ Majestatis, quocunque jure communi, vel consultatione, de quacunque alia ratione, vel causa, prætendere posset, ac loco legitimæ, & supplementi ejus, in dotem pro parte sua ducenta milia ducatorum, & exparte matris, selicis memorie serenssima quandam Imperatricis, & loco portionis, shi ex bereditate materna competentis, vel que competere posset, alia 100. millia Coronatorum, vel scutatorum: quas quidem summas utrasque curabit realiter, & cum essentia unuerari præsato serenso Maximiliano Archiduci, stuturo genero, idque in termino unius anni, a tempore consumationis matrimonii com fituro genero, idque in termino unius anni, a tempore consumationis matrimonii computandi. Ut autem hujusmodi dos ferenissimæ Dominæ Mariæ, Infanti prætatæ, suisque hæredibus, futuris temporibus falva maneant, confentit, & promittit serenissimus Romanorum Rex, ante dictus, ut cum prædictis ducentorum millium ducatorum, nec non centum millium coronatorum fummis, dotis ratione, ut præfertur, folvendis, quatenus eæ extendunt, redimere, & recuperare reditum anuum, Majestati suæ Regiæ in regno Neapolitano in testamento nunquam intermorituræ memoriæ Dni quondam Ferdinandi Regis Catholici &c. relictum, quem fua Regia Majestas oppignoravit certis de causis cum pacto redimendi. Ita tamen, quod dicta reluitio ex dote ante dicta fub iisdem pactis, & conditionibus fiat, fib quibus oppignoratus est ipse reditus illis, qui hodie eum posidient, quidquid autem sic redimetur, seren Arras pro sia intertentione cedere, in eo dos ei assecurata, assignata, & inscripta esse debebit, tam pro ea, quam eius hæredibus, idque tam constante matrimonio, quam (quod Deus longsssimo avertat tempore) soluto. Erit autem in casa soluti matrimonii in potestate præsati serenissimi Regis, & hæredme eius, quandoquonu illi vel illis videbitus varietus estima estimo es redum ejus, quandocunque illi, vel illis videbitur, præfatos reditus a dida ferenif-fima Domina Maria, ejusque hæredibus, redimere, & recuperare, mediante solutione ante dictarum fummarum ducentorum millium ducatorum, & centum millium coronatorum, quæ tamen folutio, five pecuniæ pro dote restitutio sieri debebit totius summæ fimul, & femel, & codem tempore.

Quoniam autem terminus, ad folutionem dotis conftitutus eft, ex qua reditus Neapolitanus redimi debet, ut medio tempore statum suum pro dignitate præstata seren a Infans, Domina Maria, intertenere positi, promittit serenssimus Rex præstatus, se illi ante consumationem matrimonii assignaturum intertentionem viginti quinque millium corum-

torum, annuatim solvendorum, ex reditibus Coronæ Regni Bohemiæ, qui illi sufficienter mox affignabuntur super rebus certis, hac conditione, quod post lapsum supra di-clum terminum unius anni, a tempore consumati matrimonii, ad quem dictæ dotis solutio omnino fieri debet, serenissimi præsati Romanorum Rex, & Archidux MAXIMILIANUS, ab hac fumma ejus intertentionis viginti quinque millium Coronatorum in futurum statim Præterea pro dotalitio, seu donatione propter nuptias, casu, quo serenisfimum Dnum Archiducem Maximilianum præfata ferenissima Dna Maria supervivat, supra dotem, & jocalia (3) tam ea, de quibus infra dicetur, a ferenmo Rege præfati filii nomine danda, quam aliæ quæcunque quæstita, vel profecta, nec non vestes, tapeta, ornamenta, aurum, argentum, & alia suppellectilia, ad usum ipsius serenma Dnæ Marsæ parata, universa, soluto matrimonio, ipsi libere remanere debebunt. Serenmus Rex præsatus tam suo, quam filii sui, & utriusque hæredum nomine promittit, & donat viginti millia coronatorum annui reditus, assignata super eisdem bonis Ducatu, & Marchionatibus, aut sufficienti parte eorum, quæ deputabuntur ad fexaginta millia, quæ præfato serenmo Archiduci pro intertentione, ut supra assignantur litterasque assignationis, ad eam rem, fi casus eveniret, necessarias, expediri mox curabit in convenienti forma, ita videlicet, ut eam summam viginti millium coronatorum annuatim per suomet Officiales, Widelicet, ut eam iuminani vigini muini propriori propri Officiales, falva tamen superioritate, Regiæ ejus Majestati debita. Et islis viginti milli-bus, soluto matrimonio, præsata seren Marja Insans potietur, & gaudebit singulo quoque anno, vita fua durante, five in viduitate permaneat, five convolet ad 2da vo-ta, five ex hoc matrimonio liberi fuperfint, five non fuperfint. Pro habitatione autem fupra dicto cass foluti matrimonii, ca superveniente, conventum est, quod arx Regia, vel Ducalis Wratislaviensis, & arx Budisirensis concedetur utenda, & fruenda serenisfimæ Dnæ Infanti Maria præfatæ, fi tamen ad 2da vota convolarit, manente nihilominus falva, & firma affignatione Doarii (4) viginti millium coronatorum, de quo ante est dispositum, cessabit utusfructus prædictarum arcium. Trastatum quoque, & conventum est, quod serenissimus Rex pro serenissimo præsato Archiduce, filio suo, dabit seren præfatæ Dnæ Mariæ jocalia, quæ recta, & convenienti ættimatione, & ad rationabilem fatisfa-ctionem tam Cæfareæ Majeftatis, quam fereniffimæ Mariæ præfatæ, ejus filiæ, afcendent in pretio ad summam quadraginta millium florenorum, quæ ad ipsam, liberosque, & hæredes suos pertinebunt. Est præterea conventum, & conclusum, quod si quid per præfatos ferenmos Maximilianum, & Mariam, constante matrimonio, emptum ab aliquo corum fuerit, ea illis communia effe debeant, & quod fic ab altero acquiretur, utrique acquilitum habeatur, æqualibus portionibus deinde dividendum. Quod tamen fic intelligendum, & moderansum erit: ne in eo comprehensum este censeatur, fi alicujas provinciæ, quæ serenissimo pæstaco Archiduci subjecta erit, oppignorata dominia, vel bona, ex peciniis, quæ ex reditibus Regnorum, Dominiorumve hæreditariorum, ad quæ vigore huius tractatus succedet, vel ex liberalitate, aut subsidio subditorum reluantur, non autem, si pecuniæ allunde quoquo modo adventitiæ fuerint.

Serenissimæ autem Dominæ Marie dos ducentorum millium ducatorum pro parte paterna, & centum millium coronatorum pro parte materna, nec non & jocalia ed aftimationem quadraginta millium florenorum Rhenensium, quemadmodum dictum est, jure proprietatis cedent, ita, ut politi ipla tanquam de re propria, five inter vivos, five in ultima voluntate, de illis disponere, vel hæredes ipsius ab intestato in his succedere, hac tamen lege interposita: quod si ex priore hoc marrimonio liberi extabunt, sive vidua permaneat, five 2 das contrahat nuptias, & ex his liberi nafcantur, vel non nafcantur, superstitesve sint, vel non, omni casu dimidium præsatæ dotis, & dimidium quoque jocalium, valoris quadraginta millium florenorum: de quibus supra dictum elt, quæ a se-renissimo Rege filii præsati nomine illi dabuntur, liberis extantibus ex hoc matrimonio priore, sic acquisitum censebitur: ut contra hoc nec ab ipsa serenma præfata Dna Maria, nec alias statui possit: altero dimidio in libera ejus potestate manente, quemadmodum ante didum eft, de toto cafu, quo ex hoc matrimonio liberi non extarent: supra dicta autem summa ducentorum millium ducatorum, & centum millium coronatorum, quæ pro dote conflitmentur præsaæ serenissimæ Mariæ, Insanti Hispaniarum, contenti debebunt esse tam ipsa, quam præfatus serenissimus Archidux Maximilianus, eorumque hæredes, & successores, pro omnibus juribus, actionibus, sive prætensionibus, quas præfata ferenma Marka, aliive ejus nomine, seu nunc, seu futuris temporibus prætendere, vel exigere possent in bonis, hæreditatibus, successionibus tam præsati serenma quondam conthoralis ejus Dominas Isabetlæ superatricis, de quibus quidem ipsa præsata Dominas Maria tenebitur facere quietantiam, & renunciare sufficienter, ac plenariæ, postridie solemnisationis nuptiarum suarum, & hoc cum authoritate expressa, confensu præfati serenissimi Domini Archiducis MAXIMILIANI, ejus tunc mariti; idque ad N 3

commodum, favorem, & utilitatem fuz Czefarez Majestatis, serenissimique Printpip, Principis Hispaniarum, sili ejus, liberorumque, ac successorum ejusdem: teneaturque serenissima przestat Dna Maria dictam quietantium, ac renunciationem firmare juramento cum omnibus clausulis requistits in meliori forma, ne quid extantibus przestas, & horum descendentibus, in infinitum quidquam przeter przedictam dotem przetendere possit. Illis autem, & corum descendentibus descendentibus (quod Deus avertat!) przestaz Dna Maria, & haredibus ejus, secundum ordinem successorionis falva jura erunt, quibus co casu renunciatio przejudicare nullo pacto censebitur. Quze omnia, & singula tractata, conventa, & conclusa sunt tere przestos serenissimos, & invictissmos principes, ac Dominos, Dnum Carollus Quintum, Romanorum Imperatorem, & Dnum Ferdinandum, Romanorum, Hungaria, Bobemia Regem &c. tam suo, quam przestorum serenissmosum Domini Principes, ac Dominio Principes, ac Bobemia Regem &c. tam suo, quam przestorum ferentismom moniorum, Dominio Principes, ac Dominio Principes, ac Dominio Principes, ac Bobemia et alignitum, se silicorum, ac silicorum, se sil

#### CAROLUS. FERDINAND.

Et ego Ioanner Obernburger, Clericus Moguntina Diocafeos, pralibata Cafarea Majestatis Secretarius, & publicus Imperialis Aula, atque Apostolica auctoritate Notarius, qui praenissorum articulorum stipulationi, promissoni, obligationi, aliisque praenotatis, dum, sicut praemititur, per, & inter prafatos serenissimos, ac potentissimos Principes, Romanorum Imperatorem, ac Regem sierent, & agerentur, unacum praesatis Dominis testibus interfui, eaque sic sieri vidi, & audivi, ideo praesentes litteras, sive hoc praesens publicum Instrumentum; manibus Majestatum suarum subscriptum, & utriusque earum signilis appensis munitum, signo meo secretariatus solito, hic subtus apposito, subscripti in sidem & testimonium praemissorum jussus, & requisitus.

#### I: OBERNBURGER.

(1) Conf. P. II. buius tomi lib. III. Cap. III. S, II. p. 271.
(2) Quis tum neunge in Hijbania degebat.
(3) Quis tum neunge in Hijbania piate ex Influmento,
GloTar.
GloTar.

#### LXXVII.

# CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER SIGISMUNDUM AUGUSTUM, REGEM POLONLE, ET CATHARINAM, FERDINANDI I. ROM. REGIS FILIAM, PER PROCURATORES INITUS (1).

icolaus Radziwil in Olika, & Nuessawies, Dux Palatinus Vilnensus, Magni Ducatus Lithuaniæ supremus Marschallus, & Cancellarius Bresensus, Polizaviensus, & Ioannes de Brzeramysky, Regni Polonie Vice-Cancellarius, & Cracoviensus Propositus, serenissimi Principis, & Domini, Dni Sigismundi Avousti, Dei gratia Regis Poloniæ, Magni Ducis Lithuaniæ, Russe, totius Prusse, Massi Ducis Lithuaniæ, Russe, totius Prusse, & Massi Ducis Lithuaniæ, Russe, totius Prusse, & Ramogiziæque &c. Domini, & hæredis, Dni nostri clementissimi, ad serenissimum, & excellentissimum Principem, & Dominum, Dnum Frandinandum, Divina savente clementia Romanorum Regem semper Augustum, nec non Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ Regem, Infantem Hispaniarum, Archiducem Austriæ, Ducem Burgundiæ, Brabantiæ, Styriæ, Carimbiæ,

Carniole, Marchionem Moravie, Ducem Lucemburgie, ac superioris, & inferioris Silesie, , Wirtemberge, & Tocke, Principem Suevie, Comitem Habspurgi, Tyrolis, Ferretir, Kyburgi, & Goritie, Landgravium Alfatie, Marchionem sacri Romani Imperii, Burgovie, ac superioris, & inferioris Lusatie, Dominum Marchie Sclavonie, Portus Naonir, & Salinavum, Dnum nostrum clementissimum, Oratores, & ad infra scripta vigore sufficientis mandati, & plenipotentiæ, Procuratores, & Mandatarii, planm testatumque facimus, ac præsentibus litteris recognoscimus, quorum interest, universis.

Quod cum ferenissimo Principi, & Domino, Dno Sigismundo Augusto, Polonia Domino nostro clementissimo, a ferenissimo, & excellentissimo Domino Romanorum Rege serenissimam Principem, & Dominam, Dnam Catharinam, Mantue Ducem, viduam, & Archiducissam Austrie, & Excelima Majestatis ejus filiam, in matrimonium collocari Majestatis ejus s<sup>ima</sup> nomine petiissemus, atque serma, & excellen<sup>ma</sup> Regia Roma-norum Majestas huic nostræ, imo verius ser<sup>mi</sup> Regis nostri petitioni unacum ipsa serenisfina Principe, Dua Catharna, expresse assentiente, paternum suum assensim, & confensum præbuisset, tandem ad laudem, & gloriam Dei omnipotentis, semperque gloriosæ Virginis, ejus genitricis, pro confervatione, & augmento Reipublica Christiane, proque firmiore statu regnorum, & provinciarum, utrique Majestati subditarum; utque vinculum sanguinis, & affinitatis, quod inter ipsas Majestates multis nominibus jam pridem firmum existit, nova affinitate magis, magisque coarctetur, inter præsatam sermam Dnam Catha-Rinam, ipso sermo & excellen Domino Romanorum Rege, pro ea, & ejus nomine, & cum illius ferenitatis præscitu, & expresso consensu, voluntateque ex una, & per nos ferenissimi Domini Regis nostri vigore mandati, & plenipotentiæ Majestatis suæ agentes parte ex altera, obtenta primum a Sanctissimo Dno nostro Iulio Papa tertio consanguinitatis gradu, quo serenissimus Rex noster & serma Doa Catharina, Mantua Dux, invicem conjuncti funt, nec non super illo affinitatis impedimento, ex hoc emergente; quod ferenissimus Dominus Polonia Rex, Dnus noster Clemmus in Jo matrimonio ferenisfimam quondam Dnam Elisabetham, ejusdem Dnæ Catharinæ fororem Germanam. uxorem habuerit, necessaria, ac convenienti dispensatione, sub dato Rome apud S. Perrum anno Incarnationis Dominica millesimo, quingentesimo, quinquagesimo tertio, tertio decimo Calendis Iunii, Pontificatus fui anno quarto, tractatum, & conclusum est matrimonium verum, & legitimum sub articulis, ac conventionibus sequentibus. Videlicet, quod ferma Princeps, & Domina, Dna Catharina dabit, & affignabit in dotem fermo Principi, & Domino Duo Sigismundo Augusto, Polonia Regi, summam centum millium florenorum Rhenensium, sexaginta cruciferis bonæ, & usualis monetæ Germanicæ pro quolibet floreno computandis, quæ quidem summa etiam in priore ipsius matrimonio fibi pro dote, & portione legitima, tam paternæ, quam maternæ hareditatis, a fermo & excellenmo Do Romanorum Rege constituta, & assignata fuit. Quia vero hujusmodi dotis summa in manibus serum, & excellenma Majestatis ejus adhuc existit, & de illa illimo quondam Domino Mantuæ Duci, genero suo, & eidem serma Dnæ Catharinæ, siliæ suæ, conjugibus, qui in id benevole consenserant, annuum interesse, seu censum hactenus folvit. Ideo conventum, & conclusum est, quod sermus, & excellmus Princeps, & Dominus, Dnus Ferdinandus Romanorum Rex præstam centum millium storenorum Rhenensium summam in unius anni, a die consumati matrimonii computandi, spatio, Roenetjam jammem uternino, in ducatis aureis Hungaricalibus, fgu alterius cuffionis, quæ valori, & bonitati aureorum Hungaricalium par fit, boni, & justi ponderis, vel in thaleris, ita, ut in regno Poloniæ tam aurei, quam thaleri expenduntur, realiter; & cum effectu exfolvere, & repræsentare debeat, & teneatur. E converso vero sermus Princeps, & Dominus, Drus Sigismundus Augustus, Rex Poloniæ, prædictam dotem recipiendo pro contradote, feu donatione propter nuptias, similiter summam centum millium florenorum Rhenensium supra dicti valoris, serenissimæ Principi, & Dominæ, Dnæ Catharinæ, sponsæ suæ, dare, & constituere, & has utrasque summas, tam scilicet dotis, quam contradotis, in omnibus illis regni sui *Polonie* dominiis, civitatibus, oppidis, arcibus, & aliis quibuscunque Dus lins regini un Thomas commins, civiacions, epprons, accounts, a commins quantification de la comminstration de lis demptis, in bona, & debita forma inferibere, & affecurare, & hujusmodi reformationem, feu inferiptionem ad manus fermi, & excellmi Domini Romanorum Regis confignare, & ad hæc curare, efficereque debebit, & tenebitur: quod omnes dominiorum, civitatum, oppidorum, castrorum, terrarum, villarum, & bonorum hujusmodi Capitanei, Rectores, tenutarii, cives præsentes, & suturi, ipsi serenissimæ Principi, & Dominæ, Duz Catharine, plenam præstent sponsionem, ac corporale fidelitatis juramentum; quod si sermo Principi, & Domino, D. *Poloniæ* Regi prius, quam serma Principi, & Dominæ, Duz Catharine aliquid humanitus contigerit, tunc & in eo casu nulli alteri, quam ferenitati ejus, dominia, civitates, oppida, arces, terras, villas & bona, illi infcripta,

tradent, & confignabunt, cum omnibus inde percipiendis fructibus, commodis, emolumentis, & reditibus, & quod serenitati ejus in omnibus, & per omnia parebunt, obe-dientque fideliter, & constanter, ita, ut sermis Regibus *Poloniæ* obedire sunt soliti, & astricti. Insuper permissium est arbitrio sermi Principis, & Domini, Dni *Poloniæ* Regis, ut fecuta per copulam hujus felicis matrimonii confumatione, ferenissimam sponsam suam aliquo munere nuptiali, tam pro Regio suo honore, quam ipsius serme sponse merito remunerare debeat. Pro hoc autem munere nuptiali, ut præmittitur, deputando, etiam inferiptio, & affecuratio legitima itidem fieri debebit. Conventum præterea est, quod fi ferma Princeps, & Dna CATHARINA, prior fermo sponso suo defuncta fuerit, donatio propter nuptias, & munus nuptiale ad fermum Regem, & regnum Poloniæ, perpetuo devolvantur fine aliqua ipfius dotis restitutione. Si vero fermum Principem, Dominum, Dnum Regem Poloniæ præmori contigerit, prole ex ea ( quod Deus prohibeat!) non fuscepta, vel si suscepta fuerit, tam præmortua, quam etiam superstite beat!) non inicepua, vei ii inicepua inerte, tam praemottua, quan etami inperinte, tum nihilominus ferma Princeps, & Domina, Dna Catharina, omnibus terris, diftrictibus, dominiis, civitatibus, oppidis, & bonis, fibi pro dote, & contradote, nec non pro munere nuptiali inferiptis, & aflignatis, ad vitæ suæ extrema tempora, sive ad alia vota matrimonialia sibi convolandum duxerit, sive in vita viduali permanserit, plenam utendi. & fruendi potestatem habere debeat, post mortem autem suam prædicta centum millium florenorum Rhenensium summa, ratione donationis propter nuptias, seu contradotis sibi donata, & inscripta, ad præsatum Poloniæ regnum converti, & redire debebit. uonata, te interpres, alia vero centum milium Rhenensium slorenorum summa, dote scilicet sua, nec non de munere nuptiali, si ejusmodi munus suerit, ut de eo testari possit, habeat serma Dna CATHARINA tam in vita, quam in mortis articulo, donandi, testandi, & arbitrio suo disponendi facultatem. Quod si vero de dote, & munere hujusmodi nuptiali nihil dispofuerit, tum & dos, & munus ipsum nuptiale, si tale datum fuerit, ut ejns proprietas ad ferenitatem ejus legitime pertineat, vel ea pars, de qua non disposuerit, ad fermam Domum Austriæ, proximosque ipsius serenma Principis, & Domina, D. Catharina hæredes masculos, &, illis non extantibus, fœminas devolvantur, eisque dictam dotis summam una cum munere nuptiali fermi Principis, & Domini, D. Poloniæ Regis hæredes, & fuccessores integre, vel partem, aliis non donatam, aut legatam, effectualiter restituere, & persolvere debeant, & teneantur, hac expressa adjecta lege, & conditione: quod & perfolvere debeant, & teneantur, hac express adjecta lege, & conditione: quod in саби obitus serenma Principis, & Domina, Dnæ Сатнавика ab intestato, serenitatis пає hæredes биртавісні, in саби vero alicupius dispositionis factæ, personæ, aut persona illa, vel ilke, сиі, vel quibus serma Princeps, & Domina, D. Сатнавика donationem. vel legatum fecerit, annuos reditus certos, & integros decem millium florenorum Rhenensium supra nominati valoris, nec non id, quod ratione muneris nuptialis competierit, ex supradictis inscriptis, & assignatis bonis, tamdiu quilibet pro sua rata parte, sine aliquo defectu habere, levare, & percipere pofsint, donec, & quousque plene, & integre fatisfacti, & contenti redditi fuerint, tam feilicet de fumma dotis, quam de munere nuptiali. Conventum præterea, & conclufum eft, quod ferma Princeps & Domina Dna Catharian non folum bonis, & dominiis, fibi pro dote, contradote, & munere nuptiali, ut prædictum eft, inferibendis, & alsignandis, fed etiam aliis omnibus juribus, libertatibus, privilegiis & eo modo uti, frui, & gaudere possit, quo serma Poloniae Regina ab antiquo uti, frui, & gaudere, bonaque hujusmodi possidere, solitæ sunt. Ita tamen, ut quæ in præsenti contractu exprefle pacta, & conventa funt, firma, inconculfaque permaneant, atque de iis, quæ præfatæ fermæ Principi, & Dominæ, Dnæ Catharinæ, ejusdem contractus vigore debentur, nihil decedat, fed omnia integræ præftentur, & executioni mandentur. De allis vero bonis, & rebus quibuscunque, ad ipfam fermæm Principem, & Dominam, Dnam Catharinam, five ex donatione, five legato, aut teftamento illmi quondam Dni Ducis Mantue, prioris mariti, vel alterius cujuscunque personæ, aut alias quovis jure, & titulo nunc spectantibus, nihil omnino excipiendo, ita conventum, & conclusum est, quod serma Princeps, & Domina, Dna CATHARINA illa omnia habeat, teneat, & possideat tanquam res, & bona fua propria, possitque illis uti, frui, & gaudere, ac de ipsis in omni cafu, & eventu, five per liberam donationem, aut alium quemcunque contractum inter vivos, five mortis caufa, five per ultimam voluntatem fecundum beneplacitum fuum disponere, & ordinare fine cujusvis impedimento: si vero sermam Principem, & Dominam, Dnam Cathariname vivis decedere contigerit, nulla facta de fipra dictis rebus, & bonis fuis dispositione, vel ordinatione per contractum inter vivos, vel causa mortis, sive per ultimam ejus voluntatem, aut aliter quomodocunque, tunc & in eo casu res, & bona fua hujusmodi omnia, quæ tempore obitus ferenitatis fuæ extare comperientur, & fupererunt, ad fupra dictos proximos ferenitatis fuæ hæredes masculos, & illis deficientibus, fœminas, redire debeant, & ad corundem bonorum omnimodam refitiutio-nem fermi Principis, & Domini, Dni Regis *Polonie* hæredes, & fucceffores teneantur, Verum illa bona, quæ serma Principi, & Dominæ, D. CATHARINE tempore nuptiarum donabuntur, fi ferenitatem fuam præmori contigerit, fermo Principi, & Domino, Dno Regi *Polonia*, marito fuperfitit, cedant: fi vero ferma Domina, Dna Catharina fermo Regi marito fuo fupervixerit, & de illis nullam difpofitionem in vita sua fecerit, tunc post illius obitum similiter ad præsatos ipsius hæredes devolvantur. Porro ea, quæ ferma Domina, Dna Catharina post nuptias in Regno *Poloniæ* quomodo-cunque acquisiverit, & comparaverit, in casu quo de illis nullam ordinationem, seu difpofitionem, ut prædictum eft, five in vita, five in mortis articulo fecerit, non ad ipfius ferma Dnæ Сатнавима hæredes, fupra dictos, fed ad Regnum *Polonia*, & Regis *Polo*nia hæredes, & fucceffores pertinere, eisque permanere debeant, exceptis duntaxat iis reditibus, & bonis immobilibus, quæ ex pecunia, fecum in *Poloniam* apportata, comparaverit. Cæterum præfata fer<sup>ma</sup> Princeps, & Domina, Dna Catharina de omnibus prædictis rebus, & bonis, tam nunc ad eam (pechantibus, quam tempore nuptiarum, & post nuptias acquistis, seu acquirendis, habeat, & habere debeat in omni casu, & eventu, per donationem liberam, & quemvis alium contractum inter vivos, five mortis caufa, seu per testamentum, plenam omnimodamque 2dum beneplacitum suum disponendi, & ordinandi facultatem, fine cujusvis impedimento, & contradictione. Infuper conclufum, & conventum eft, quod licet serma Princeps, & Domina, Dna Catharina jam antea hære-ditati tam paternæ, quam maternæ, atque successioni Regni Hungaria, dominiorumque quorumlibet ferma Domus Aufiria non modo pro fermo, & excellenmo Principe, & Domino, Dno Romanorum Rege, fed etiam pro facra Cæfarea, & Catholica Majeltate, & utriusque Majestatum illarum liberis, & hæredibus, per lineam masculinam descendentibus, sed quoad Regnum Bohemiæ pro sermo, & excellenmo Principe, & Domino, Dno Ferdinando, Romanorum Rege, tantum, liberisque, & hæredibus Majestatis ejus masculini sexus, in quantum juxta ejusdem Regni Bohemiæ jura, & privilegia ad hujusmodi renuntiationem tenetur, per litteras suas sufficienter renuntiaverit, salvo sibi jure succedendi in defectu masculorum, atque adeo præsens contractus matrimonialis cum ipsa ferma Principe, & Domina, D. Catharina jam post factam semel ab ea renuntiationem nitus, & concluss sit. Nihilominus tamen fermu Princeps, & Dominus, Dnus Stotsmundus Augustus, Rex *Poloniæ*, hujusmodi renuntiationem per suas speciales litteras denuo ratam habere, approbareque debeat, & teneatur.

Conventum præterea eft, quod omnes, & finguli contractus, & obligationes, ac infectiptiones, fi quæ ante hunc contractum factæ fint, quæ ejus effectum impedire deberent, caffatæ, & annihilatæ effe cenfeantur, neque ad impediendum præfentem contractum, effectumque illius, vim, & robur aliquod habere debeant. Et ut in omnibus prædicto contractui satisfiat, conventum, & conclusum est, quod illi pœna centum millium dicto contractui aussiat, conventuin, ce concumun ett, quod in peena centum militum florenorum Rhenensium apponatur, ita, quod si sermus, & excellmus Princeps, & Dominus, Dnus Ferdinandous Rex, aut Majestatis ejus hæredes, & succellores, præsenti contractui contravenerint, neque illi quantum ad illius Majestatem, hæredes, successores Majestatis illius pertinet, satisfecerit, pænam prædictam centum millium storenorum Rhenensium incurrisse censeatur, ejusque exigendæ sermus Princeps, & Dominus, D. Rex Poloniæ, & Maiestatis ejus hæredes, ac fuccessores ab ipsius Majestatis hæredibus, ac successoribus ipsius plenam habeant facultatem. Quod fi serenmus, & excellenmus Princeps, & Dominus, Daus nam habeant facultatem. Quod il teren<sup>mun</sup>, ce excellen<sup>mun</sup> Princeps, & Dominus, Dinus Ferdinandus Rex, aut hæredes, & fucceffores Majeftatis ejus, neque pænam prædictam folvere, neque contractui fatisfacere voluerint, liceat fer<sup>mo</sup> Principi, & Domino, Dno Poloniæ Regi, & ejus Majeftatis hæredibus, ac fuccefforibus, dominia fer<sup>mi</sup>, & excell<sup>mi</sup> Principis, & Domini, Dni Ferdinandi Regis, hæredum, & fuccefforum Majeftatis ejus, bonaque Majef tis ejus hæredum, & fuccessorum, subditorumque, invadere, & pignorare, usque ad plenam pœnæ prædicæ centum millium florenorum Rhenensium solutionem, & debitam contratus præfentis, quantum ad iplum fermum, & excellenmum Principem, & Dominum, D. Ferdinandum Regem, & Majestatis suæ hæredes, ac successores pertinet, satisfactionem. Et vicissim, si sermus Principen, & Dominus, D. Rex Poloniæ, aut Majestatis suæ hæredes, ac successores, præsenti contractui contravenerint, neque illi, quantum ad ipsum sermum Principem, & Dominum, Dnum Regem Polonia, & Majestatis suz hæredes, & remeum Principem, & Dominium, Dnum Kegem Fotomae, & Majettatis luæ hæredes, & fucceflores pertinet, fatisfecerint, fimiliter pœnam prædiciam centum millium florenorum. Remensfum incurrisse censeatur, ejusque exigendæ sermu, & excellmu Princeps, & Dominus, Dnus Ferdinandus Rex, ac hæredes, & successores Majestatis suæ ab ipso serme Principe, & Domino, Dno Rege Polonie, ac Majestatis suæ hæredbus, & successores fuccessores. plenam habeat facultatem. Quod fi Majestas ejus, vel ipsius Majestatis hæredes, & successores, neque pœnam prædictam solvere, neque contractui satisfacere voluerint, liceat ceilores, neque penant picantaut interet; neque contractin statistacter volucitit, inceat fimiliter ferme, & excellme Principi, & Domino, Dno Ferdinando Regi, ac haredibus, & fuccefforibus Majestatis ejus dominia quaccunque, & bona præsati sermi Principis, & Domini, Dni Regis Polonia, & Majestatis suæ hæredum, successorum, & subditorum invadere, & pignorare, usque ad plenam penæ præsistæ centum millium storenorum Ribenensum solutionem, & debitam contractus præsentis, quantum ad ipsum sermum Principens, Mon. Aust. T.III. P.I. & Dominum, Drum Regem Poloniæ, & Majestatis suz hæredes, ac successores pertinet, satisfactionem. Et properera a neutra partium amicitia, scedera, & pacta inter sermam Dominum Austria, & sermam Principean, & Dominum, Dnum Poloniæ Regem, & Regnum Poloniæ, isita, violata censeantur. Insuper conventum est, quod si alter contrahentium ante consumationem nuptialem (quod Deus clementer avertere dignetur!) e vivis decederet, tunc totus site traclatus cum omnibus, in eo contentis, pro annihilato, cassato, & enervato habeatur. Postremo conventum est: quod sermam Princeps, & Dominus, Dnus Poloniæ Rex, post reditum ad se Oratorum suorum prædictorum, præsentem contractum matrimonialem ratiscare, & approbare, eumque descriptum, ac manu suo subscriptum, & sigillo seo obsignatum, in manus sermi, & excellenem Principis, & Domini, Dni Frantismanni Regis transmittere debebit. In quorum omnium præmssorum sidem, testimonium, & corroborationem, præsentes litteras nos Oratores, & Mandatarii, supra scripti, manibus nostris subscriptimus, ac sigillis utriusque nostrum appensis communivimus. Datan in civitate Vienna, die vigesima tertia mensis Sunii, anno Domini millessimo, quingentessimo, quinquagessimo tertio.

NICOLAUS RADZIWIL, qui fupra. JOANNES PRZEMPSKI, qui fupra.

(1) Conf. Instrumenta paullo antecedentia, & P. II. huius tomi lib. III. Cap. II. \$. X. p. 267.

#### LXXVIII.

# INDEX RERUM, A SERENISSIMA PRINCIPE, DOMINA CATHARINA, REGINA POLONIÆ, SECUM IN POLONIAM ADVECTARUM, CONSCRIPTUS CRACOVIÆ, OCTAVO DIE AUGUSTI, ANNO MILLESIMO, QUINGENTESIMO, QUINQUAGESIMO TERTIO. (1).

onile magnum cum diamante uno, tribus rubinis, tribus smaragdis, perlis quatuordecim, cum pendente (2) uno, quod habet smaragdum magnum, tres rubinos, & unum diamantem tabulatum, & magnam perlam pendentem in forma piri. Monile minus cum duobus diamantis, tribus rubinis, & duobus smaragdis, pendentem habet cum smaragdo, rubino, & diamante inciso, & perla pendente. Monile cum tribus rubinis, duobus diamantis, duobus rubinis, & sepemen perlis, habet pendens cum tribus rubinis, uno smaragdo, uno diamante, & tribus perlis pendentibus. Monile cum octo rosis rubines, & septem diamantinis, & quindecim perlis pendentibus. Monile cum com sex diamantis parvis, & quaturo rubinis, novem perlis. Monile cum duodecim particulis aureis smaltatis (3), in singulis tres perlæ parvæ. Monile cum quatuordecim particulis aureis smaltatis.

Monilia pro brachiis; unum par aureum cum smalto nigro, albo & rubro. Monile aureum pro ornandis brachiis, cum decem nodis, unus nodus nigri coloris smaltatus, alius rubei, albi, viridis, & parum coelestini coloris smaltatus. Monile aureum pro ornandis brachiis, Mantue confectum, cum rubro, & albo smalto. Monile aureum, ut supra, more antiquo confectum. Monile aureum, ut supra confectum, cum nodis nigris more fragorum nigrorum. Monile, sive armilæ cum magnis ballassis (4) quatuor, & quatuor magnis saffiris, & octo smaragdis mediocribus, & sector perlis justæ magnitudinis.

Pendentia: Pendens cum magno diamante, & magno rubino, in quo pendet genma, five perla magna ad formam piri. Pendens crux parva cum fex diamantis tabulatis (7), habous quatuor diamantes inciios, & perlas tres magnas ad modum piri. Pendens cum quatuor diamantes inciios, & perlas tres magnas ad modum piri. Pendens cum quatuor diamantis tabulatis, & uno diamante inciio, fub quo pendet perla una ad modum piri. Pendens cum rubino, & diamantis tribus, & uno finaragdo, habens perlam magnam ad formam piri. Pendens, in cujus medio ineft rofa diamantina, & circum quam funt lilia quatuor diamantina. Pendens cum finaragdo, & duobus rubinis, & duobus diamantis. Pendens cum finaragdo, & quatuor diamantis tabulatis, fub quo pendet perla magna. Pendens cum rofa diamantina, cum tribus trobinis, & 3. perlis. Pendens cum effigie Issu, facta de diamante cum tribus magnis perlis. Pendens, St Christophori imago, de diamante facta, circum quam funt decem novem rubini parvi, & diamante duo parvi, & unus finaragdus magnus, unus faffirus, unus ballaffus, cum alio faphiro pendente, & duabus perlis pendentibus. Pendens cum diamante magno inciio, uno rubino corniolato (6) cum una perla pendente ad formam piri. Pendens cum hermandia, diamante ad formam rofa, & cum una perla pendente. Pendens cum magno ballaffo, & diamante, & cum quinque perlis. Pendens, habens quatuordecim diamantes cum una perla pendente, habens quatuordecim diamantes cum una perla pendente, habens quatuordecim diamantes cum una perla pendente.

perla rotunda pendente, pendens est ad formam crucis. Pendens cum quinque rubinis, cum uno diamante, & quatuor perlis, cum una perla pendente ad formam piri. Pendens ad instar crucis cum sex diamantis, & quatuor perlis. Pendens cum balasso magno, & tribus diamantis tabulatis, habens perlas tres pendentes, & duas fixas. Pendens crux cum septem diamantis parvis, & una perla pendente.

Sebelinus (7) unus, habens caput aureum, in quo funt rubini decem, & diamantes novem, cum duodecim perlis, ad aures autem duæ perlæ pendentes ad formam piri, habetque catenam annexam finaltatam, cum perlis viginti quatuor, pedes etiam funt aurei finaltati.

Annuli: Annulus cum rubino magno. Annulus cum diamante magno. Annulus cum finaragdo mediocri. Annulus cum diamante incifo. Annulus cum diamante magno. Annulus cum tribus diamantis. Annulus cum finaragdo parvo. Annulus cum diamante parvo. Idem iterum. Annulus cum rubino parvo. Idem repetatur. Annulus cum rubino absque folio. Annulus cum diamante magno. Centum perlæ magnæ in filo.

Medala: Medala (8) aurea cum vase, in quo flores, diamantini, & petlæ quinque cum lapidibus parvis, coloris sanguinei. Medela aurea cum smalto, habens litteras supra fanctum Christophorum: Mors mihi vita erit.

Biretum unum veluti nigri, habens rubinos fex, & diamantes 12. cum imagine, Italice Medaglia nuncupata, confecta diamantis cum magnis perlis, intus annexis. Biretum veluti nigri, habens triginta tres rofas, confectas perlis, & in unaquaque rofa funt perlæ quinque: habet præterea hoc biretum pendens unum cum novem diamantis, & novem rubinis, & uno finaragdo. Biretum cum rofis 40. & tribus perlis in fingulis rofis, & cum una medela, quæ habet rofam, confectam rubinis. Biretum veluti nigri, ornatum parvis catenis aureis, habens rubinos 12. parvos, factos ad formam rofæ, & 12. perlas, confectas ad formam rofæ, cum pendente, & tribus diamantis, uno rubino, & tribus perlis. Biretum, habens paria 34. pontalorum (9) aureorum, finaltatorum, & 12. nodos, five bothonos (10) intus annexos, cum medela aurea. Biretum violacei veluti cum 24. paribus pontalorum finaltatorum celeftino colore cum bothonis ofto.

Catena: Catena parva oblonga, aurea, quadraginta coronatorum. Catena, nodos habens cum cærulea conflatione, & duas perlas intermedias. Catena aurea, nodos habens fex perlarum, & nodos alios, conflationes habens rubras, & cæruleas. Catena, in circulis fuis perlas fingulas habens, & columellas, cum nigra conflatione. Catena aurea, nodos habens, perlis intextis, & item nodos cum granatis. Catena, binas perlas, invicem circulis inclufas habens, & item 12. nodos, adamantibus, & rubinis binis oriatas, Catena cum nigra conflatione nolarium lapillorum. Catena cum viginti octo granatis, & totidem perlis, alternatim infertis. Catena cum cærulea conflatione, & interflitis nigrae conflationis. Catena nigrae conflationis cum fex interflitiis. Catena Hispanici operis, forma anguina textili. Catena lapillorum molarium nigrae conflationis, cum octo interflitiis nigris longioribus.

Cinguli: Cingulus aureus cum faphiris decem, & novem ballassifis, & decem novem minoribus rubinis, & perlis mediocribus 12. & tribus majoribus pendentibus. Cingulus aureus, cum viridibus constationibus, & rubinis, & perlis rotundis justae magnitudinis, numero 150. dependentibus, habens auream (constationem) cum rotundis perlis 40. Cingulus aureus cum cristallis perlucidissimis, cum dependio filo, & perlas plurimas minores labens. Cingulus aureus cum grantis. Cingulus aureus cum agatibus. Cingulus aureus cum tora constatione. Cingulus aureus laboris Mantuani. Cingulus aureus operis Hispanici cum nodis quatuor majoribus, perlis frequentibus cornatis. Cingulus aureus, cum nodis suis aureis. Cingulus aureus cum rose nodis. Cingulus aureus cum 16. nodis aureis, horologii arenarii formam habentibus. Cingulus aureus cum commis generis constationibus, & 15. majoribus nodis. Cingulus aureus cum omnis generis constationibus, & 15. majoribus nodis. Cingulus aureus cum nodulis nigrorum siagorum forma. Cingulus aureus, hathlasso (11) nexus. Omnes isti cinguli dependia sua habent, excepto hoc ultimo, & e0, qui nodos majores 15. habet.

Nodi, seve pontali, vestibus nondum annexi: Pontalorum aureorum paria 50. cum smalto coloris albi, & ccelestini. Pontalorum paria viginti, & unum, cum smalta albi, wiridis, & ccelestini coloris. Pontalorum paria decem octo aurea cum smalto coloris albi, & violacei. Pontalorum paria 18. cum smalto albi, & nigri coloris, nodi rotundi in auro, vel ut dicitur, bothoni numero 18. Bothoni, more Hispanico consecti, aurei cum smalto ccelestini, & albi coloris. Nodus magnus aureus cum smalto, variis coloribus ornatus, in quo odoramentum reponitur. Nodi aurei, Hispanico more consecti, quadraginta, unusquisque habet perlas tres.

Rofula

12

16

17

Rofulæ aureæ cum perlis parvis numero ducentæ viginti tres, in quarum fingularum medio eft una granatula. Rofulæ aureæ 26. Rofulæ aureæ 14 ex quibus 10. habent diamantes, & reliquæ quatuor habent rubinos. Pontalorum paria feptuaginta cum perlis parvis, & triginta nodis, in quorum fingulis fiunt perlæ tres. Rofulæ trecentæ cum perlis pretiofis, videlicet in unaquaque rofa perla una.

Orarium (12) cum nodis octo: in unoquoque nodo continentur perlæ fex, est autem smaltatum violacei coloris. Orarium Oromaticum, auteos globulos intersitos habens, & intersitita octo, varie exornata.

Argentea suppellex ad usum memse: Patinæ magnæ 58. ponderis marcarum centum, & octo, lotorum septem. Patinæ mediocres 12. pond: marc: 52. lotor. quatnor. Patinæ minores sex, pond: marc: viginti quatnor, loti unius. Patinæ paulo etiam minores sex, pond: marcar: 17. lot: 4. Vasa argentea parva 10. pond: marcar: 28. loti duodecim. Quadræ argenteæ sedecim pond: marc; 27. loti 12. Orbes argentei 12. pond. marc: 17 loti 11. Pelvis, aut bacilla argentea deaurata una cum amphora, etiam deaurata, pond: marc: 22. lot: 12. Patinæ deauratæ quatnor, pond: marc: 17. loti sex. Pateræ ad caleaciendum cibos quatnor, pond: marc: 42. Discus quadrupes, pertinens ad cultellos credentiæ unius, pond: marc: 7, lot: trium. Patera deauratæ ad offerendum sudariola Sacræ Majestati una, pond: marc: 19. loti quindecim. Patera credentiæ una, pond: marcar: fex, lot: novem. Vas, ubi ova reponuntur, unum, pond: marcar: sex lot: 8. Salinæ deauratæ duæ, pond: marcæ unius. Poculum deauratum tegiminibus 4, pond: marc: 15. Coclearia deauratæ septem, pond: marcæ unius lot: undæcim. Furcillæ clauratæ septem, pond: marc: 1. Coclearia inaurata tria cum uno fræco, pond: lot: 11. Furcilla inaurata. Lagenæ magnæ duæ, pond: marc: 24. lot: octo. Lagena, pond: marc: 11. loth septem. Lagena parva, pond: marc: 4. lot: 10. Candelaba tria pond: marc: 4. lot: 10. Poculum auratum cum tegmine, pond: marc: trium, loti unius. Cultri credentiæ in vagina duo, cum aliis parvis. Cultri duo.

Argentum camera, & ad usum nobilium & Officialium. Lagena magna, pond: marc: 15. lot: duorum. Coclearia 26. pond: marc: fex, lot: 12. Pocula omnis generis marc: 12. lot: unius.

Argentum facelli: Candelabra duo, & vascula duo pro vino, & aqua, pond: marc:
12. lot: 14. Calix unus cum patena, pond: marc: duarum, lot: 8. Vas ad aquam confecratam cum aspergillo, pond: marc: 9. lot: 8. Crucifixus deauratus, pond: marc: 4. lot: 5. Pacificale (13) marcæ unius, lotorum duorum.

Argentum ad usum camera: Pelvis cum amphora ad lavandum manus, marcar: tredecim, lot: 6. Candelabra quatuor, marc: 14. lot: 14. Vas, quo bibitur aqua, marc: 2. lot: 9.

Vestes exteriores: Vestis, quæ desuper portatur more Hispanico, veluti nigri, habens trecentos quindecim aureos ramos: supra unoquoque insum perlæ sex. Vestis, more Hispanico laborata, veluti nigri cum parvis catenulis auri Ungarici, habens bothonos aureos quinquaginta quator, in quibus singulis insunt perlæ tres. Vestis veluti violacei secundum morem Hispanicum laborata, (habens) tribulos (14) qui tribuli funt centum deaurati, & in dictis tribulis insunt perlæ novem. Vestis una veluti nigri, habens simbotias laboratas auro tracco, & ferico violaceo, supra veste insunt quadraginta novem rose aureæ. Vestis una brocati crispi aurei cum serico rabeo. Vestis brocati aurei similis ab utraque parte. Vestis rasi sanguinei coloris, auro & argento circuncinda, laborata. Vestis veluti violacei, habens limbos auri traccii. Vestis rubei coloris, aureis funiculis circum circa laborata. Vestis brocati violacei, perlis tota laborata.

Vester, pellibus munita: Vestis, habens sebellinas, brocati crispi. Vestis brocati, contexta serico coelestino, habens pelles sebellinas. Pelles sebellinas pro veste una. Vestis rasi violacci, qua subtus pelles habet mandurinas (15).

Vesser interiorer, qua sotana Italice appellantur: Sotana brocati crissi similis ab utraque parte: in ejus vestis manicis sunt diamantes 24. & bothoni aurei 26. & supra eos bothonos sunt perla. Sotana argenți filati, habens simbrias auri coronati, & manicas, pontalis sexaginta novem auri smaltati adornatas. Sotana panni aurei cum ferico coloris aurei. Sotana rasi rubri, auro intexta. Sotana brocati plenior. Sotana brocati, consecta variis coloribus. Sotana argentea, contexta ferico rubeco cum auro. Sotana aurea imprompta (16), habens simbrias circum circa veluti rubei, cum siniculis aureis.

Vacat (17). { Sotana argentea, contexta ferico rubeo cum auro. Sotana aurea imprompta, habens fimbrias.

Sotana

Sotana argentea cum fonulis, five cordulis aureis. Sotana fimilis. Sotana brocati viridis. Sotana ejusdem brocati. Sotana rafi violacei, tota laborata auro, & argento ad Sotana rafi rubei, tota laborata auro unciato, & tracto. Sotana veluti inftar ramorum. rubei, confecta ad instar offium, auro, & argento circumcincta. Sotana adamafci albi, habens bothonos 100. aureos finaltatos circum circa. Sotana veluti rubei cum limbis, five liftis, auro filatis. Sotana veluti violacei cum limbis brocatis. Sotana veluti, coloris rosati, circumdata passamonis (18). Sotana rasi violacei, laborata funiculis argenteis. Sotana rasi albi, laborata cum duobus limbis panni aurei circum circa, manicæ ejus veftis habent pontalos centum finaltatos. Sotana veluti rubei cum duobus limbis panni au-rei, manicæ habent pontalos centum. Sotana rafi rubei , habens operas , confectas ad modum offium, manicæ habent bothonos auri finaltati centum, & octaginta. Sotana rafi, coloris fanguinei, cum limbis duobus, filo aureo laboratis, manicæ habent pontalorum paria centum. Sotana rafi, lutei coloris, habens limbos cum cordulis auri filati. na brocati crispi violacei, manicæ habent pontalorum smaltatorum paria septuaginta. Sotana brocati rubei, in manicis sunt paria pontalorum aureorum 88. Sotana brocati argentei, habens operas confectas per totum, ad instar offium. Sotana argentei relevati ad instar liftarum. Sotana auri, & argenti, confecta ad modum scosiotorum, & coletorum. Sotana panni argentei, habens limbos, ex lammulis auri scutati, & in manicis paria ponta-lorum 74. Sotana rafi rubei, auro intexta, & ferico viridi, ac cœlestino. Sotana rafi violacei, auro intexta.

Petia (19) veluti rubei florisati magna. Duz petiz parvz veluti florisati glauci.

Coleta (20): Coletum cum auro, & argento. Coletum cum auro, & albo ferico, ac collari ex perlis ad inflar rofæ. Coletum ex auro & argento cum floccis, five nodis ferici violacei. Coletum fimile cum nodis ferici rubei. Coletum habens rofas aureas, & perlas, nodatum cum velo, fupra quod funt rofæ aureæ, auri coronati cum finalto. Coletum, confectum ad formam craticulæ, habens rofas aureas auri coronati. Coletum ex auro, & argento. Coletum ex auro, & floccis ferici rubri. Coletum ex ferico albo cum auro, & collari ex perlis. Coletum nodatum ex perlis. Coletum ad modum offium confectum, Italice Aglioffi, cum perlis. Coletu duo auri, & argenti tracti. Coletu duo fili aurei Aglioffi. Ornamenta quatuor colli auri tracti.

Ornamenta capitis, quæ Italicæ Scofioti appellantur. Scofiotum, confectum auro filato, habens perlas magnas. Scofiotum aureum cum ferico rubro, habens nodos, qui fiochi dicuntur, rubeos, & perlas magnas. Scofiotum, confectum capillas, habens perlas magnas, & rofas aureas. Scofiotum fili aurei cum fiochis panni ferici, coloris fanguinei, five incarnati, cum perlis parvis. Scofiotum fili aurei, habens fiochos ferici violacei, & perlas. Scofiotum, confectum perlis, cum fiochis violacei ferici. Scofiotum fili aureo, & argenteo, confectum fupra pulvinar, fupra quo laborant mulieres, habens perlas. Scofiotum confectum infrumentis cum fiochis ferici rubri, & parvis perlis. Scofiotum, confectum cum fiochis ferici nigri, & parvis perlis, Scofiotum ex aureo filo, five fiochis cum perlis. Aliud fimile. Scofiotum aureum cum nodis fili aurei, & argent tracti. Aliud fimile.

Scofia (21) argenteorum filorum cum pontalis finaltatis. Scofia aureorum filorum cum tremulantibus. Scofia aureorum filorum cum fiochir argenteis, & ferici rubei. Scofia aureorum, & argenteorum filorum cum ferico nigro rubeo, & tremulentis. Scofia ex auro, & argento trado Hifpanico. Scofia ex auro, & argento cum fiochir veluti albi. Scofia aureorum filorum Hifpanica.

Aulea 24. Octo habent virtutes depictas. Quinque ignotas quasdam picturas habent. Octo viridaria, varia animantia in se continent. Tria sunt parva.

Lodicer: Lodex, quo operitur menfa, ex veluto rubeo carmefino, continens portiones 4. Lodex alter huic fimilis. Lodex tertius, continens portiones quatuor, verum brevior pro menfa rotunda, ex veluto rubeo carmefino. Lodex ex veluto nigro ad tegendam menfam, continens portiones quatuor.

Aulese virides 7. virturum cum figuris, videlicet fidei, spei, charitatis, justitis, prudentis, temperantis, & fortitudinis. Aulese cum figuris ex veteri testamento, numero sex. Aulese viridese cum floribus, & animalibus depictis, unius longitudinis, & amplitudinis, numero sex. Aulesum his simile, verum longius, & strictius. Aulesum minus, his simile. Aulesum ex panno aureo, cum serico rubeo, in modum lodicis, continens portiones 5. Lodices Turcici laboris magni duo. Lodex iis similis minor.

Vestimenta altaris, & facrificii. Veluta duo rubra, una cum duobus pulvinaribus pro loco oratorii. Nigrum velutum una cum pulvinari, pro loco oratorii. Veluta duo

18

20

2 2

duo rubea cum aurea cruce. Vestis missalis de rubeo veluto cum aurea cruce. Vestis missalis de auro. Chanopia (22) altaris duo, unum de rubeo veluto, aliud de auro, stola, atque manipularium de auro. Camissa missalis, ornata cum rubeo veluto, atque cum suis pertinentiis. Camissa missalis, ornata cum auro, atque cum suis pertinentiis. Opercula duo super missalie, unum de rubeo veluto, & aliud de auro. Pulvinar pro missalis de rubeo veluto. Bursa duæ aureæ. Pulvinaria duo pro pace, unum de veluto rubeo, & aliud de auro. Tegumenta quinque pro altari. Unum missale. Lapis, pertinens super altare.

Ad lectum pertinentia: Sponda nova cum columnis deauratis. Lectifternia nova cum materafio novo. Integumentum lecti ex panno aureo violacei coloris, opere ad infar foliorum circumdatum, habens acu pictum quoddam ex auro in violacei coloris veluto. Ex eodem panno quafi tectum quoddam ejusdem fpondæ cum pendentibus limbis, quos franfor appellant. Duo quafi parietes, lectum circumdantes, ex eodem panno aureo. Duo autem alii ex adamafco violaceo: fundum autem fpondæ circuit adamafcina veftis.

Instrumenta currulia. Sex instrumenta currolia ex ferico purpureo, simbriis filatis circumsula, annulis, & catenulis inauratis exornata, pro sex equis currulibus, ad Reginalem Majestatem pertinentia. Vetustiora currulia instrumenta ex serico purpureo quatuor, omnia simbriis filosis aureis circumsula. Octo vetustiora ex purpura currulia instrumenta, cum litteris F. & R. (27) mutuo inter se iunctis, & deauratis, exornata. Quatuor currulia instrumenta ex ferico slavo cum omnibus sus pertinentiis.

Eppirediorum velamina. Velamen magnum eppiredii ex ferico purpureo, quaque aureis plicturis elaboratum, fimbriis filosis aureis circumfusum, & subductum penitus aureo panno, præterea purpureum stragulum, & ejusdem generis pulvinaria 4. lamen magnum eppiredii ex ferico purpureo, undequaque auro, feda rubea, & plicturis elaboratum, & fimbriis aureis latioribus circumfusum, per universum aureo panno subductum, una cum duobus fericis stragulis. Velamen eppiredii ex ferico flavo, subducum damasco slavo, & tribus argenteis simbriis circumfusum, una cum stragulo ex serico flavo, & 4. pulvinaribus ex ferico ejusdem coloris. Duo velamina eppiredii ex ferico purpureo fimpliciora, omni arte carentia. Velum ex panno aureo teleta adamasci in fundo serici rubei, continens portiones 5. cum ornamentis francæ aureis, & serici rubei, fubductum tela rubea. Velum ex teleta argentea, & veluto rubeo carmelino, continens portiones 5. cum ornamentis fransæ dictis, ex argento filato, & ferico rubeo. Zona, fen chorda ex serico rubeo, & albo, ad hoc ipsum velum pertinens. Velum ex panno Velum ex panno aureo adamasci in suudo serici brunatici (28) cum veluto rubeo carmesino, cum suis ornamentis fransæ ex auro, & serico brunatico. Zona, vel chorda ex serico russo, & Velum ex veluto nigro cum fuis ornamentis, & attinentiis ex ferico nigro. Superior pars veli ex panno nigro, quod vero parieti affigitur, hoc deest.

Cista tres, ferro obductæ, cum suis claustris, & tribus serulis.

CATHARINA, Regina Polonia.

Inven-

Inventarium rerum, donatarum serenissimæ Principi, Dominæ CATHARINE, Poloniæ Reginæ, tempore nuptiarum conscriptum die 800 Augusti anno Domini millesimo, cingentesimo quinquagesimo tertio.

A Pontifice Romano. Crux diamantaia cum Jest sculpto, in qua cruce servatur lignum Sanctæ Crucis, circum eam crucem funt 4. perlæ.

A Cafarea Majestate. Pendens, in quo inest magnus diamas, sub quo pendet perla una ad formam piri.

A Sermo Polonia Rege. Monile, donatum Vienna post sponsalia cum rubinis quindecim magnis, & diamantis tredecim, una cum perlis viginti, & una circa dictos lapides, in eodem monili rubini, & diamantes parvi 14. & circa dictos lapides funt perlæ parvæ decem septem. Est etiam in eodem monili alligatum pendens, in quo sunt rubini 4. & diamas unus incifus, & circa dictos lapides perlæ quinque, circa totum monile funt perlæ, quæ pendent, 14.

A Sermo Polonia Rege. Monile, donatum Cracovia post nuptias, cum tribus magnis rubinis correcolatis, cum tribus diamantis tabulatis, cum finaragdo magno: infra di-ctos lapides funt perlæ 7. magnæ: est præterea in eodem monili pendens cum uno rubino corneolato, & uno diamante, & uno finaragdo, fub quo pendente pendet perla una in modum piri.

A Serma Regina Bona. Monile donatum cum 4. diamantis, & 3. rubinis, in toto isto monili sunt 24, perlæ, quæ sunt ligatæ in numero ternario, pendet etiam in eodem monili pendens cum uno saphiro, & uno rubino, sub quo pendet perla una ad mo-

A Serma Regina Maria. Monile cum tribus sinaragdis, & duobus tubinis, & duobus diamantis, & hyenmis ( gemmis ): funt 16. perlæ, quæ binæ funt femper connexæ: hoc ipsum monile est circumdatum septem perlis pendentibus, ad modum piri.

A Ser na Regina Ungaria. Cathena magna aurea, ut Italice dicitur, smaltata, in qua funt multi nodi, ad formam horologiorum, in qua etiam est pendens cum diamantis fex, & rubinis 4. & perlis 5.

Ab Illmo Electore Brandeburg: Monile cum duobus rubinis, & tribus sinaragdis, eum uno diamante incifo: in codem monili funt 12. perlæ, quæ binæ funt connexæ, ibidemque est pendens cum uno rubino, & uno finaragdo, fub dicto pendente pendet una perla ad modum piri.

A ferma Pelonia Rege. Cathena, post nuptias data, connexa cum auro, & perlis, insunt in ea rubini, & diamantes annexi numero quadraginta quatuor, in medio dictorum lapidum funt 22. perlæ, in eadem catena pendet pendens, in quo inest diamas, factos ad formam rosæ, & perlæ tres.

Ab eodem. Monilia duo pro cingendis brachiis, cum rubinis quatuor, & diamantis quatuor, infra quos funt perlæ quindecim, binæ connexæ.

Ab eodem. Annulus cum rubino magno.

Ab eodem. Annulus cum diamante magno.

Ab eodem. Duæ petiæ, altera panni aurei, altera argenti brocati.

Ab eodem. Sex fasces zabellinarum pellium.

A Serma Regina Bona, Cracovia discedente. Catena aurea cum 60. conflationibus nigris, & 60. rubinis.

Ab illustri Bavariæ Duce. Pendens cum catena finaltata rubei, & albi coloris, in qua catena infunt nodi finaltati, viridis, & violacei coloris; in eodem pendente funt duo diamantes, duo rubini corniolati, & fmaragdus unus, fub quo pendet una (perla) ad formam piri.

(1) Coaf, P. II. huius tomi lib. III. Cap. II. §. X. p. 267.
(2) Pendens, aliss in auria, ut habet Ducangurus, hic autem ut plurimum pro gemma, aut unione, aut monii, alique ortamento, à alterno ortamento, five in collo, five in auribus, vel pectore dependente.
(3) Shealtawa, Gallis émilis, encurlut diffinêm.
(4) Beilifius, carbanculi fiecies. Vid. fupura ad Indr. IX, not. 5. & Ducangur in gliofitar. voc. bailig. autem adamates indicare videure, Gallis émilis menter traille in finester, quali teixidem partibus planis, effulgentes, ac rutilantes, quali teixidem partibus planis, effulgentes, ac rutilantes.

(5) Tebulatus, alias infair tabolas planus: hie autem adamates indicare videure, Gallis des idiamentes traille in finester, quali teixidem partibus planis, effulgentes, ac rutilantes.

Ab eodem. Pendens cum diamante, facto ad formam rofæ, circum quam rofam funt tres rubini corniolati, defuper autem corona diamantina, cum rubinis parvis octo,

& cum perlis 14. sub quo pendente insunt perlæ tres.

Ab Illustri Duce Prusse. Pendens, in quo inest catena parva smaltata, sunt etiam in eo pendentes tres diamantes tabulati, & rubinus unus corniolatus, & fmaragdus unus, in quo pendet faphirus unus.

A variis. Pocula 16. magna deaurata ponderis marcarum ducentarum, & lotorum 14.

#### MARIA, Regina Polonia.

Res adfiringuntur, quoddam genus intelligi, patebit ex (20) Coleta, a Gallico collet, colli tegmen. verfu, mox infra legendo, ubi nodi, feu pontali con- (21) Scofia, vox Itala, calanticam, capitis faminei tegmen,

rafum.
(tz) Ovariums, vox variarum fignificationum apud Ducan-GE, quibus hoc loco accedit notio alia, qua rofatium, feu corona B. V. MARLE, certo globulorum numero conftans, indicatur.
(13) Facificale, alias pax, influmentum facrum, inter Miffarum folemnia ad ofculandum circumferri, & gra-buri folium.

(14) Tribular, videtur effe globulorum, ant fibularum mo-bilium genas. (15) Mandarinar, feu rechin

bilium ganos.

15) Mendavirus, feu techius forte merdavirus, vel madurimut, a Gallico murtes, Germanice mordes, feu mader,
mutelas genus, ut paullo fupra innuimus.

(6) Imprempta, a Gallico emperiade, imprinte, panni gonus, cui fingura, aut ornamenta impreffa, non vero intexta fant.

(17) Quod nellupe austanis nos autos atticuos imininter repetierit.

(18) Paffamonis, a Gallico paffiment, tania, auro textili, aut ferico texta.

(19) Pesia, vid. fupra ad inftrumentum, num LX. not. 27.

tes adifringuntur, quoddam genus intelligi, patebit ex terfu, mox infra legendo, ubi nodi; feu pontali contentutur.

) Bethoni, a Gallico benton, bontomer, nodus, vedicubulis committere.

(2) Evoini, a Gallico benton, bontomer, nodus, vedicubulis committere.

(3) Hethidite, forte Altigio, Abius, panni genus fericem, adum.

) Orariam, vox variarum fignificationum apud DUCANE, quibus hoc loco accedit notio alia, qua rofatium, en corona B. V. MARIR, certo globulorum numero contans, indiatur.

) Pacificale, alias pax, inflrumentum facrum, intelligrant of locumina ad oficulandum circumsterri, & greseri Golitum.

) Pithidar, videtur effe globulorum, ant fibularum modilium ganns.

) Memdarvinar, feu rectius forte mardurinar, vel madarinar, a Gallico merstes, Germanice marder, feu maderinar, a Gallico merstes, Germanice morder, feu maderinar, a Gallico merstes, fermanice morder, feu maderinar, o Gallico merstes, fermanice morder, feu maderinar, a Gallico merstes, fermanice morder, feu maderinar, o Gallico politerium del alterum a del adiferre, patet excuntente molecular que mor follocum del morte del adiferre, patet excuntente molecular que mor follocum del morte de

LXXIX.

NOTITIA POSITI PRIMI LAPIDIS MONASTERII REGII AD S. CLARAM VINDOBONÆ, AB ELISABETHA, REGINA FRANCIÆ, MAXI-MILIANI II. ROM. IMPERATORIS FILIA CONSTITUTI. (1).

V. Mart. Ex Autographo. Regalis Ord S. CLARE Wienna

x

n nomine fanctæ, & individuæ Trinitatis, in nomine Dei Patris, & Filli, & Spiritus fancti, & in honorem incontaminatæ femper Virginis Dei Genitricis Marlæ, & omnium Angelorum. Anno a nativitate Domini, & Salvatoris nostri Jesu Christr, millesimo, quingentesimo, octuagesimo secundo, indictione decima, die vero quinta mensis Martii, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris, & Domini nostri Gregoria. GORII decimi tertii, anno Pontificatus fui duodecimo, regnante, imperanteque serenissimo, potentifilmo, invictifilmoque Principe, & Domino, Domino Rudolffio, Inius nominis fecundo, electo Rom. Imperatore femper Augusto &c. Archiduce Austrie &c. anno nis iecundo, electo Rom, imperatore temper ruguito ect. richique au mo electionis fuæ feptimo, ex fpeciali mandato, & ordine ferenissimæ, & Christianissimæ, Principis, ac Dominæ, Dominæ Elisabethæ, Regimæ Franciæ, natæ Regimæ Hungariæ, & Bohemiæ &c. Archiducissæ Austriæ &c. prælibatæ sacræ Cæsaræ Majetatis fororis germanæ, & quondam serenissimi, atque Christianissimi Principis, ac Domini, Domini Caroli Noni, Galliarum Regis, relictæ viduæ, hoc monasterium monialium, ad beatam Mariam Virginem, & omnium Angelorum nuncupatum, Ordinis fanctæ, Claræ, extrui cceptum, & per Reverendissimum Dominum, Dominum Ioannem Casparum Neti-Beck, Episcopum Viennensem, & Sacræ Cæsareæ Majestatis Consiliarium, primus lapis cum sequentibus ceremoniis, & solemitatibus, positus sit. Et primo quidem jam dictus Reverendiffimus Dominus Epifopus Viennenfur in codem loco, ubi altare majus, five principale, ædificatum eft, indutus Pontificalibus, ipfum actum fecundum conflitutiones Pontificias, præfentibus ibidem venerabili, & religiofo Patre, nec non reverendis viris, & Dominis, Domino Michaele Alvares, Ordinis S. Francisci observantie, Commisfario ejusdem Ordinis per Austriam, & Bobeniam Generali, nec non prælibatæ serenisimæ Reginæ Franciæ &c. consessario, una cum Conventuale ipsius, Martino Parvo,
Georgio Glal, prædicti Reverendissimi Domini Episcopi Viennensis Capellano, & Canonico Viennensis, Jona Hartung, ibidem Canonico, Georgio Ursyluano, magistro
chori ad S. Stephanum, Joanne Salzberger, Parocho hospitalis Cæstei Vienne, &
Telionic ounque, Cathedralia acclessor, Viennessis, ad S. Creanipulation Capellano, & Canoreliquis quoque Cathedralis ecclesiæ Viennensis ad S. Stephanum presbyteris, peragere

cœpit. Nimirum præfatus Reverendissimus Episcopus primum, & primarium sundamenti lapidem, in quo grandior quædam, & de novo excusa moneta cum serenssima Reginæ Franciæ inscriptione, & insignis insculpta erat, in eodem angulo, ubi templum palatio suæ Reginæ Majestatis contiguum est, adhibitis solitis, & consuetis ceremoniis, exorcismis, psalmis, letania, & orationibus benedixit, & eundem (posteaquam una cum supremo hujus monasterii architecto, Petro Ferandosco ad fundamentum, quod in prosundo quatuor continebat cubitus, descendisset) impossit. Deinde idem Reverendissimus Episcopus omnia designata, & escossa aqua benedicida aspessit, & benedixit: sinistoque jam hoc actu, sepenominatus Reverendissimus Episcopus omnia desgnata, & escossa qua benedicida aspessit, & benedicit: sinistoque jam hoc actu, sepenominatus Reverendissimus Episcopus officium misse de beata Maria Virgine secundum usum Romanum celebravit, benedicitionemque, & absolutionem more confeto ante nusse prosundistatis dedit, atque distribuit: prædictaque omnia cum summa devotione, & ordine peracta sunt, præsentibus ibidem prælibata ferenssima Regina Franciæ vidua, nec non illustribus, generosis, ac magnificis matronis, & virginibus, nata Baronissa de Weitmul, suæ Majestatis suprema Cameræ Præsecta, Herwige, Comitissa de Mestimul, suæ Majestatis suprema Cameræ Præsecta, Herwige, Comitissa de Rossista, vor en on illustribus generosis, & magnificis Dominis, Domino loanne, Comite in Rossarabosf, Domino in Blatua, & Pomsorif, &c. suæ Majestatis Regiæ supremo Curiæ Præsecto, Domino loanne Wenesestado Poereta de Lobkowitz in Tuchsi; & cæteris astantibus tam ecclessafici, quam sæcularis Ordinis nobilibus, & primariis viris. In cuius rei perpetuam memoriam hoc præsens testimonium ad præsibatæ serenissimæ Reginæ Franciæ madatum aduobus, altero quidem sacræ Cæsaræ, & altero supradicæ Regiæ Majestatis Secretariis subscreta maseum estimonium ad præsibatæ serenissimæ Reginaæ Franciæ madatum emoriam hoc præsens testimonium ad præsibatæ serenisma regina fare æssarabos

Ad Mandatum serenissimæ Reginæ Franciæ &c. vidua.

S. Weszernacher Sac. Cæf

n nawen der heiligen unzerthailten Dreyfaltioatt, Gott des Vatters, des Sohns, unnd des heiligen Geifts, unnd zu ehren der allweg reinen, keüßchen, Junckhfrau Maria, unnd allen Engeln, ist den fünsten tag Marii, als montag nach Invocarvit, nach Christi unsers lieben Herrn, unnd Seligmachers geburdt im tausend, fünst hundert, unnd zway, unnd achtzigisten jahr, bey regierung des allerheiligisten in Gott Vattern, unnd Herrn, Herrn Graedoril des dreyzehenden, der heiligen allgemainen Römischen Kirchen obristen Bischoss, unnd herschung des allerheiligisten grosmächtigisten Fürsten, unnd Herrn, Herrn Rudolffen des andern, Römischen Kayfers, auch zu Hungern, unnd Bebaim &c. Künigs, Etzhetzogen zu Oesterreich &c. Aus sonderbare verordung, unnd gehaß der durchseichtigisten Fürsten, unnd Reaen Elisabet, Künigin zu Franckreich, gebohrne Künigin zu Hungern, unnd Bebaim &c. Erzhetzogen zu Oesterreich &c. erzhetzogen zu Oesterreich, gebohrne Künigin zu Hungern, unnd Bebaim &c. Erzhetzogen zu Oesterreich, gebohrne Künigen zu Hungern, unnd Bebaim &c. Erzhetzogen zu Oesterreich, sebohrne Könischen Kayscrlichen Majestät eibliche Schwester, unnd weilendt des grosmächtigische Künig Zarls des neundten zu Franckreich &c. nachgelassien wittib, an disen Junckhstau Gottshaus zu unser lieben Frauen, unnd allen Engeln, des Ordens sancha Clara, durch den hochwärdigen Herrn, Herrn Lohamn Cassparn Neweschen, Bischossen und Gottshaus zu unser lieben Frauen, unnd allen Engeln, des Ordens sancha Clara, durch den hochwärdigen Herrn, Herrn Loham Cassparn Neweschen, Bischossen und Gottshaus zu unser lieben Frauen, unnd allen Engeln, des Ordens sancha Clara, durch den hochwärdigen Herrn, Herrn Eishamn vordens sancha Clara, durch den hochwärdigen Herrn, Herrn Bischossen unn den ern den vert, da der hohe altar stehet, die Bischossinch hat zusten, der ersten bind der echt der der heiben der geställichen unn den en ern und vernen, der ersten mit-Conventualn Martino Parko, Georgie Klas, Herrn Bischossen der ersten mit zu Wienn, Sensen und andern mehr p

Pfalmis, letania, und gebeten benediciert, unnd darnach samt dem obristen dieses Gottshaus Paumaister Petern Terrabosco hinab ins fundament, welches auf vier werckhelassettief, geholsten legen, hernach seindt ire gnaden alle auszaichnete, unnd gegrabne sundament auf die vier wenndt mit ainer ordentlichen proceffion circuirt, unnd umbgangen, diefelben afpergiert, unnd benediciert. Nach diefem vollendten ach hat wolgemelter Bischoff das officium Misse, nach ordnung des Pontificals, von der gebenedeiten, und hochgelobten Junckhfrau Gottes Muetter Maria gehalten, unnd zu endt der heiligen Mess die Bischöffliche benediction, unnd den ablass gesprochen, unnd mitgethailt. Solches alles ift Gott lob ordentlich, andechtigelich, unnd woll verricht worden in beyfein ches alles itt Gott Iob ordentlich, andechtigelich, unnd woll verricht worden in beyiem höchftgedachter Künigin Eltsabethen, zu Franckreich &c. wittib, unnd der wolgebornenen Frauen, Freülin, Graven, unnd Herrn, Ursula von Wreifowiz, geborne Freyen von Weitmühl, obrifte Camerin, Hedwis grävin Rolfdrashboff, geborne Freyen von Lokkowiz, Albiera, Freülein von Bernstain, Elisabeth von Holgin, samt aundern irer Künigelichen Majestät frauenzimmer: Herrn Iohann, graven von Rossachiten Hosmaister Herrn auf Blatna, unnd Pomstorff, &c. irer Künigelichen Majestät Ochritten Hosmaister Lucy Harre von Lokkowiz auf Tuchste, unnd anndern mehr Herrn Hans Wenzeln Popel, Herrn von Lobkowiz auf Tuchfe, unnd anndern mehr Herrin Hans Wenzeln Foffen, fletti von Looker auf Tangy, und weltlichs standts. Herrin von adel, und sonsten fromme erbare leuth, geistlichs, und weltlichs standts. Unnd damit dessen allen ain ewige gedechtnus, so ist die gezeugkhnus von zwayen der Röm. Kay. auch obgedachter Künigelichen Majestät &c. Secretarien underschriben, unnd eben mit dem eisen, unnd damit gepräckh, damit die munz, so in die grundtsett gelegt, geschlagen, ein sigil in goldt, auf befelch hochermelter Künigin, unser gnedigisten Frauen, hiran getruckht, unnd gehangen worden. Beshehen allhie zu Wienn auf tag, unnd zeit, wie obgemelt &c. (2).

Ego Ludevicus Stroppa, ferenissimæ, & Christianissimæ prædissæ Galliarum Reginæ supremus sacellanus, & elemosinarius, nec non Canonicus Luceusse, quoniam meum nomen in originali, uti in hoc scripto suit ob errorem prætermissum, ideo ex mandato Regio, & quia supradictis interfui, manu proporia subscripsi (3).

Ad mandatum ferenissimæ & Christianisfimæ Reginæ Galliæ &c. viduæ.

Ad mandatum ferenissimæ Reginæ Franciæ &c. viduæ.

S. Weszernacher Sac. Cæf. Majestatis Secretarius.

S. PROSSONÄCK.

(t) Conf. P. II. huius tomi lib. III, Cap. III. Ş. XXI. p. 280.
(a) Autographum in membrana expanfa, Germanico, Latinoque fernone conferiptum, & bulla arrea munitum
eff. Ad dexteram legitur textus Germanica, i sque
marginem in involucro, fob columna membrane destra,
addita fuit.

#### LXXX.

# MARIÆ CHRISTIERNÆ, CAROLI GRÆCENSIS ARCHIDU-

CIS FILIÆ, SIGISMUNDI BATHORI, TRANSSYLVANIÆ DUCIS, CON-IUGIS, DONATIO INTEGRÆ DECIMÆ AD ECCLESIAM

ZEOLEOS FACTA (1).

Ex Col. lect. P.

ij,

os Maria Christierna, Dei gratia Transsirvanie, Moldavie, Valachie Transalpine Princeps, partium regni Vngarie Domina, & Siculorum Comes, nata Archidux Austrie, Dux Burgundie, Comes Tyrolir, & Goricie &c. memoriæ commendamus tenore præsentium, significantes, quibus expedit, unique Mos vo poster inspirate in Deuro posteriorum. versis: quod Nos pro nostra imprimis in Deum optimum, max: pietate, deinde moti pro savore, & benignitate nostra, qua erga ecclesiasticas personas afficimur, totalem, & integram decimam possessimis Kirurengd vocatæ, in Comitatu Biborienss existentem, tam vini, quam tritici, hordei, filiginis, avennæ, cannabis, lini, milii, & aliarum rerum, terra nafcentium. Item apum, & agnellorum, cæterarumque rerum, decimari foliarum, hactenus ad arcem Varadien[em accumulatarum, ad adificationem, & reflaurationem templi, ac usum, & sustentationem sacerdotis, sive plebani possessionis Zeoleos vocatæ, tempii, ac mum, & initentationem lacerdotis, inve piedam ponentionis Zeoleos vocatæ, absque ulla arendæ (2) folutione, in perpetuum clementer dandas, donandas, & conferendas duximus, proxi damus, donandus, & deputamus, præfentium per vigorem. Quocirca vobis Generofo Georgio Kiraly, Capitaneo, ac egregiis nobilitate Martino Keoweskwthy, Provifori arcis Varadienso Sac: Cæs: Regiæque Majestatis, ac decimatoribus dichi Comitatus Biborienso. Item providis Indici, & juratis annuæ possessionis Kirspreiga, modernis scilicet, & stuturis, pro tempore constituendis, præfentes visitris, beaum serie computinue. & nibilipaniane authoritate Sac. Cæs: Regiæque Majestates (2) harum serie commitimus, & nihilominus authoritate Sac: Cæs: Regiæque Majestatis (3)

mandamus firmiter, ut vos quoque a modo deinceps fuccessivis temporibus præscriptam decimam annotatæ possessionis Kirwreögd ad rationem dicti plebani prænotatæ possessionis nis Zeoleor, ejusque fuccefloribus universis, annuatim, absque ulla arenda folutione, libere, pacifice, & citra quodlibet impedimentum accumulare, & accumular facere, permittere modis omnibus debeatis, & teucamini, secus non facturi, prasfentius perlectis exhibenti restitutis. Datum Albe Iuliæ die declima sexta mensis Iunii, Anno.

(1) Couf. P. II. hulur tomi lib. V. esp. II. \$. XI.
p. 216.
(2) Arenda, arenda. Hao voce, Hamgarice Warung, enrationem, seu administrationem significari, apud Dufilvania sufficient Maria Christiana.

#### LXXXI.

## MANDATUM EIUSDEM MARIÆ CHRISTIERNÆ.

AD RESTAURANDUM TEMPLUM COLOSMONOSTERIENSE

ARTIFICES CONVOCAT (1).

ARIA CHRISTIERNA, Del gratia Transsituanie, Moldavie, Valactie Transalpine Princeps, partium regni Hungarie Domina, & Siculorum Comes, nata Archidux Austrie, Dux Burgundie, Comes Tyrolis, & Go-& Siculorum Ex iisdem ricia &c. universis & singulis sidelibus nostris, prudentibus, & circumspectis Magistris civium, Indicibus, villicis, & iuratis civibus quarumcunque civitatum, oppidorum, villarum, possessionum Saxonicalium, ubilibet existentibus, & commorantibus, proteinus, vinatum, ponemonum saxonicausm, ubilibet exittentibus, & commorantibus, præfentes visuris, salutem, & gratiam nostram. Quoniam egregius Alexander Kabos, cui curam restaurandi templi Colosmonosteriensis commissimus, magistror, satoro, architector, aliorque artissices mechanicos necessarios, & peritos ex medio vestri evocare debebis. Idcirco committimus vobis, & inhilominus authoritate Sacræ Cæsaræx, Regiæque Maiestaris & mandamus servicas un doum de servicas de servicas de committentiam provincia de servicas de servica Majestatis &c. mandamus firmiter, ut dum, & quandocunque per dictum Alexandrum Kabos, vel homines eius, requisiti sueritis, statim vos eiusmodi artifices, cum sufficientibus inftrumentis libere dimittere, & expedire, imo ad vecturam corundem currus, & equos fufficientes suppeditare, modis omnibus debeatis, & teneamini, secus non facturi, præsentibus persectis exhibenti restitutis. Datum Albæ lulhæ die prima mensis Augusti, annno Domini millesimo, quingentesimo, nonagesimo octavo.

> MARIA CHRISTIERNA. STEPHANUS Eppus Vacien.

> > DEMETRIUS NAPRAGI El. Epps, & Cancel. Io. IACOBINUS Secret.

(1) Conf. P. II. huius tomi lib. V. C. II, S. XI. p. 346.

#### LXXXII.

#### MANDATUM ALTERUM EIUSDEM ARGUMENTI.

SICULOS MISSUM (1).

ARIA CHRISTIERNA, Del gratia Transsilvaniæ, Moldæviæ, Valachiæ XI. Aug.
Transalpinæ Princeps, partium Regni Hungariæ Domina, & Siculorum Regni Hungariæ Domina, & Siculorum Regni Hungariæ
Comes &c. nata Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Comes Tyrolis,
& Goritiæ &c. fidelibus nostris universis, & singulis, magnificis, generofis, egregiis, nobilibus: Comitibus, & Vice-Comitibus, & Judicialium quorumcunque Comitatuum, item Judicibus, Vice-Judicibusque regiis quarumcunque sedium Sieuticalium, Capitaneis, Præfectis, Proviforibus, Castellanis arcium, & aliorum quorumvis locorum Officialibus, Tricesimatoribus, Theloniatoribus, pontium, passum, viarum, & vadorum custodibus, corumque vices gerentibus. Item prudentibus, & circumfpectis Magistris civium, Judicibus, villicis & juratis civibus quarumlibet civitatum, oppidorum, villarum, '& possessimos villicis & guratis civibus quarumlibet civitatum, oppidorum, villarum, '& possessimos existentibus, præsentes nostras visuris, salutem, & gratiam nostram. Quoniam templi, in oppido Colosmonosteriensis in honorem S. Ladislat, & B. VIRGINIS fundati, nuperque conflagrati, reædificatio egregio Alexandro Kabos, commis-P 2

fa est; ideo commitimus vobis, & nihilominus auctoritate Sac. Czes. Regizeque Majestatis, miandamus sirmiter, ut in quibuscunque rebus, quandocunque, & quotiescunque per dictum Alexandrum Kabos, aut homines eius, requisiti sucritis, aut quilibet vestrum fuerit requisitus, in omnibus ad ædiscationem ejus templi necessariis obedire, succurrere, auxilioque esse debeatis, nec non scissores, fabros lignarios, ac murarios dare, & equos bonos, currus, & homines pro vectura onerum, trabium videlicet, asserum, ferri, cæmenti, & similia suppeditare, eaque ad locum vobis desgnatum deducere teneamini, secus non facturi, præsentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Albe Juliæ undecima die Augusti, Anno Domini millessmo quingentessmo, nonagesimo octavo.

MARIA CHRISTIERNA. STEPHANUS Eppus Vacien.

Io. BERNARD, Secret.

(1) Eiusdem argumenti mandata aliis quoque cum nationibus, tum civitatibus Translilvaniz milit, que pretermittende

# LXXXIII.

# GREGORII XV. PAPÆ EPISTOLA RESPONSORIA AD

MARGARITHAM, MAXIMILIANI II. IMP. FILIAM, MONIALEM ORD. S. CLARÆ, IMMACULATAM B. V. MARIÆ CONCEPTIONEM CONCERNENS (1).

Dilectæ in Christo filiæ Nobili mulieri , forori Margaritæ a Cruce , sanctimoniali , Regis Catholici amitæ.

GREGORIUS PP. XV.

ileda in Christo filia, nobilis mulier, falutem, & Apoftolicam benedictionem. Angelicis choris interesse, & beatorum gaudia in terris ante capere videntur illæ animæ, quæ a rerum mortalium contagione servatæ, se ipsas Beatisseme Virgini devoverunt. Ejusmodi selicitatis compotem ésse sepremans nobilitatem tuam, quæ in religiosis claustris delitescens, animo quotidie in celestem patriam demigrare studet, Cognovimus enim ex litteris tuis, & ex sermone dilecti silii, Nobilis viri, Comitis Montis Regii, quanto studio Deiparæ laudibus inservias. Ita essim scribis, ut tibi gloriæ principatum adipisci videreris, si disservias lata essim scribis, ut tibi gloriæ principatum adipisci videreris, si disservias lata essim scribis, ut tibi gloriæ principatum adipisci videreris, si disservias lata essim scribis, ut tibi gloriæ principatum adipisci videreris, si disservias lata essim scribis, ut tibi gloriæ principatum adipisci videreris, si disservias lata essim scribis, ut tibi gloriæ patentum adipisci videreris, si disservias lata essim scribis, ut tibi gloriæ patentum, in tibis gloriæ patentur automi esse automitatis legibus se ipsos, suasque opinationes subisciums. Spiritus sanchus acuratissimis precibus exoratus, nondum tanti mysterii arcanum Ecclesse sua patenci. Nos autem non, nisi eo præeunte, æternitatis volumen in Christianæ sapientiæ Cathedra legere debemus. Quare in tam gravi deliberatione a Pontiscum maximorum, qui Nos antecessemus, pervicaci cuidam ingeniorum licentiæ, assidusque Theologorum altercationibus, ne discordiarum pater, simulatione pietatis animas decipiens, in nimiis istis disputationibus aliquando triumphet; Pontificio decreto ejusmodi periculum propellimus. Ex eo cognoscet Majestas (forte Nobilitas) tua, quam propensa voluntate tibi gratiscemur. Te enim paterna charitate prosequimur, quæ e regnatrice domo in sacrum istud sodalitum Christianarum virtutum exempla translutisti, ut religiosa istas virgines Nobilitatis tuæ imitatione ad currendas divinorum mandatorum semias acrius incitares: is omnitus t

LXXXIV.

### LXXXIV.

# URBANI VIII. PAPÆ BREVE APOSTOLICUM AD EAN-

DEM MARGARITHAM, QUO EIUS IN BONO CONSTANTIAM FIRMAT, CONCORDIAMQUE CHRISTIANORUM PRINCIPUM COMMENDAT (1).

Dilectæ in Christo filiæ

Nobili mulieri, forori MARGARITE a Cruce, fanctimoniali, Regis Catholici amita:

URBANUS PP. VIII.

lecta in Christo filia, nobilis mulier, falutem, & Apostolicam benedictiouem. Sacra ista Christianarum virtutum regia, in qua de voluptate, & su-16. perbia gloriofe triumphas, identidem in fe convertit oculos Pontificiæ cha-Ex indritatis; spectaculum enim isthic cœlo, hominibusque jucundum præbetur, ubi potentissimi Regis amita sacro gaudens crucis cognomento, illius mundi blanditias, ac thelauros defpicit, in quo confanguineos fuos videt cultos innumerabilium provin-ciarum tributis. Nunc autem quo studio confiliis tuis plaudat Pontifex, & Ecclesa, intelliges ex Francisco Cardinali Barberino, Legato Apostolico, & nepote nofro, qui tibi noftram benedictionem impertietur, & exiguum Pontificiae charitatis munus deferet, cui tamen pretium facit coelettis indulgentiae thefaurus, quo illud lo-cupletavimus, sperat te conveniens, fore, ut ex ore tuo sententias audiat dignas acclamationibus celi, & memoria seculorum. In eo autem animum agnosces, qui Camadonicus cen', et minora cominicus auri fodinis pretiofiorem exiftimat eam pietatem, ubi reperire poteft profi-gandæ vanitatis exempla. Cæterum publicæ faluti famulabitur pietas tua, fi piis illius conatibus omni, qua potes, ope fuffragaberis, atque fi orationibus a Deo, & hortationibus a Rege impetrabis, ut expeditæ huic legationi gloriam addat concordia Christianitatis. Datum Rome apud S. Petrum fub annulo Pifcatoris die XXX. Ianuari M. DC. XXVI. Pontificatus noitri anno tertio.

(1) Conf. ibidem.

P. 4.

# ELENCHUS AUCTARII DIPLOMATUM, ET CHARTARUM AD PINACOTHECAM AUSTRIACAM PERTINENTIUM.

Ao. Chr. 1. Litteræ fundationis monasterii VII. Apocha Maurittii Abbatis Wi. 1330. Sanctimonialium Tulnensis in enna ad Scotos, O. S. B. pro sa-29. Aug. Austria inferiori. pag. 1.
II. Diploma Andres III. Reg. Huncris anniverfariis HENRICI Ducis Austrie. p. 5.
VIII. Apocha Wulfingi, Abbatis 1339. garie, quo conjugi suz, Agneti Austriace, Comitatum Posonien-sem ad dies vitz consert. p. 2. III. Friderici Pulchri diploma, quo Canonicorum Regularium ad S. Crucem in Austria, quibus pro 1314. 24. Jul. refrigerio animæ Ottonis Ducis cum reliquis suis fratribus consentit Austria, fingulis annis feria III. in dotem, ab Henrico Placido uxori suæ Elisabeth & constituenpost Dominicam Invocavit crum celebrare adpromittit. Ibid. dam. Ibid. IX. Antigraphum ADELHEIDIS, Pri-oriffæ Monialium ad S. Lauren-24 Iunit, tium Wiennæ, pro anniversario 2324. IV. Diploma Henrici Placidi, Ducis Auft. quo testamentum fororis Agnetis, Reginæ olim Hungar. Ottonis, Ducis Austria, die Mercurii Quat. Temp. Quadra-1411 fuo confensu approbat. p. 3. 1324: 23. April. V. AGNES, Regina Hung, pro fe & gesimæ quotannis celebrando p. 6. marito fuo Andrea III. facra anni-Apocha ALBERTI & LEOPOLDI Per. III, fratrum, Ducum Austrie, qua Mensis VIOLANCZE, Ducisse Mediola- Marsis. verfaria fundat. Ibid. 1327. 12. Aug. VI. Litteræ Ottonis Hilaris, qui-

bus monasterium Novi Montis in nensi, ac Alberti, ut sperabatur, Styria , Ordinis. Cifterc. fundat. futuræ coniugi, pignus pro certa pecuniæ fumma constituunt. Ibid.

# ELENCHUS AUCTARII DIPLOMATUM, ET CHARTARUM, &c.

1374. XI. GREGORII IX. Papæ litteræ dehor- XXVI. Diploma Sigismundi Reg. Rom. 1422. tatoriæ ad Albertem III. Ducem Auft. quo eidem Alberto V. Duci Auft. gequibus illum a nuptiis cum Violancza nero fuo, quinque urbes, accesque, GALEAZII II. Ducis Mediolan. filia ab-Marggraviatu Moravia fitas, pro dofterret. p. 7.

1374. XII. Litteræ Leopoldi Probi, Ducis Aute constituit. p. 23. XXVII. Contractus matrimonialis inter 1470 SIGISMUNDUM Austriacum, & RADE- 13. Sept. firia, quibus se Wilhelmum, filium GUNDEM, filiam primogenitam CAROfoum primogenitum, HEBWIGI LUDO-LI VII. Regis Gallie, p. 25.

XXVIII. Iacobi, Regis Scotie, commif6. Mail. vici I. Hungaria Regis filia, in matrimonium locaturum fpondet, inito hic & in fequenti instrumento fœdere forium, ad ineundum contractum madefensivo. p. 9. XIII. Diploma Ludovici I. Regis Hung. trimonialem, inter forores fuas Ioan-NAM, & ELEONORAM, interque Domos quo fe filiam HEDWIGEM, WILHELMO Burgundicam, Austriacam, aut Ar-Duci Aust. in matrimonium elocaturum miniacam, b. 26. adpromittit. p. 10.

1380. XIV. Diploma eiusdem argumenti, infi-XXIX. IACOBI, Regis Scotiæ, litteræ credentiæ, quibus forores fuas Ioannam mul a Proceribus regni ratihabiti, ac iu-& Eleonoram, Ducibus, aut unam ex illis Duci cuidam Aust, in matrimoreiurando confirmati. *Ibid*. XV. Idem adpromittunt, ac ratihabent cinium offert. p. 27. r, Mart. vitates Hungarie præcipuæ p. 11. XVI. Litteræ Leopoldi III. Ducis Au-XXX. Instrumentum fœderis inter Sigis-MUNDUM, Ducem Austria, IACOBUM R. ffriæ, quibus filiam fuam Elisabetham Henrico, Meinhardi Goritiæ Comi-Scotie, & CAROLUM VII. Reg. Franciæ. p. 28. XXXI. Instrumentum super facta solemni 1448. tis filio natu maiori, despondet. p. 12. XVII. Litteræ eiusdem Leopoldi Ducis desponsatione Sigismundi, Ducis Auft. Austriæ, quibus Elisabethæ, filiæ fuæ, cum Eleonora, Iacobi Regis Scotia filia. p. 30. XXXII. Litteræ Leonhardi de Velsegk, 1448. ad Ludovicum de Landsee, iter, at- 27. 55pt. dotem affignat. Ibid. XVIII. LEOPOLDUS III. filiæ firæ Elisaветня castrum, & oppidum Portenaque conductum ELEONORE, SIGISMUNfiliisque suis iure retractus. p. 13. Di Ducis Austriæ sponsæ concernentes. XIX. Diploma ELISABETHE, & MARIE 1385. 27. Iul. XXXIII. Diploma Sigismundi, Ducis Reginarum, nec non Procerum regni Hungaria, fidem suam obligantium: Austria, Eleonora, uxori sua, dotem 24. Febr. matrimonium Wilhelmi Ducis Auconstituentis. Ibid. ftria, cum Hedwige, defignata Regi-na Polonia, pro viribus promovendi. XXXIV. Antigraphum Sigismundi, Ar- 1477 chiducis Austriæ, pro obtento titulo 8. Di Hid. Archiducali. p. 34.

XXXV. Epitola Medicorum aulicorum, 1479.

MAXIMILIANO felicem uxoris fuæ Ma
22. Iun. XX. Contractus matrimonialis inter Ex-& MARGARITHAM, nestum Ferreum, Bogislai V. Ducis Pomerania ulterio RIE partum, quo PHILIPPUM Pulchrum edidit, annuntiantium. p. 35.

XXXVI. Difpenfatio Apostolica pro ma13. Febr.
13. Febr. ris filiam, dotis afferendæ sponsoribus Alberto, & Wilhelmo, Ducibus trimonio, confanguinitate impedito, Austria. p. 14. 1400. XXI. WILHELMI Ducis Austria antigra-phum, quo Michaeli de Wechsenstein inter Sigismundum, Austria, & Ca-tharinam, Saxonia Duces. Ibid. XXXVII. Mandatum, ad contrahenda 1483; fponfalia inter Sigismundum, Archi-3. Maii. hypothecam pro certa pecuniæ fumma constituit. p. 15. XXII. Foedus mutuum inter RUPERTUM chiducem Austria, & Catharinam, Ducissam Saxonia. p. 36. Rom. Reg. & LEOPOLDUM Craffum, XXXVIII. Contractus matrimonialis in-ter Sigismungum Archiducem, & CA- a. Iun. THARINAM, ALBERTI, Ducis Saxoniae Ducem Austria: nec non & sponsalia inter Fridericum, huius fratrem, & ELISABETHAM, Rom. Reg. filiam. p. 16 XXIII. ALBERTUS V. plebano in Peternell filiam. Ibid. XXXIX. Diploma Sigismundi Archiduprimas preces interponit in gratiam STE-PHANI Clerici. p. 18.

XXIV. Diploma Sigismumoi Rom. Reg.
quo Albertum V. Ducem Austria, ac cis, quo Catharine, uxori sue se- 2. Iun, cundæ, dotem constituit. p. 39. 1411. 30. *Q&*. XL. Antigraphum CATHARINÆ Saxonica, Sigismundi Archiducis Uxoris, 27. Feb. postea Regem Rom. a tutela exemptum declarat, variasque inter Duces Austria dotem eius, ac donationem propter nuptias concernens. Inferuntur duo inftrumenta eiusdem Sigismundi. p. 41, XLI. Confenfus Maximiliani I. Rom. causas alias diiudicat. Ibid. 1421. XXV. Litteræ infeudationis, a Sigismun-DO R. R. ALBERTO V. Duci Auft. conceslæ p. 23.

# ELENCHUS AUCTARII DIPLOMATUM, ET CHARTARUM, &c.

Regis in matrimonium SIGISMUNDI Archiducis cum Catharina Saxonica. p. 43.

1486. XIII. Sigismundi, Archiducis Austria,

mandatum, Legato fuo ad Albertum, Bavariæ Ducem misso datum, ptias Chunegundis, Friderici Placidi Imperatoris filiæ, concernens p. 44.

XLIII. Mandatum Sigismundi Archid. Legato suo, ad aulam Cæsaream direco, datum, ad memoratum matrimonium Chunegundis, Friderici Placidi Imp. filiæ, pertinens. p. 45. XLIV. Contractus matrimonialis inter AL-

BERTUM, Ducem Bavaria, & Сни-NEGUNDEM, FRIDERICI Placidi Imperatoris filiam, initus, operam navan-

te Sigismundo Archid. p. 46. XLV. Diploma Alberti, Ducis Bavariæ, quo Chunegundi, uxori fuæ, dotem constituit. p. 48.

1490. XI.VI. Diploma SIGISMUNDI Archiducis MAXIMILIANO Romanorum Regi Principatum, ac Comitatum Tyrolenfem, aliasque hereditarias provincias tranfcribentis. p. 49.

1492. XLVII. Litteræ reversales Chunegundis, 26. Maii. FRIDERICI Placidi filiæ, quibus iuri hereditario cuicunque in paterna, & materna bona folemniter renuntiat.

1492. XLVIII. IOANNIS GALEATII, Ducis Mediolanensis, procuratorium, ad contrahenda sponsalia inter MAXIMILIANUM, Regem Romanorum, & Blancam Ma-

RIAM, IOANNIS filiam. p. 53.

XLIX. Prævius contractus matrimonialis, inter MAXIMILIANUM I. R. Regem, & BLANCAM MARIAM SFORTIAM: feu E. rasmum Brascham, Sfortiadum Man-

datarium, initus. p. 54.
L. MAXIMILIANI I. Romanorum Regis plenior confirmatio contractus præce-

dentis. p. 56.

149 2. LI. Apocha Maximiliani I. R. R. pro

Centum millima denti I. R. R. pro centum millibus ducatorum, in partem dotis, a BLANCA MARTA Mediolanenfi, eius fponfa, afferendæ, acceptis

p. 57.

1493. Lili. Antigraphum eiusdem Maximilia9. Int.

NI. One de des P. NI, quo de dote BLANCE MARIE centum millia ducatorum remittit. Ibid.

1493. LIII. Antigraphum Ludovici Marie SFORTIE, quo fe apocham Maximi-LIANI, num. LI. adductam, accepiffe testatur, atque summæ, de qua ibi mentio fit, fuppletionem in fe recipit,

p. 58.

1493. LIV. Confenius Ludovici Marie Spor-TIE in matrimonium BLANCE MARIE, neptis fuæ, cum Maximiliano Rom. Rege, ac pactam ea de caussa dotem Ibidem.

1493. LV. Antigraphum eiusdem Lubovici MARIE, quo pro privilegio, & infeudatione Ducatus Mediolanensi, ac aliorum dominiorum fuorum, centum millia aureorum adpromittit. p. 59.

LVI. Antigraphum Ludovici Maria Sfortia, matrimonium Maximilia-NI R. Regis cum nepte fua BLANCA MARIA ratum habentis, inque dotem quatuor centena millia aureorum nummum consentientis. p. 60.

LVII. Ratihabitio IOANNIS GALEAZ MA-RIE Sfortie super pacta matrimonii, & 2. Aug. dotalia BLANCE MARIE, fororis fuz, cuu Maximiliano Rom. Rege. p. 61.

LVIII. Attestatio MAXIMILIANI Rom. Regis fuper binas præcedentes ratihabitiones Vice-Comitum, in caussa capitulorum , utrinque subscriptorum. p. 62.

LIX. Tractatus matrimonialis, a Notariis, & testibus subscriptus, inter MAXIMI-LIANUM I. Rom. Regem, & BLANCAM MARIAM Sfortiam, per procuratores initus. Ibid.

LX. Instrumentum Notariorum super mundum muliebrem, bona item mobilia, 2. Dec & paraphernalia BLANCE MARIE SPOR-TIE Mediolanensis, sponsæ MAXIMI-LIANI I. Rom. Regis, quæ ultra dotem attulit. p. 66.

LXI. Apocha Maximiliani I. Rom. Re- 1494. gis, pro centum millibus ducatorum, 19. Mark. in partem dotis, a fecunda uxore acceptis. p. 73.

LXII. Apocha eiusdem R. R. pro acceptis paraphernalibus, jocalibus, cleno- 20. Mart. diis, a Blanca Maria, fecunda uxoallatis. Ibid.

LXIII. Apocha eiusdem alia, de centum millibus ducatorum, pro confirmatio- 15. Maii. ne privilegiorum Ducatus Mediolani, & Lombardiæ acceptis. p. 74.
LXIV. Transactio inter Maximilianum

I. Imp. & ERICUM, Ducem Brunfvi. 16. April, censem, & Luneburgensem, dotem, ac donationem propter nuptias concernens CATHARINE, eius uxoris, ac Sigis-mundi, Archiducis Austria, vidua. Ib.

FERDINANDI Archiducis, & Inf. Hispaniarum, consensus in tractatum Mens. Iam. matrimonialem inter fe, & Annam, Re-

ginam Hungaria, initum. p. 76. LXVI. Diploma Caroli V. Imp. XVI. Diploma CAROLI V. Imp. quo 1521. quinque Ducatus provinciarum Aufira. 28. Apr. lium Inferiorum in FERDINANDUM fratrem, donec integra inter eos bonorum divisio fieret, transfert. p. 78

LXVII. Eiusd. Caroli diploma, quo refervatos fibi in priori inftrumento Co. 20. Ian. mitatus & dominía, tanquam provinciis Austriacis annexa, fratri suo Fer-

DINANDO refignat. p. 79. LXVIII. Instrumentum divisionis hereditatis paternæ, maternæ, & avitæ, in- 7. kebr. ter CAROLUM V. Imp. eiusque fratrem FERDINANDUM, Archid. Auftr. ac Infant. Hisp. p. 80.

LXIX. Con-

# ELENCHUS AUCTARII DIPLOMATUM, ET CHARTARUM, &c.

| LXIX. Contractus matrimonialis inter Sigismundum, Sigismundi I. Regis Poloniæ, filium, & Elisabetham, Ferdinam, Ferdinam, per Legatos utriusque partis initus p. 83.  1538. LXX. Sigismundi I. Regis Poloniæ, confenius in matrimonium fili fui cum Elisabetha, Ferdinandi I. poftea Rom. Imperatoris, filia p. 85.  1538. LXXI. Confenius Sigismundi II. Regis Poloniæ, fecum in Poloniam advectar, confenius in matrimonium cum Elisabetha, Ferdinandi I. poftea Rom. Imperatoris, filia p. 85.  1538. LXXI. Confenius Sigismundi II. Regis Poloniæ, in matrimonialis inter Franciscum Gonzagam, Mantue, Ducem, & Catharimonialis inter Interview, & Montium, p. 90.  1546. LXXIII. Contractus matrimonialis inter Maria, Chivie, & Montium, affignatio dotis, Marie, Ferdinandi I. R. Regis filiæ, facta, p. 95.  1546. LXXVI. Wilhelmi, Ducis Iulia, Clivie, & Montium, affignatio dotis, Marie, Ferdinandi I. R. Regis filiæ, facta, p. 95.  1546. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1547. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1548. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1549. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1540. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1541. LXXVI. V. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1542. LXXVI. V. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1543. LXXVI. Pacta matrimonialis inter Maliam, p. 90.  1544. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. filiam, p. 90.  1545. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1546. LXXVI. V. V. Rami VIII. Breve Apoftoceptical commendat. 117.                                                                                                                                                                                            | Direction, &C.    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1538 LXX. Stgismundi I. Regis Polonie, confenius in mattimonium filii fui cum Elisabetha, Ferdinandi I. Rogis Rom. Imperatoris, filia, p. 85.  2. Aug. LXXI. Confenius Sigismundi I. Regis Polonie, in mattimonium cum Elisabetha, Ferdinandi I. Postea Rom. Imp. filia, a fe ineundum, p. 88.  1542: LXXII. Contractus mattimonialis inter Franciscum Gonzagam, Manue Ducem, & Catharinam, Ferdinandi I. Rogis Rom. filiam, p. 90.  1546: LXXIII. Contractus mattimonialis inter Mariam Ferdinandi I. Rom. Regis filiam, & Wilhelmum, Ducem Inclies, Citolies, & Montium, p. 92.  1546: LXXIV. Wilhelmi, Ducis Iulie, Citivie, & Montium, p. 92.  1546: LXXIV. Wilhelmi, Ducis Iulie, Citivie, & Montium, p. 92.  1546: LXXIV. Confensus Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1548: LXXVI. Pacta mattimonialia inter Mariam, Regis Rom, Regem, eius nominis II. & Mariam, Regina Francie, Mariam Concept. Concerneus. p. 116.  1548: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 92.  1548: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 93.  1549: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 92.  1540: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 93.  1541: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1542: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 92.  1543: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 92.  1544: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 92.  1545: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 93.  1546: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1547: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 92.  1548: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1549: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1549: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1540: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1540: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1541: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Montium, p. 94.  1542: LXXIV. Vilhelmi, Ducis Iulie, Clivie, & Wontium, p. 94.  154 |                   | SIGISMUNDUM, SIGISMUNDI I. Regis Poloniæ, filium, & ELISABETHAM, FERDINANDI I. poftea Rom. Imp. filiam, per Legatos utriusque partis initus p.          | DI I. Rom. Regis filiam, per procura-<br>tores initus. p. 102.<br>LXXVIII. Index rerum, a Serenif. Prin-<br>cipe, Domina CATHARINA, Regina 8. A              |  |
| Poloniæ, in matrimonium cum Elisabetha, Ferdinandi I. Doster Rom. Imp. filia, a se ineundum. p. 88.  1442: LXXII. Contractus matrimonialis interferance of the property of the | I. Aug.           | confensus in matrimonium filii sui cum Elisabetha, Ferdinandi I. postea Rom. Imperatoris, filia. p. 85.                                                 | rum, conscriptus Cracoviæ. p. 106.<br>LXXIX. Notitia positi primi lapidis mo-<br>nasterii regii ad S. Claram Vindobonæ, 5. 20                                |  |
| Imp. hila, a le ineundum. p. 88.  1432: LXXII. Contractus matrimonialis inter Franciscum Gonzagam, Mantue Ducem, & Catharinam, Ferdinam- DI I. Regis Rom. filiam. p. 90.  1546: LXXIII. Contractus matrimonialis inter Mariam Ferdinandi I. Rom. Regis filiam, & Wilhelmum, p. 92.  1546: LXXIV. Wilhelmum, Ducis Iulia, Cli- vice, & Montium. p. 92.  1546: LXXIV. Wilhelmi, Ducis Iulia, Cli- vice, & Montium, affignatio dotis, Marie, Ferdinandi I. R. Regis filiae, facta. p. 96.  1548: LXXVV. Confensus Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1548: LXXVV. Confensus Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1548: LXXVV. Confensus Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1548: LXXVV. Confensus Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1548: LXXVV. P. Pepistola Telponforia ad Margaritham, Maxia 4- L MILLIAN II. Imp. filiam, monialem Ord.  S. Clare, Immac. B. V. Maria Concept. concernens. p. 116.  LXXXIV. URBANI VIII. Breve Aposto- ticum ad eandem Margaritham, quo eius in bono constantiam firmat, con- cordiamque Christianorum Principum commendat. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Poloniæ, in matrimonium cum Elisa-                                                                                                                      | ximiliani II. Rom. Imp. filia, confti-<br>tuti. p. 112.                                                                                                      |  |
| DII. Regis Rom. filiam. p. 90.  LXXIII. Contractus matrimonialis inter  Maniam Ferdinandi I. Rom. Regis filiam, & Wilhelmun, p. 92.  LXXIV. Wilhelmun, Ducis Iulia, Cli-  vie, & Montium, affignatio dotis, Marie, Ferdinandi I. R. Regis filiæ, facta. p. 96.  LXXVI. Confensus Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  LXXVI. Pacta matrimonialis inter  XIMILIANUM, Archiducem Austria, ac Rom. Regem, eius nominis II. & Ma- RIM, Caroli V. Imp. filiam, p. 99.  LXXXII. Mandatum eiusdem Marie 1519  LXXXIII. Mandatum eiusdem Marie 1519  LXXXII. Mandatum eiusdem Marie 1519  LXXXII. Mandatum eiusdem Marie 1519  LXXXIII. Mandatum eiusdem 1 |                   | LXXII. Contractus matrimonialis inter<br>Franciscum Gonzagam, Mantue<br>Ducem, & Catharinam, Ferdinan-                                                  | II Grecenfir A. A. filiæ, Stotsmune 16. h<br>Di Bathori, Transsylvaniæ Ducis, con-<br>iugis, donatio integræ decimæ ad Ec-<br>clesiam Zeoleor facta. p. 174. |  |
| LXXIV. WILHELMI, Ducis Iulia, Clivia, & Montium, affignatio dotis, Marie, Ferdinand I. R. Regis filiae, facta. p. 96.  1548. LXXVI. Confenius Caroli V. Imp. in pracedentes contractus. p. 98.  LXXVI. Pacta matrimonialia inter Malanda Agricultum, Archiducem Austria, aa Rom. Regem, eius nominis II. & Marie, Caroli V. Imp. filiam. p. 99.  LXXVI. V. Reami VIII. Breve Apostocept. Concernens. p. 116.  LXXXIV. V. V. Reami VIII. Breve Apostocept. Concernens. p. 116.  LXXXVI. V. V. Reami VIII. Breve Apostocept. Concernens. p. 116.  LXXXVI. V. V. V. Reami VIII. Breve Apostocept. Concernens. p. 116.  LXXXVI. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1546.<br>27. Iul. | LXXIII. Contractus matrimonialis inter<br>Mariam Ferdinandi I. Rom. Regis<br>filiam, & Wilhelmum, Ducem Iu-                                             | LXXXI. Mandatum eiusdem Mariz 159<br>Christiernz, quo ad restaurandum 1. 41<br>templum Colosmonosteriense artifices<br>convocat. 115.                        |  |
| 1548. LXXVI. Confensus Caroli V. Imp. in præcedentes contractus. p. 98.  1548. LXXVI. Packa martimonialia inter Malaria. Apr.  XIMILIANUM, Archiducem Austria, ac Rom. Regem, eius nominis II. & Malaria. Concordianque Christians in the concordianque Christians production. In the concordiant of the commendat. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | LXXIV. WILHELMI, Ducis Iuliæ, Cliviæ, & Montium, affignatio dotis, Marie, Ferdinandi I. R. Regis filiæ,                                                 | argumenti, ad Siculos miffum. Ibid.  LXXXIII. Gregorii XV. PP. epiftola 162 responsoria ad Margaritham, Maxie 4 16                                           |  |
| 1548. LXXVI. Pacta matrimonialia inter Ma-<br>XIMILIANUM, Archiducem Austria, ac<br>Rom. Regem, eius nominis II. & Ma-<br>RIAM, CAROLI V. Imp. filiam. p. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | LXXV. Confenfus Carolt V. Imp. in                                                                                                                       | S. Claræ, Immac. B. V. MARIÆ Con-                                                                                                                            |  |
| 22. Aug. LXXVII. Contractus matrimonialis in- commendat, 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ag. Agr.          | LXXVI. Pacta matrimonialia inter Ma-<br>ximilianum, Archiducem Auftria, ac<br>Rom. Regem, eius nominis II. & Ma-<br>riam, Caroli V. Imp. filiam. p. 99. | LXXXIV. URBANI VIII. Breve Apofto- 1620<br>licum ad eandem Margaritham, quo 30. Id<br>eius in bono constantiam firmat, con-                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | LXXVII. Contractus matrimonialis in-                                                                                                                    | commendat. 117.                                                                                                                                              |  |





Monument. Austr. T. III. V. I.









Monument. Aufr. T.II. V. I.









Sal KlemerRev. Flect Moount Archit Adel Monument. Auft. T. III. V. I





Sal Memor del rand h ivec. Monument Augh T III!A.





















Monument. Auft. T. III. V. I.











## RVDOLPHII. Rom. Regis Statuæ et effigies.





. Monum Auft T III V.I.



### RVDOLPHII. Rom.Regis Statuæ.

MEMORIE ALO RODOLPHI.
COMHABSBYRG.
ELECTI. ROM.REG.
SVB OBSIDVRB.
clince Lexuil
Sin & dd frins Labs gants anthrforen
Barol Nounigline Lond gants annoch.
See Sym der Stutt der keillehaft berecht.
Selangt daubry Freid Gradd und Stand.
Darium bewart Sie Dottes Nand.





# RVDOLPHII. Rom. Regis effigies, uxorum, item et Clementice filice







Monum. Aust. T. III. V. I.







Alia monumenta Koniysfeldenfia ad ALBERTVM I. spectantia.











Berhog Lupola, vi. Ofterrych

Monum, Auft. T.III. V.1.

John haaf del et Penton













Monum. Aust. T. III. V.I.



### FRIDERICI Pulchri Imp. eiusq. sponsæ, ac ux statuæ et imag.









Monum Aust. T.M.V.I.



### Leopoldus I. Gloriofus, Henricus Placidus et Otto Hilaris filii Alberti I. Rom. Regis









Monum. Auft. T. W.V.1.





ott dux austr 2 styr südator nouimont hae crue eide mostio oppranit.



Monum .Aust.T.III.V.I.



ALBERT VS Sapiens Dux Auft. cum ux. Ioanna Pherretana .





# RVDOLPHI IV. ejusque Ux. Statuce ad Div. Steph. Vindob.







# Albertus III. cum trica et Albertus IV. TabxxvI.



a.



3.





# Albertus II. Imp. Eius u vor Elisabeth et fil. Ladislaus.





Lad flaus all o it I Imp. films potherns:







## Leopoldus Probus et Wilhelmus fil. cum ux.

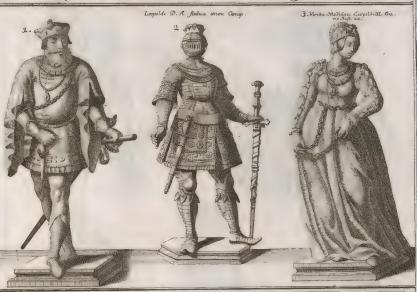



















## SIGISMVNDI icones reliqua, et LEOPOLDVS IV cum ux.











6. Leopoldus IV. Superb.



7. Catharina uccor.



Monum, Auft.T.W.V.I.



### ERNESTVS Ferreus, Dux Aust.cum duabus uxoribus 🔊













Mount Auft T. III.V.I.





Monum . Aust. T. III. V. I.





VE LAVOIS AC RESAL



# FRIDERICI Placidi Imp. ejusque Uxoris et filiæ icones .









Monun Auft T. III. V.I.

Sal. Kleiner Soulpfit



# . WAXIMILIAM I. monum in Tyroli prope Zierlam . Tab.xxxv



Homment June 1 .1. 1 ..

10



## Maximiliani I. et v xorum nec non fponsæ . Annæ Pritanica estigues .



Monum, Auft, T.W.V.I.

Pote Majer Oal at Sculpsit



#### MAXIMILIANI'I. Imp.

Effigues.

Tab.xxxvII













Ver Teur Turft Lander Alarumikanus if aufden in tagdes Kenners feines alters in hir Tau feighen von dielerzeit geschaiden Kann döming 17382

Monument Auftr. T. III. VI.







Monum Aust T. W.V. I.



### MAXIMILIANI I.Imp. Statuæ.









Manim Auf Thi VI

Q 9



MAXIMILIANI I.Imp. monumenta ad rem litterariam spectantia.



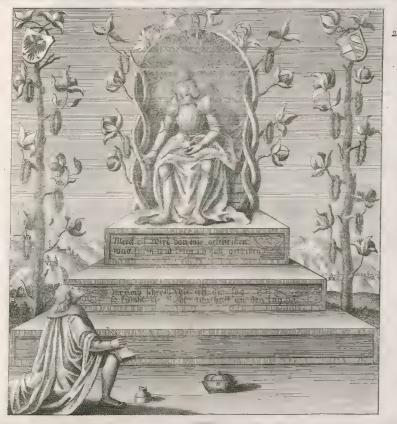



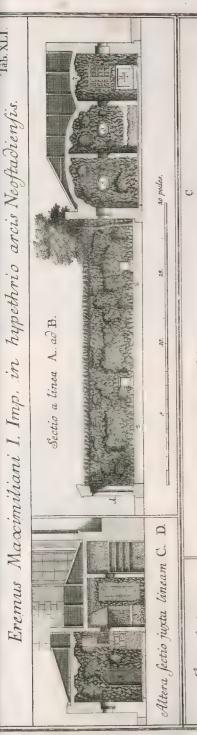



Moiner cel. Monum. Auf T III.V.



# MAXIMILIANI I. Imp. icones reliquæ et statuæ.













Monum. Aust. TIII.V.I.









Margareta Maximilianı I. Imp. fil. Dux Subaudia et Guber. Belg.



Monsiment Aut T W.V.I.



# PHILPPVS Auft. Rex Caftiliæ.MAXIMIL.I.Imp. fil.







PHILIPVS.REX CATHOLI.MAXI:PRIMI: FILIVS AVS:



PHILIPPVS I.D.G.REX CASTILLE, ARCHIDVX AV. STRIA, DVX BVRGVNDIA, PRINCEPS BELGARVM, etc. Coul. Ac. 1506, 26, 7br. at. June 28.









Monum . Auft. T. W.V.I.



#### PHILIPPI I. Austriaci uxor et filiæ.



IOANNA VXOR PHILIPPI I. REGINA CASTILLE, ET LEGIONIS ETE, ARCHIDVX AVSTRIÆ, DVX BVRGVN DIÆ, ET PRINCEPS BELGARVM elg.







MARIA AB AVSTRIA. D.G. REGINA HVN-GARÆ., CAROLI V. IMPERATORIS SOROR. GVBERNATRIX BELGIARVM、&・







#### CAROLVS V. Imp. et FERDINAND. Rex. Boh. Fratres.



Gandred V. ofman of Territory name & Bah Western



Monum . Auft . T. III V.I.



# CLEMENTIS VII. Pont. Max et CAROLI V. Imp. Pompa processionis, Bononia an 1830 die xxxv. Febr. peracta coronatione Augustali, habita.



Monum, Aust, T. III.VI

Bbb









MONUMENTUM
TYROLENSE
EX
ÆRE ET MARMORE
CONSPICUUM
IN
MONTE.VULGÒ BRENNER
DICTO.



# CAROLIV. Imp. icones.













Monum Aust. T. III. V. I.





Monum Austr'T III.V.T



#### Caroli V. Imp. uxor et filiae.











Monum Aust TIVI



### Caroli V.Imp. proles, Margareta et Ioannes ab Austria







IOANNES AVSTRIACIVS CAROLI V. FILIVS PHILIPPI II. REGIS NOMINE BELGII GVBERN ET CAPITANEVS GENERALIS, Onit in Belgro anno 1870. 1 Octobris.





Monum Auft T. III. V. I.



### PHILIPPI II. Regis Hispan. icones.



Monum. Aust T. III V. I.

Sal Klainer gers inordit. 1740.



### Philippi II. Regis Hisp. uxorcs IV.















Monum, Aust. T. W.V.I

Salomon K'einer are incidit



#### Philippi II. Regis Hispan. proles







SPERNISSIMA ISABELLA CLARAEVGENIA HISPANIARVM INFANS, PRINCEPS ET DON NA BELGARVM.Obit 20 1633.1. Decemb.





Catharina, Infans Hisp. Dux Sabaudia.

Monum . Aust . T' El V.1.

A. CKleiner are moudit, 1780.



# Albertiis Archid. Auft. Maximiliani II. Imp. fil. Belg. Prin.





ALBERTVS.ARCHI.DVXAVSTRIA





ALBERTY'S DEI GRATA ARCHDYX. S. ROM. ECCLESIA. TT. S. CRYCIS IN HIERVSALEM CARDINALIS AVSTRIA. LEGATYS ET PROREX UNITAMIA. ARCHIEPISO. PVS TOLETANYS, ET BELGIARYM PROVINCIARYM, PHI. LIPPI CATHOLICI HISP. REGIS GYBERNATOR GENERALIS.





AVSTRIA. DVX BVRGVNDIA. PRINCEPS P DOMINVS BELGARVM Obul ao Chri 1621. at 182



Albertus Arch. Aust. Max. II. Imp.
fil. cum vx. Iabella Clara Eug.







Jabella Clara Evgenia Lhilippi II. Hifp. Regis fil . L'rinceps et Domina Belg . vidua .

Monum . Aust. T. III. V.I.

Potr Mayr Delineavit et Sculpsit

Mmm.



# РНІLІРРІ Ш. Regis Hifpan. icones ~













Monum. Aust.T.III.V.I.

Sal. Fleiner fecit.

Nun











# PHILIPPVS IV. Rex Hispaniarum. Ich. IXII 6.

----







# PHILIPPI IV. Reg.Hifp. proles Balthafar Carolus et Ma. ria Therefia Regina Franciæ.









HISPANIARVM REGIS INFANS.







DIE VERSTORBENE KÖNIGIN VON PRANCREI

I um, Aust,T. III.V.I.







# CAROLVS II. Philippi IV. fil. Rex Hifp.cum duabus uxoribus.









PROXIMVS, A. SVMMO. FERDINANDVS, C.E.SARE. CARLO. REX.ROMANORVM. SIG. TVLIT. ORA. GENAS. ÆIT. SVM. XXIX, ANN. M.D. XXXXI. L. ab o'Ceylen excelli









Monum. Aust.T. III.V.I.

Sal. Kleiner feeit.



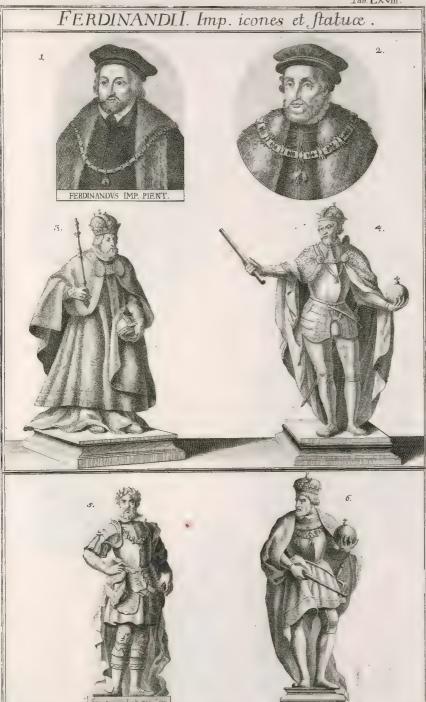

Monum . Auft T. III. V.I.



# FERDINANDII. Imp. icones et Statuæ.



Monum . Aust. T. III. V.I.



# Ferdinandi I. Imp. uxor et filiæ.



Anna Vladislai Hvng.etBohem. Regis Filia, Ferdinandi Lvxor.







S. Kleiner fecit . 1750.

Monum, Aust.T. III.V.I.



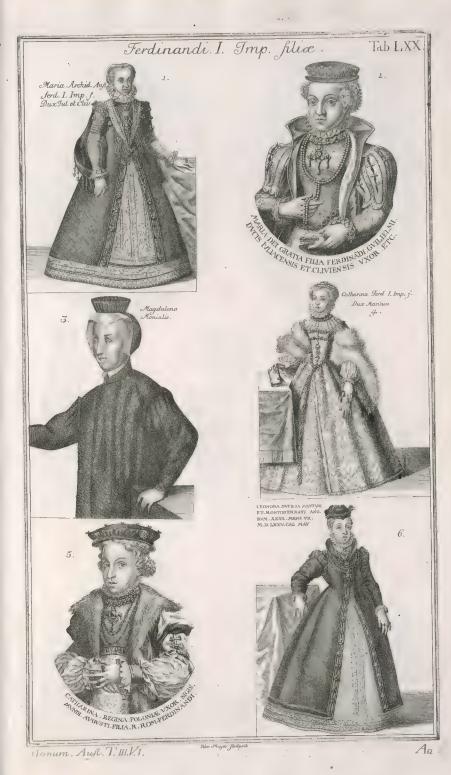







## Maximilianus II.Rom.Imp.





# MAXIMILIANIII. Imp: Statuae





Monum. Aust. T. III.V. I.

Sal. Kleiner feett.

Dd dd







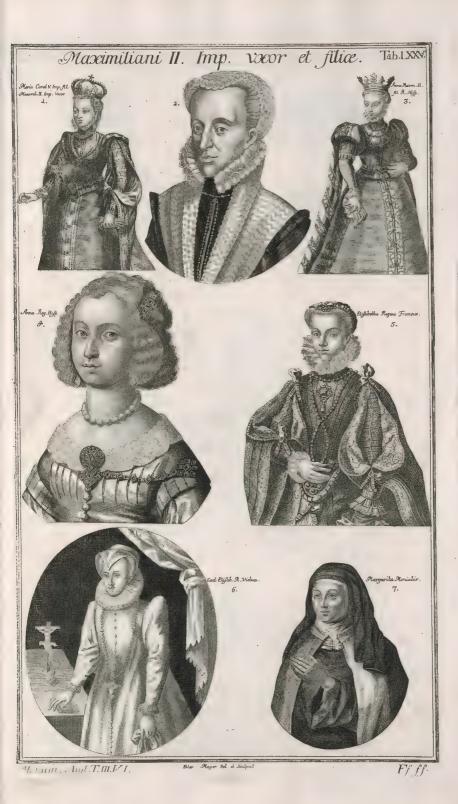



Rudolphus II. Imp. Maximiliani II. Cæfaris filius. Tab.LXX 🗤.



RVD OLPH:II: IMP





Monum . Aust T. III. V.I.

Peter Haijer Idenoavit et Eculpsit

Gg 99



## RVDOLPHVS II. Imp. Maximiliani II. Cafaris filius









Monum . Aust .T. III.V. I

Sal. Folianer fecit. 1749.

Hh hh



# ERNESTVS etWENCESLAVS Maximiliani II. Imp. filii.



Morum . Auf T. III V.I.

WENCESLAVS ARCHIDVX AVSTRIÆ.

LL



## MATHIAS Archid. Auft. Maximiliani II. filius.













Monum Auft. T. W.V.I

Sal. K'einer foulpf. 1790.

KK KK.



## MATTHIAS Imp. Maximil. II. Imp. fil. cumAnna ux. suα.















Tooms Reguin et Imperatorum ex Augusta gente Habsburgo-c lustriaca, in pratorio civitatis Neo-fudienfis picte.



Jal. Mounta Auf TIIVI



## Maximilianus III. Ord. Teut. M. Mag. Maxim. II. Imp. fil.





Monum . Aust. T. W.V. I .

Sal: Mesner feeit . Vindobona 1750.

Nn nn.





FERDINANDI Austriaci, Comitis Tirolis icones.







num . Auft .T. III.V.I.











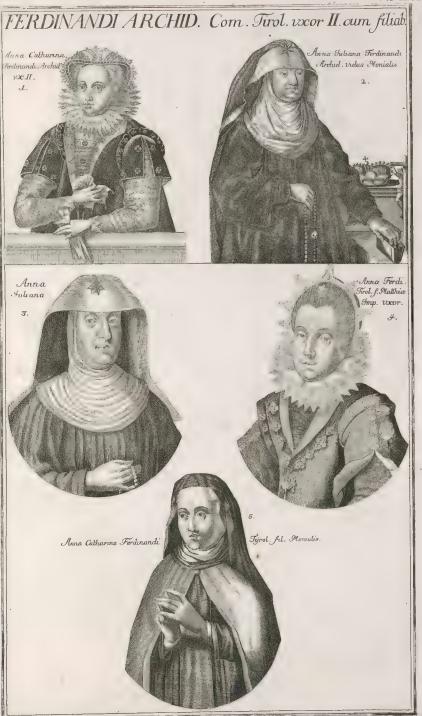

Monum. Austr.T.III.V.I.



LEOPOLDVS V. Archid. Auft. Com. Tirol. Epif. Argent. et Passau.





Чопшть. Aut.T.Ш.V.I.

SIL







# Leopoldi V. Archiducis Com. Tyrot. Proles . Tab. LXXX















#### SIGISMVNDVS FRANCIS. Leopoldi V.A.A.Com. Tirol.f. cum Mar. Hedwig Sponsa et Sorore Maria Leopoldina.



onum, Auft,T.III,V.I.

S. Kleener feelt .



Carolus Archidux Auft et Syria. Terdin I. Imp. fil. 'lab.XCI.









Maria Bavara Caroli Archid. vxc.





Caroli Archid. Auft. et Styr. uscor et filu Maximil.
Tab. XCII.



REVERENDISS.AC. SERENISS. PRINC, AC. DOM. DÖN. CAROLVS.AR.CH.AVSTR. DVX. BVRG. STYR. CARN. WIRT. MAGN. BORVSS. ADMÍ. ORD TESTON. PER. GERM. ET.ITAL.MAGI. BRIX. ET.VRATISI. EFS. COM. HAPS. TIR.







CAROLI ARCHID. Aust. et Styr. film religine.

Margarila Start W Flisp Regina.

2

Constantia Aust.

Rayma Poloma.

Man Magdalena Aust Mug Dis Etrurue























Tab.XCIX.







ERofenstinal Sel.

Gg 999









LIBERALITAS ACMVNIPICENTIA









.1.1



Monum Aut.T. III.V.I

KK KKK



















17









Monum, Aust.T. IIV.I.

Pp ppp Nada Ca





Monum Aut TIVI

Qq qqq.







## Ferdinandi III. Imp. effigies. et statuæ. Tab. CX.





Divo Ferdinando III Romanorum Imperatori, pio, felici, Semper Augusto D Jacobus Sandrat, sculpfit kexcudit Ratisbona.





Ferdinandus III. Rom Imp.





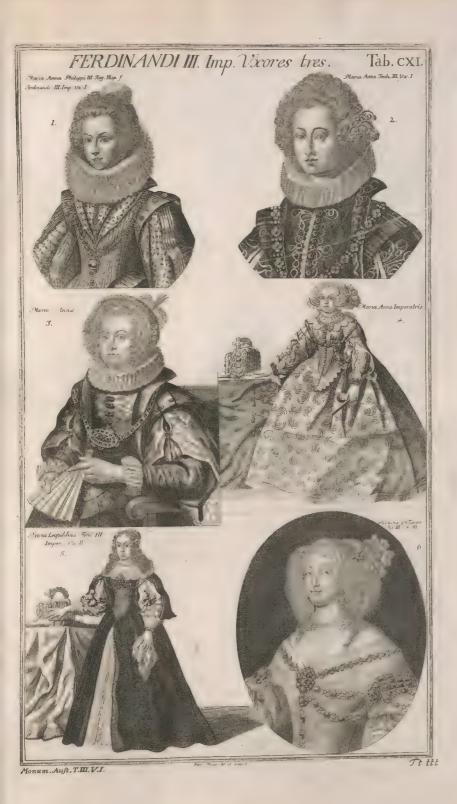







CATHARINA LEOPOLDI IV.
3. A. YXOV.

Philipp. II
Auguriaa.
Rese.

Minune. Auft. TIII.V.I.

Ин ини.





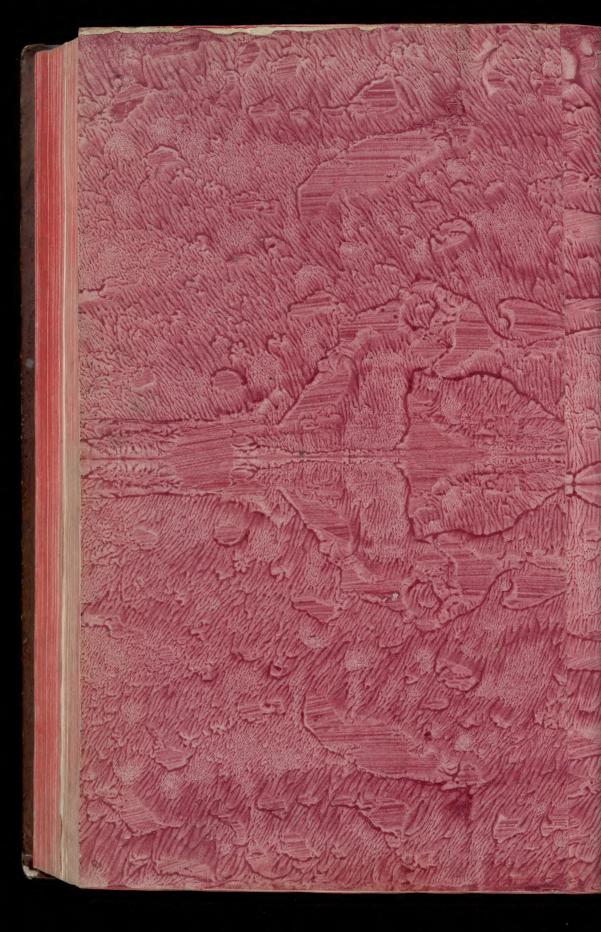



